

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



| • 1

# HISTORISCHE

# GRAMMATIK

DES

# KILIKISCH-ARMENISCHEN

VON

DE JOSEF KARST.

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER

Alle Rechte vorbehalten.

### MEINEM VEREHRTEN LEHRER

### HERRN

# PROFESSOR DE H. HÜBSCHMANN

IN DANKBARKEIT

GEWIDMET.

|   |   |  | T. |
|---|---|--|----|
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
| · |   |  |    |
|   | ٠ |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  |    |
|   |   |  | ı  |
|   |   |  |    |

A219H A5K18

### Vorwort.

Die bisherigen Grammatiken des Altarmenischen, von denen mehrere — wie z. B. Bagratuni's große Grammatik wirklich hervorragende Leistungen in ihrer Art darstellen, zeigen neben all ihren Vorzügen fast ausnahmslos auffallenden Mangel an Kritik. In der Regel wird darin ein gewaltiges, den verschiedensten Denkmälern, sowohl gedruckten als handschriftlichen, entnommenes Sprachmaterial aufeinandergestapelt, ohne streng wissenschaftliches System, ohne historische Kritik, wonach das Jüngere vom Älteren geschieden würde, so dass zeitlich getrennte und ganz verschiedenen Sprachphasen angehörige Formen als gleichberechtigte nebeneinandergestellt und mit dem gemeinsamen Prädikate »classisch« oder »altarmenisch« belegt werden. Diese Kritiklosigkeit ist jedoch im Grunde vollauf begreiflich und zu entschuldigen: sie war gewissermaßen bedingt als notwendige Folge des mangelhaften Zustandes der sprachlichen Überlieferung, der Unsicherheit der Chronologie der einzelnen Denkmäler, sowie namentlich der Unkenntnis und Unbeachtung der nachclassischen Vulgärlitteratur. Erst in den letzten Jahrzehnten führte das eingehendere Studium der Manuskripte, der Versuch chronologischer Fixierung der verschiedenen Sprachdenkmäler, sowie namentlich die Mitteilung größerer nichtclassischer Vulgärtexte hierin einen Umschwung herbei. zwar darf derselbe fast ausschließlich als das Werk der Wiener Mechitharisten betrachtet werden. Zunächst wurde in diesem Gelehrtenkreise durch Katalogisierung der armenischen Denkmäler über die vorhandenen Sprachschätze orientiert und so deren Studium erleichtert; man denke an die musterhaften wissenschaftlichen Kataloge armenischer Handschriften von P. G. Kalemkiar und zumal von P. J. Dashian. In linguistischer Hinsicht ragen aus demselben Kreise namentlich zwei Männer hervor: der als Grammatiker rühmlichst bekannte P. A. Aidynian und P. L. Hunanian. Aidynian war einer der ersten, der auf das Vorhandensein eines vulgärsprachlichen Elements in der späteren Litteratur mit Nachdruck hinwies; seine im J. 1866 erschienene »Kritische Grammatik der modernen armenischen

VI Vorwort.

Sprache« bezeichnet geradezu einen Wendepunkt in der armenischen Philologie: mit großer Schärfe und kritischem Verständnisse wird in der sprachhistorischen Einleitung zu dieser Grammatik das nichtelassische Sprachgut vom classischen geschieden und die Existenz einer selbständigen mittelarmenischen Vulgärsprache, die hier als 4/4 nudhonte oder auch նախնետց ռամկօրէն bezeichnet wird, nachgewiesen. Daran schlossen sich in neuester Zeit P. L. Hunanian's »Forschungen tiber die alte Vulgärsprache« Wien 1897, ein großartig angelegtes Werk, das jedoch Torso geblieben ist und in den vorliegenden zwei ersten Bänden wesentlich eine gelehrte Kompilation mittelarmenischer Vulgärtexte bietet: also mehr eine litterarhistorische, quellenkritische als eigentlich linguistische Arbeit. Auch Aidynian's ausgezeichnete kritische Grammatik fand bei den abendländischen Gelehrten nicht die gehörige Beachtung und Würdigung; war es doch in erster Linie eine Grammatik des Neuarmenischen, zudem in neuarmenischer Sprache verfasst, die den mittelarmenischen Sprachstoff mehr sekundär und nach allgemeinen Gesichtspunkten hin betrachtet, kein systematisches adäquates Gesamtbild des Mittelarmenischen oder eines bestimmten mittelarmenischen Dialekts geben will, sondern vielmehr eine historisch geordnete Zusammenstellung der auffälligsten Vulgarismen, so wie sie in den verschiedenen Quellen von der frühesten Zeit ab bis ausgangs der mittelarmenischen Periode hervortreten.

Im Anschluss an diese Vorarbeiten wird mit vorliegendem Werke zum ersten male die vollständige grammatische Rekonstruktion jener längst verschollenen mittelarmenischen Sprachphase in Angriff genommen, und zwar speziell an dem hervorragendsten, allein näher bekannten mittelarmenischen Idiome, dem Kilikischen; ein, wie mir nur zu wohl bewusst ist, keineswegs leichtes Unternehmen: galt es doch, bei dem sehr rudimentären Charakter der Vorarbeiten, zunächst erst das gesamte Rohmaterial auf Grund zuverlässiger Quellen zu sammeln und zu sichten. Dass dies mit möglichster Gründlichkeit und Kritik erstrebt worden ist, wird hoffentlich ein Blick in diese Grammatik lehren. Aus dem Stoffe selbst sollte das Werk hervorwachsen, nicht auf luftige Hypothesen sich gründen. Der eigentliche Aufbau des Werkes geschah nach folgenden Gesichtspunkten: die Darstellung sollte eine sprachgeschichtliche,

Vorwort. vii

keine sprachvergleichende werden; auf irgend welche verwandte indogermanischen Dialekte zurückzugehen, ist daher prinzipiell vermieden worden; Sprachvergleichung gehört in das Gebiet des Altarmenischen, nicht in dasjenige des Mittelarmenischen; nicht auf dem Grunde der indogermanischen Ursprache, sondern nur auf dem des Altarmenischen kann sich das kilikische Sprachgebäude sicher und festerheben. Ebendeshalb ist nur selten und ausnahmsweise auf das Urarmenische Rücksicht genommen.

Wurden so einerseits möglichst die Wurzeln und Ursprünge zu ergründen gesucht, woraus das Mittelarmenische hervorgegangen, so ist andrerseits die Entwickelung der mittleren Sprache in ihren verschiedenen Abstufungen zum Neuarmenischen nicht minder angelegentlich verfolgt worden. Ist doch gerade für das Neuarmenische die Erforschung der mittleren Sprache von größter Wichtigkeit. Die neuarmenische Dialektologie hat seit längerer Zeit eine rege Thätigkeit entwickelt. Abgesehen von älteren Arbeiten, sei hier nur hingewiesen auf die trefflichen Monographieen von Hanusz über das Polnisch-Armenische, von Sargsianc über den Dialekt von Agulis, von Mserianc über den Dialekt von Mush, von Thomson über die Dialekte von Achalzich und von Tiflis. Dass diese an sich bereits sehr tüchtigen Leistungen noch an Bedeutung gewinnen im Lichte des Mittelarmenischen, ist klar. Die modernen Dialekte fußen samt und sonders auf dem Mittelarmenischen: infolge genauerer Kenntnis des letzteren wird daher mancher bisher dunkle Punkt auf dem Gebiete der modernen Sprache beleuchtet werden und schwinden. Namentlich wird eine künftige vergleichende Grammatik der neuarmenischen Mundarten sich auf das Mittelarmenische stützen müssen.

Hinsichtlich seiner äußeren Anlage und Einrichtung trägt vorliegendes Werk den Charakter seiner successiven Genesis deutlich an sich selbst. Die für den ersten Teil noch weniger reichlich fließenden Quellen wurden für den zweiten Teil derart erweitert und verstärkt, dass sich neue Gesichtspunkte erschlossen und völlig neue, zum teil von den früheren abweichende Resultate hinsichtlich der sprachgeschichtlichen Stellung des Kilikisch-Mittelarmenischen ergaben. Diese Ergebnisse konnten, da sie mehr allgemeiner Natur waren und nicht sowohl die eigentliche Grammatik als vielmehr die Einleitung zu derselben betrafen, ohne Störung im Gange der

Grammatik füglich in einer zweiten Einleitung zum zweiten Teile niedergelegt werden. Ist das Werk so auch nicht ganz aus einem Gusse, so bleibt desungeachtet doch die Einheit des Ganzen wesentlich gewahrt. Für sonstige Unebenheiten und Unvollkommenheiten rechne ich auf wohlwollende Nachsicht, die kaum irgendwo mehr in Anspruch genommen werden dürfte als für diese Arbeit auf dem neuen, jüngst noch brachliegenden Gebiete des Mittelarmenischen.

Mehrfach ist im Laufe der Ausführungen Bezug genommen und verwiesen auf das in Vorbereitung befindliche in engem Zusammenhang mit dieser Grammatik stehende mittelarmenische Wörterbuch, welches anfangs als Glossar geplant der Grammatik angehängt werden sollte, nun aber separat erscheinen und zugleich die Stelle eines Index zur Grammatik vertreten wird.

Zum Schlusse bleibt mir noch die angenehme Pflicht, an dieser Stelle allen denen meinen öffentlichen Dank auszusprechen, die zur Herstellung des Werkes beigetragen haben. Zunächst zolle ich meinen tiefgefühlten unterthänigsten Dank dem Kaiserlichen Statthalter von Elsass-Lothringen, Seiner Durchlaucht Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg, welcher in liberalster Weise eine Beihülfe zum Drucke mir zu bewilligen gnädigst geruht hat. Dank auch den gelehrten Mitgliedern der armenischen Mechitharistenkongregationen zu Venedig und zu Wien, die mir bereitwilligst und freundlichst ihre reichen Bibliotheken zur Verfügung gestellt und auch in mündlichem Verkehr mir lehrreiche Förderung verschafft haben. Namentlich gebührt mein lebhaftester Dank meinem verehrten Lehrer im Armenischen, dem hervorragenden Armenisten und Sprachforscher Herrn Professor H. Hübschmann. Er, dessen bahnbrechende Forschungen auf dem Gebiete der armenischen Linguistik auf unabsehbare Zeit nachwirken werden, er war es auch, der die Anregung zu diesem Werke gegeben, dessen Ausführung er zum Teil noch überwachte und auf liebenswürdigste Weise förderte: mit seinem Namen geschmückt übergebe ich diese mittelarmenische Grammatik der Öffentlichkeit.

Straßburg, im Oktober 1900.

# Inhaltsverzeichnis.

| E | NLEIT      | UNG                                                                                                 | Seite<br>1—7  |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| E |            | ngen über Citierweise, Abkürzungen und nsskription                                                  | 8—12          |
|   |            | LAUTLEHRE.                                                                                          |               |
| § | 133.       | I. Abschnitt: Aussprache                                                                            | 1540          |
| § | 1-14.      | A. Vokale und Diphtongen                                                                            | 1529          |
| § | 1-3.       | Lautwerte von m, h, m                                                                               | 15 f.         |
| ş | 4.         | E: Vorkommen, graphische Bezeichnung und Nicht-<br>bezeichnung des e-Lautes                         | 1618          |
| ş | 5.         | Lautwert von &                                                                                      | 18            |
| § | 6.         | Lautwerte von &                                                                                     | 19 f.         |
| ş | 7.         | Lautwerte von                                                                                       | <b>20</b> f.  |
| ş | 8.         | Lautwerte von wy                                                                                    | 2224          |
| § | 9.         | Lautwerte von m                                                                                     | 24 f.         |
| § | 10.        | Lautwert von /                                                                                      | 25 f.         |
| § | 11.        | Lautwert von be                                                                                     | 27            |
| § | 12.        | Lautwerte von 💴                                                                                     | 27            |
| § | 13.        | Lautwerte von o                                                                                     | 27 f.         |
| § | 14.        | Zusatz                                                                                              | 28 f.         |
| ş | 15—24.     | B. Konsonanten                                                                                      | <b>29</b> —36 |
| § | 15-21.     | Explosivlaute und Affricatae                                                                        | 2934          |
| 5 | 15.        | Lautwert der altarmenischen Aspiratzeichen im Kili-                                                 |               |
| _ |            | kischen.                                                                                            | 29 f.         |
| • | 16.        | Lautwert der alten Tenueszeichen im Kilikischen . Lautwert der alten Mediaezeichen im Kilikischen . | 30<br>20      |
| • | 17.<br>18. | Lautwort der aften mediaezeichen im Kliikischen<br>Lautwort der Affricatae &, &, & im Kilikischen . | 30<br>31      |
| • | 19.        | Historische Schreibweise: ihr Verhältnis zum adäqua-                                                | ~~            |
| • |            | ten Ausdrucke der Konsonantenverschiebung.                                                          | 31            |
| ş | 20.        | Phonetische Schreibweise a) nach Nasalen; b) beim<br>Pron. demonstr                                 | 32 f.         |
|   |            |                                                                                                     |               |

| ş | 21.         | Historische Schreibweise bei den unverschobenen Lautgruppen um, 2m, um, 2m, uh, 2h, sowie                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite          |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |             | bei 🗸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 <b>f</b> .  |
| ş | 22—23.      | Die übrigen Konsonantenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 f.          |
| ş | 22.         | Nasale, Spiranten, Liquidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34             |
| ş | 23.         | Lautwerte des Zeichens J. Neues Zeichen 🦻                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 f.          |
| ş | 24.         | Kilikisches Lautsystem: Vokale, Diphtongen, Konsonantentabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 f.          |
| ş | 2533.       | Anhang: Die Fremdwörter und ihre Wiedergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3640           |
| § | <b>25</b> . | Ältere und jüngere Gruppe von Fremdwörtern je nach ihrer Transakription unterschieden                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 f.          |
| ş | 26.         | Vereinfachung von ursprünglicher Doppelkonsonanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| _ | <b></b>     | in Transskriptionen. Spezialfall whulq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37             |
| 9 | 27.         | Vorschlag von sekundärem s, resp. Erhärtung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07.6           |
|   | 00          | Spirans $\gamma$ bei Transskriptionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 f.          |
| _ | 28.         | Fremdsprachliches ld durch que transskribiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38             |
| - | 29.         | Afr. ch durch 2, afr. j, g durch 2 transskribiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38             |
| - | 30.         | Arab. g bei der Transskription unberücksichtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38<br>20.£     |
| - | 31.         | Arab. 6 durch 4 wiedergegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 f.          |
| - | 32.         | Abweichung in der Transskription des Vokalismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 <b>f</b> .  |
| 8 | 33.         | Das neupers. Imāla als Kriterium für die Herkunft arabischer und persischer Lehnwörter                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40             |
| § | 34—156.     | II. Abschnitt. Eigentliche Lautlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41—112         |
| ş | 34—84.      | Vokalismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4174           |
| 8 | 34—40.      | Cl. w und seine Entsprechungen im Kilikischen. —  1. cl. w = kl. w in den äußern Silben, Ausfall von a in den mittleren Silben § 34; Ausnahme 1) Er- haltung von a in mittlerer Silbe § 35; Ausnahme 2) Schwund resp. Reduzierung von a im Anlaut § 36; 2. cl. w = kl. & § 37; 3. cl. w = kl. wy § 38; 4. cl. w = kl. nl. § 39; 5. cl. w = kl. o § 40. | 41—46          |
| ş | 4145.       | Cl. b und seine Entsprechungen im Kilikischen. —  1. cl. b = kl. ye, 'e § 41; 2. cl. b = kl. e § 42;  3. cl. b = kl. b § 43; 4. cl. b = kl. u § 44; 5. Abschwächung bezw. Ausfall von b § 45.                                                                                                                                                          | 47—52          |
| § | 46-47.      | Cl. & und seine Entsprechungen im Kilikischen. — cl. & = kl. & \$46; Zusatz § 47.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52             |
| ş | 48—50.      | Cl. $h$ und seine Entsprechungen im Kilikischen. — 1. cl. $h = \text{kl. } h$ § 48; Zusatz § 49; 2. cl. $h = \text{kl. } h$ ie § 50.                                                                                                                                                                                                                   | 5 <b>3 f</b> . |
| ş | 51—53.      | Cl. $\underline{r}$ und seine Entsprechungen im Kilikischen. — 1. cl. $\underline{r}$ = kl. $\underline{r}$ , Zusatz 1) § 51; Zusatz 2) § 52; Zusatz 3) 8 53.                                                                                                                                                                                          | 5 <b>4—56</b>  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 54—58.         | Cl. n und seine Entsprechungen im Kilikischen. —  1. Cl. n = kl. n vo § 54; 2. Cl. n = kl. n o § 55:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|                  | 3. Cl. n = kl.b e § 56; 4. Cl. n = kl. ne u § 57; 5. o-Schwund § 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| § 59—62.         | Cl. me und seine Entsprechungen im Kilikischen. —  1. cl. me = kl. me § 59; Zusatz § 60; 2. Abschwächung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5860          |
| § 63—67.         | von n. § 61; 3. cl. n. = kl. m. o § 62.  Cl. m. und seine Entsprechungen im Kilikischen. —  1. cl. auslautendes m. = kl. m. a § 63; 2. cl. m. vor Konsonant = kl. m. ai § 64; Zusatz § 65; cl. m. = kl. h. a im Anlaute § 66; cl. m. = kl. n. o § 67.                                                                                                                                     | 60—62         |
| § <b>6</b> 8—70. | Cl. ny und seine Entsprechungen im Kilikischen. —  1. cl. ny im Auslaute = kl. ny o § 68; 2. cl. ny vor Konsonant = kl. ne u § 69; Zusatz § 70.                                                                                                                                                                                                                                           | 62—64         |
| § 71.            | Cl. we und seine Entsprechungen im Kilikischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 f.         |
| § 72—75.         | Cl. $\mu_{\ell}$ und dessen Entsprechungen im Kilikischen. — 1. cl. $\mu_{\ell} = \text{kl. } n_{j}  u_{i}  (u) \text{ § 72; } 2. \text{ cl. } \mu_{\ell} \text{ vertreten durch kl. } i\text{- resp. } e\text{-Laut: a) cl. } \mu_{\ell} = \text{kl. } u, \text{ b) cl. } \mu_{\ell} = \text{kl. } i, \text{ c) cl. } \mu_{\ell} = \text{kl. } i \text{ oder } e \text{ §§ 73, 74, 75.}$ | 65—68         |
| § 76—77.         | Cl. $b_L$ and seine Entsprechangen im Kilikischen. — 1. cl. $b_L = kl$ . $n_L u § 76; 2. cl. b_L vertreten durch kl. io § 77.$                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 <b>f</b> . |
| § 78—84.         | Cl. tru, trus, trus, und ihre Entsprechungen im Kilikischen. — I. Gemeinsamer Charakter der Verbindungen trus, trus, trus § 78; 1. cl. trus = kl. trie § 79; 2. cl. trus = kl. trie § 80; 3. cl. auslautendes trus = kl. trie § 81; 4. cl. trus = kl. triev § 82; Zusatz § 83; II. cl. trus = kl. un a § 84.                                                                              | 69—74         |
| § 85—156.        | Konsonantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75112         |
| § 85—106.        | A. Explosivlaute und Affricatae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75—88         |
| § 85—100.        | I. Tenues und Mediae. Die sweite armenische Lautverschiebung im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75—86         |
| § 85.            | Lautverschiebungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75            |
| § 86—91.         | Die classischen Tenues und ihre kilikischen Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75—80         |
|                  | <b>sprechungen.</b> — Cl. $u_i = kl$ . $b § 86$ ; cl. $u_i = kl$ . $d § 87$ ; cl. $l_i = kl$ . $g § 88$ ; Zusatz § 89; cl. $l_i = kl$ .                                                             |               |
| <b>§ 92—99.</b>  | Die classischen Mediae und ihre kilikischen Entsprechungen. — Cl. $\mu=$ kl. $p$ § 92; cl. $\eta=$ kl. $t$ § 93; cl. $q=$ kl. $k$ § 94; cl. $d=$ kl. $d$ § 95; cl. $d=$ kl. $d$ § 96; Zusatz 1. § 97; Zusatz 2. § 98; Zusatz 3. § 99.                                                                                                                                                     | 8085          |

| e | 100.              | Angeneganish and Patetalan angels des angels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite         |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3 | 100.              | Ausgangspunkt und Entstehungsseit der sweiten Lautverschiebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 f.         |
| ş | 101—106.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86—88         |
| ş | 101—102.          | Cl. 4 und seine kilikischen Entsprechungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 <b>f</b> . |
|   | 103.              | Cl. & im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87            |
| § | 104.              | Cl. g im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87            |
| § | 105.              | Cl. g im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87 f.         |
| § | 106.              | Cl. 2 im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88            |
| ş | 107—124.          | B. Spiranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8894          |
| ş | 107—114.          | I. Tonlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8891          |
|   |                   | Cl. /w im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88 f.         |
|   |                   | Cl. 5 im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89 f.         |
|   |                   | Cl. 2 und u im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 f.         |
|   |                   | II. Tönende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9194          |
|   |                   | Cl. & und q im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 <b>f</b> . |
|   |                   | Cl. , und seine Entsprechungen im Kilikischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92 f.         |
|   |                   | Cl. 4, 4, 42 und deren Entsprechungen im Kilikischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 f.         |
| § | 125—138.          | C. Liquidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94—100        |
| § | 1 <b>25</b> —133. | Cl. r und seine Entsprechungen im Kilikischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9498          |
| § | 134—135.          | Cl. a und seine Entsprechungen im Kilikischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 f.         |
| ş | 136137.           | Cl. 7 und seine Entsprechungen im Kilikischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 f.         |
| ş | 138.              | Cl. L und seine Entsprechungen im Kilikischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100           |
| ş | 139—143.          | D. Nasale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100103        |
| § | 139140.           | Cl. 2 und seine Entsprechungen im Kilikischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100—102       |
|   |                   | Cl. I und seine Entsprechungen im Kilikischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102 f.        |
| ş | 144—156.          | Anhang: Kombinatorischer Lautwandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103—112       |
| ş | 144—146.          | 1. Einschaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103 f.        |
| § | 147.              | 2. Umstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104 f.        |
| ş | 148.              | 8. Verschmelzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 f.        |
| ş | 149—150.          | 4. Vereinfachung und Schwund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 f.        |
|   | 151.              | 5. Vorschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109           |
| • |                   | 6. Stimmtonentwickelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110           |
| - |                   | 7. Histustilgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 8 | 102-100.          | 1. TITO ANTO ATTE THE TANK THE | *10112        |

## FORMENLEHRE.

| E | INLEITUN                 | IG                                               | Seite<br>115—140 |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| ş | 157—317.                 | I. Abschnitt: Deklination                        | 141—259          |
|   | 157— <b>280.</b><br>157. | Kap. I. Nomen                                    |                  |
| • | 158—227.<br>158.         | A. Singular-Deklination                          |                  |
| ş | 159—198.                 | I. Vokalische Deklination                        | 142—158          |
| ş | 159.                     | I. i-Deklination                                 | 142              |
| _ | 160.                     | Umfang und Gebietsverschiebung der i-Deklination | 142 f.           |
| § | 161164.                  | 1. Ursprüngliche i-Deklination                   | 143148           |
| § | 165—175.                 | 2. Sekundäre i-Deklination                       | 148—150          |
| § | <b>16</b> 5.             | Übersicht                                        | 148              |
| ş | 166—168.                 | a) Stämme auf -nju -uin                          | 148              |
| 8 | 169175.                  | b) r-Stämme                                      | 148—150          |
| ş | 169—172.                 | a) Stämme auf Doppelkonsonanz                    | 148 f.           |
| 9 | 173—175.                 | β) Stämme auf -η/p -uir                          | 149 f.           |
| § | 176—190.                 | II. o-Deklination                                | 150155           |
| ş | 176—185.                 | 1. Einfache o-Deklination                        | 150153           |
| 8 | 186—190.                 | 2. Erweiterte o-Deklination                      | 153—155          |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite   |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5 | 191—194.                  | 1II. u-Deklination                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155 f.  |
| § | 195—197.                  | IV. a-Deklination                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157—158 |
| ş | 198—227.                  | II. Konsonantische Deklination                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158—233 |
| • |                           | I. n-Stämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| _ | 198.                      | Einteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158     |
| 8 | 199—202.                  | 1. Nomina auf -nefficie -utin                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159 f.  |
| § | 203—205.                  | 2. Nomina auf - h 4 - ig (-ik)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160     |
| § | 207—209.                  | 3. Nomina auf -mch -un                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 f.  |
| 9 | <b>2</b> 10— <b>2</b> 16. | 4. n-Stämme auf Doppelkonsonans                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161163  |
| § | 210—212.                  | a) Stümme mit Themavokal a                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161     |
| ş | 213—215.                  | b) Stämme mit Themavokal i                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161 f.  |
| § | 216.                      | Instrumental auf -om                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162 f.  |
| ş | 217— <b>222.</b>          | II. r-Stämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163165  |
| ş | 217.                      | Übersicht und Gebietsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 163     |
| 5 | 218—220.                  | 1. Verwandtschaftswörter auf -upp Genitiv § 218; Ablativ § 219; Instrumental, Anm. § 220.                                                                                                                                                                                                                          | 163 f.  |
| ş | 221—222.                  | 2. Nomen op or >Tag<                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164 f.  |
| ş | 223—227.                  | Die mittelarmenischen Anfänge der neuarmenischen van-Deklination                                                                                                                                                                                                                                                   | 165—168 |
|   |                           | Rückblick: Verdrängung der alten konsonantischen Flexion im MA. begonnen, im NA. vollendet § 223; die neuarmenische van-Deklination ein Ersatz für die geschwundene konsonantische Flexion, erste Spuren derselben im Kilikischen § 224; van-Ablative § 225; van-Genitiv § 226; Genesis der van-Deklination § 227. |         |

|                   | Seite                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 260—261.        | II. Erweiterter Plural auf -g -k 204—206                                                      |
|                   | Belege; historische Entwickelung § 260; Plurale auf -wup und -neup § 261.                     |
| § 262.            | III. Pluralia composita auf -g -k' 206—208                                                    |
| § 263—270,        | C. Pluralflexion                                                                              |
| § 263—269.        | I. Flexion der k-Plurale 208—214                                                              |
| § 263—264.        | 1. Kasus recti                                                                                |
|                   | Zusammenfallen von Nominativ und Akkusativ                                                    |
|                   | auf -k § 263; nichtkilikische Unifizierung der Kasus recti auf -s § 264.                      |
| § 265—269.        | 2. Kasus obliqui                                                                              |
|                   | Rückweichen der konsonantischen Flexions-                                                     |
|                   | weise § 265; Erhaltung der vokalischen Flexions-                                              |
|                   | weise im Genitiv-Dativ und Ablativ § 266; Unifi-<br>zierung der vokalischen Flexionsweise des |
|                   | Instrumentals im Suffix -gk § 267; Plural auf -ik:                                            |
|                   | Umgestaltung der Flexion gegentiber dem Altarme-                                              |
|                   | nischen § 268; Belege § 269.                                                                  |
| § 270.            | II. Flexion der spezifisch kilikischen Plurale . 214 f.                                       |
|                   | Ursprünglich singularische Flexion derselben;<br>Paradigmata.                                 |
| 8 271—280.        | Die Zahlwörter                                                                                |
| •                 | Kardinalzahlen                                                                                |
| 3 211 212         | Darstellungstabelle § 271; Belege § 272; Bildung                                              |
|                   | § 273; Flexion § 274.                                                                         |
| § 275—280         | Andere Zahlarten                                                                              |
| § 275.            | A. Bestimmte Zahlen                                                                           |
| § 276.            | B. Distributivzahlen                                                                          |
| § 277.            | C. Bruchzahlen                                                                                |
| § 278.            | D. Ordinalzahlen                                                                              |
| § <b>2</b> 79—280 | . E. Adverbialzahlen uud Multiplikativa 233 f.                                                |
| § 281—307         | . Kap. II. Pronomen                                                                           |
| § 281—287         | . Pronomina personalia                                                                        |
| § 281—283         | . 1. Prenomen der ersten und zweiten Persen 224—226                                           |
|                   | Flexionstabelle § 281; Belege § 282; historische                                              |
|                   | Herleitung § 283.                                                                             |
| § 284—287         | . 2. Pronomen der dritten Person. Reflexivum und<br>Possessivum                               |
|                   | Flexionstabelle § 284; Belege § 285; Genesis des                                              |
|                   | Personalpronomens der III Person § 286; Reflexi-                                              |
|                   | and Deservatives 8 287                                                                        |

|    |                   | Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                        | XVII           |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| _  |                   |                                                                                                                                                                            | Seite          |
| \$ | 288.              | Pronomina reciproca                                                                                                                                                        | 230232         |
|    |                   | Geschichtliche Entwickelung des Reziprok-<br>pronomen prop; Flexion; Belege; Reziprocum<br>al-4 qull-4.                                                                    |                |
| §  | 289—301.          | Pronomina demonstrativa                                                                                                                                                    | 232—244        |
| ş  | 289.              | 1. Pronomina suffixa                                                                                                                                                       | 232 f.         |
| §  | 290—293.          | 2. Pronomen um, ym, um                                                                                                                                                     | 233—236        |
|    |                   | Paradigma § 290; Belege und Verbreitung § 291; mittelarmenische Charakteristica der Flexion § 292; Entstehungstheorie der na-Formen § 293.                                 |                |
| ş  | 29 <b>4—29</b> 8. | 3. Pronomen wyw, wyw, wyb                                                                                                                                                  | 236—240        |
|    |                   | Paradigma § 294; Belege § 295; Ursprung und<br>Entwickelung der Flexionsformen § 296; abwei-<br>chende Flexion bei Mechitar Heraçi § 297; prono-<br>minale Derivata § 298. |                |
| §  | 299—301.          | 4. Pronomen իսա, իտա, ինա                                                                                                                                                  | 241244         |
|    |                   | Belege § 299; Bedeutung und Verwendung § 300;<br>Etymologie und mutmaßliche Flexion § 301.                                                                                 |                |
| §  | <b>302—305</b> .  | Relativa und Interrogativa                                                                                                                                                 | 244—246        |
| ş  | 302—304.          | Relativa                                                                                                                                                                   | 244 f.         |
| ş  | 305.              | Interrogativa                                                                                                                                                              | <b>24</b> 5 f. |
| ş  | 306.              | Indefinita                                                                                                                                                                 | 246—257        |
| §  | 307.              | Kollektiva. Korrelativa                                                                                                                                                    | 248251         |
| §  | 308-317.          | Anhang: Partikeln                                                                                                                                                          | 251259         |
| ş  | 308—311.          | Adverbia                                                                                                                                                                   | 251—255        |
|    |                   | Formal neue Adverbia § 308; begrifflich neue<br>Adverbia § 309; nichtpronominale Neubildungen<br>§ 310; altererbte Adverbia § 311.                                         |                |
| ş  | 312-314.          | Präpositionen                                                                                                                                                              | 255 f.         |
|    |                   | Verdrängung der einfachen Präfixe durch un-<br>eigentliche Präpositionen § 312; Postposition § 313;<br>Reste einfacher Präpositionen § 314.                                |                |
| §  | 315—316.          | Konjunktionen                                                                                                                                                              | <b>256—259</b> |
| -  | 315.              | I. Koordinierende Konjunktionen                                                                                                                                            | 256 f.         |
| ş  | 316.              | IL. Subordinierende Konjunktionen                                                                                                                                          | 257 f.         |
| §  | 317.              | Interjektionen                                                                                                                                                             | 259            |
|    | Karst, Ki         | likisch-Mittelarm. Volkssprache.                                                                                                                                           |                |

|                    | Seite                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 318—430          | II. Abschnitt: Konjugation 260-390                                                                            |
| § 318.             | Vorbemerkungen 260                                                                                            |
| § 319—358.         | Kap. I. Der Präsensstamm und die Konjuga-                                                                     |
| •                  | tionen                                                                                                        |
| § 319.             | Allgemeines                                                                                                   |
| § 320—329.         | I. Präsensstamm auf -e                                                                                        |
|                    | 1. Einfache Stämme                                                                                            |
| § 323.             | 2. Erweiterte Stämme                                                                                          |
| § 324—329.         | 3. Kausativstämme                                                                                             |
| § <b>330—333</b> . | II. Präsensstamm auf -i                                                                                       |
|                    | Verhältnis des kilikischen :-Thema zum classi-                                                                |
|                    | schen § 330; 1) Transitiva § 331; 2) Intransitiva                                                             |
|                    | § 332; 3) Neutra (Media) § 333.                                                                               |
|                    | III. Präsensstamm auf -a                                                                                      |
| § 334.             | Verhältnis zum Classischen                                                                                    |
| § 335.             | 1. Einfache a-Stämme                                                                                          |
| •                  | 2. Erweiterte a-Stämme                                                                                        |
| § 338—347.         | Gruppe der kilikisch-mittelarmenischen<br>Stämme auf -b'um -ena                                               |
| 0 A S 9 A O        | IV. Präsensstamm auf -u                                                                                       |
|                    | V. Passivstamm auf -v:                                                                                        |
|                    |                                                                                                               |
|                    | Kap. II. Das Präsenssystem 299—312                                                                            |
| § 359—364.         | I. Tempera und Medi                                                                                           |
|                    | Untergang des altarm. Konjunktiv und Futur                                                                    |
|                    | § 359; ephemärer Konjunktivausdruck durch <i>libbuil</i> ;<br>neue konjunktivische Funktion des alten Indika- |
|                    | tivs; Entstehung eines Tempus compositum mit                                                                  |
|                    | Präfix 4ne § 360; Belege für die Tempusform mit                                                               |
|                    | Inc. § 361; scharfe Bedeutungsabgrenzung zwischen                                                             |
|                    | der indikativischen Tempusform mit 4me und der                                                                |
|                    | konjunktivischen ohne 4me § 362; Futur mit und                                                                |
|                    | ohne hmi; Mangel eines fest ausgeprägten Futur-                                                               |
|                    | ausdrucks § 363; über Wesen und Ursprung des Indikativpräfixes 4ma § 364.                                     |
| § 365—366.         | II. Flexion                                                                                                   |
| 365.               | a. Personalendungen des Präsens und Futurs. 309 f.                                                            |
| 366.               | b. Personalendungen des Imperfekts 310—312                                                                    |
| § 367—392.         | Kap. III. Der Aorist                                                                                          |
| 367.               | Gliederung: Einfacher und zusammengesetzter                                                                   |
|                    | Aorist                                                                                                        |

2. Partizipium Futuri (Gerundiv) . . . . . . .

§ 394.

§ 395.

343 f.

|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite           |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| \$       | 397416.               | 3. Partisipium präteriti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346—373         |
| <b>§</b> | 417—422.              | Erste Spuren einer besondern Negativkonjugation in spätclassischer Zeit; Aoristsystem § 417; neg. Präsenssystem: Entstehung des neg. Tempus compositum für den Indikativ § 418; Futur § 419; affirmatives Tempus compositum haf + f + Inf. als ostarmenische Eigentümlichkeit § 418 Anm.; neg. Konjunktiv § 420. — Paradigma des neg. Verbums. — Erklärung der Dubletten der III sg. Indikativi und der II sg. Imperativi § 421—422. Fortsetzung der Negativkonjugation im Neuarmenischen. | 373—382         |
| ş        | 423 <del> 4</del> 30. | Kap. VI. Unregelmäßige Konjugation Gebiet der unregelmäßigen Konjugation: Stämme auf -ena § 423; Entwickelung des Präsenssystems § 424; Futur § 425; Infinitiv § 426; Tempora außerhalb des Präsenssystems § 427; Paradigma § 428.                                                                                                                                                                                                                                                         | 382—390         |
| §        | 429.                  | Verbum Substantivum &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>386—388</b>  |
| ş        | 430.                  | Negative Konjugation des irregulären Verbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>388</b> —390 |
|          |                       | Anhang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ş        | <b>431—4</b> 50.      | Syntaktische Eigentümlichkeiten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 391—407         |
| 8        | 431 <del>4</del> 37.  | I. Substantiv und Adjektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 391—395         |
| ş        | 438439.               | II. Zahlwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395—398         |

|                    | Inhaltsverzeichnis.                                                                                                 | IXX              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 440—441.         | III. Pronomen  a) Pronominalsuffixe in enklitischer Konstruktion mit Partikeln § 440; b) Relativkonstruktion § 441. | Seite<br>398—401 |
| § 442—443.         | IV. Partikeln                                                                                                       | 401 f.           |
| § <b>444—4</b> 50. | V. Verbum und Satzbildung                                                                                           | 403—407          |
| Nachträge          | und Erweiterungen                                                                                                   | 408—415          |
|                    | Exkurs.                                                                                                             |                  |
|                    | Über die vulgärsprachliche Fabel- und Moral-                                                                        |                  |
| lit                | teratur der mittleren Zeit, spez. die sog. Var-                                                                     |                  |
|                    | nischen Fabelsammlungen in ihrer sprach-                                                                            |                  |
|                    | schichtlichen Bedeutung                                                                                             | 416-444          |

•

.

## Berichtigungen.

- S. 6 Z. 20 lies allzuferner statt allzufernen.
- S. 19 Z. 5 lies botter st. bodler.
- S. 23 Z. 18—19 lies ձեռնայգրեց st. ձեռնայգրեց.
- S. 24 Rdn. 1) Z. 4 lies has amp st. has amp.
- S. 25 Z. 8 lies badv (pl.), badvī und badavī (sg.) st. badū (pl.).
- S. 28 Z. 23 lies ψωηχοη ραγέων st. ψωηχοι ραγέω.
- S. 31 Rdn. 1) lies Siehe auch unten § 29 st. Siehe auch unten unter »Transskriptionen«.
- S. 32 Z. 4 v. u. streiche in wymf für cl. \*wynf.
- S. 35 Rdn. 2) Z. 2 lies (၂) աջողութժիւն st. (၂) աջուղութժիւն.
- S. 40 Z. 10 lies hājib st. hjāib.
- S. 44 Z. 15 streiche den Satz: Spuh jxi (jəxi) Gen. v. Suh H. 221—223.
- S. 44 Z. 17 v. u. füge nach lavut'iun noch ein: asaçek.
- S. 46 Rdn. 1) Z. 2 lies Agulis st. Augulis.
- S. 50 Z. 18-19 lies beril, berim, berink st. beril, berim, berink.
- S. 53 Z. 1 v. u. lies parde st. parde.
- S. 54 Z. 7 lies angiser st. angis et.
- S. 55 Z. 17 lies angešer st. angešier.
- S. 55 Z. 9 v. u. lies co-prines st. co-prines.
- S. 55 Z. 7 v. u. lies co-das st. ce-das.
- S. 57 Rdn. 1) Z. 5 lies Snq st. Soq.
- S. 57 Rdn. 1) Z. 5 lies \*huey st. \*hueg.
- S. 58 Z. 13 lies անյարդութիւն st. տնյարդութիւն.
- S. 63 Z. 4 v. u. füge zu wwwpnjų noch bei: wwwpnją.
- S. 63 Z. 3 v. u. lies quiq st. quip.
- S. 65 Z. 10 lies այրոյն st. այրոյն.
- S. 65 Rdn. 2) Z. 3 streiche den Satz: kl. ζωροιίν harun »Schlag, Ausschlagen der Pferde« aus älterem \*ζωρριίν hariun (vgl. μωθυριίν Schlag).
- S. 66 Z. 1 lies wurde gesehen st. sah.
- S. 66 Z. 3 v. u. lies ծառայութիւն st. ծառայութիւն.
- S. 67 Z. 5 lies dependente st. denne Phili.
- S. 67 Z. 11 lies փառաբանութիւն st. պառաբանութիւն.

- S. 74 § 84 Z. 8 ff. zu ändern nach Einleitung S. 126 Z. 7 ff.
- S. 75 Z. 1 v. u. lies anhadieh st. anhedieh.
- S. 80 Z. 16 lies բարձր st. գարձր.
- S. 81 Z. 22 lies gark st. kark.
- S. 86 Rdn. Z. 2 v. u. lies whully st. whully.
- S. 87 Z. 15 lies kayak st. kagak.
- S. 93 Z. 20 lies syov st. syov, und suy st. suy.
- S. 101 Z. 14 lies wha-u st. wha-u.
- S. 102 Z. 14 lies անունիմ st. անունին.
- S. 104 Z. 7 v. u. lies Konsonantismus st. Konsoantismus.
- S. 106 Rdn. 1) a Z. 3 lies quintif st. quintif.
- S. 107 Z. 8 lies heregnem st. heregnem.
- S. 107 Z. 9 lies heraçuçanem st. heraçucanem.
- S. 111 Z. 9 lies ihre st. seine.
- S. 112 Z. 2 lies of wy st. of wy.
- S. 117 Z. 14 v. u. lies Injuhumu st. Injuhumu.
- S. 127 S. 14 v. u. lies & st. j.
- S. 173 Z. 14 v. u. lies hou st. funu.
- S. 204 Z. 19 lies Hand st. Buch, resp. Hände st. Bücher.
- S. 219 Rdn. 1) Z. 8 v. u. lies igt'n (igf'en) st. igtn (igten).
- S. 223 Z. 7 v. u. lies صَرّب darba st. صَرّب darb.
- S. 292 Z. 5 lies upqlejned st. upqlejned.
- S. 294 S. 9 lies hagguel st. haggel.
- S. 322 Rdn. 2) Z. 4 v. u. lies Amirat'st. der Emir.
- S. 357 Z. 3 lies hisaj st. hisay.
- S. 359 Z. 17 lies feykaj st. feygaj.
- S. 377 Z. 14 v. u. lies 2 mulfi st. 2 mulfi.

Vgl. außerdem auch die Einleitung zum II. Teile S. 115 ff. sowie die »Nachträge und Erweiterungen« am Schlusse der Grammatik.

.

#### EINLEITUNG.

Gegentiber der reichen dialektischen Gliederung des Neuarmenischen, dessen zahlreiche Mundarten in zwei Hauptgruppen, Ost- und Westarmenisch<sup>1</sup>), zerfallen, stellt das
Altarmenische, so wie es uns in der Litteratur entgegentritt,
eine geschlossene Einheit dar. Obschon nun aber die altarmenische Litteratur der Sprache nach eine einheitliche, nicht wie
z. B. die althochdeutsche eine dialektisch gespaltene ist, so
lassen sich doch an einer bestimmten Reihe von Schriftstellern
nichtklassische Spuren nachweisen, namentlich auffallende
Eigentümlichkeiten der Flexion, die der gewöhnlichen Litteratursprache fremd sind, wie die Pluralformen auf -kmp -ear
und auf -mich -ani<sup>2</sup>): es sind dies ebensoviele fremde Eindringlinge in die strengklassische Sprache, welche aus einem
gleichzeitigen lebenden Volks- oder Vulgäridiom hervorgegangen
sein müssen.

Ist nun auch dieser seit der frühesten Zeit des litterarischen Lebens sich kundgebende vulgärsprachliche Einfluss in stetem unaufhaltsamen Wachsen begriffen, so spielt immerhin in dem Zeitraume vom 5.—10. Jahrhundert das vulgärsprachliche Element noch eine sekundäre, untergeordnete Rolle. Die klassische Sprache war freilich schon längst vor dem 10. Jahrh. zur toten

<sup>1)</sup> Lautlich unterscheiden sich Ost- und Westarmenisch durch die II. armen. Lautverschiebung, wonach Westarmenisch die alten Tenues: p, t, k, c, č zu den entsprechenden Mediae, die alten Mediae: b, d, g, j, j zu den entsprechenden Tenues geworden sind, während das Ostarmenische den alten Lautstand beibehält. Über die sonstigen Trennungspunkte beider Dialektgruppen vgl. WZKM 1, 182 f. sowie Patk. Dial. S. 16 ff.

<sup>2)</sup> Ausführlich handelt hierüber Aidynian's »Kritische Grammatik« I. S. 61—120.

Sprache herabgesunken: gleichwohl hatte sie sich behauptet als allgemeine, durch die Tradition geheiligte Litteratursprache, gleichsam als ein Erbgut der armenischen Nation. anormale Zustand konnte unmöglich auf die Dauer bestehen bleiben. Als nun im 11. Jahrh. unter der Dynastie der Rupeniden in Kilikien ein neues, nationalarmenisches Königreich erstanden, und der Schwerpunkt der Nation von dem alten Stammlande hierher übertragen war, da erwachte mit der politischen Wiedergeburt zugleich ein regeres geistiges Leben. Wie mit so mancher veralteten Tradition gebrochen wurde, so wurden auch die Fesseln der alten toten Litteratursprache abgestreift, die fürderhin fast ausschliesslich als Gelehrten- und Kirchensprache gebraucht wird, als welche sie bis heute fortlebt. Nun erscheint zum ersten Male eine volkstümliche Litteratur, deren Sprache ihrem Grundstocke nach die zeitgenössische im Volksmunde lebende ist, namentlich in Schriften, die auf das nationale und Volksleben, auf Rechtswesen, Ackerbau, Medizin, Verwaltung, Handel und Verkehr Bezug haben. Solche Schriften sind: Mechitar Heraci, >Trost für Fieber« (a. 1184), Geoponica (13. Jahrh.?), Syrisch-Römisches Rechtsbuch (13. Jahrh.?), Chronik Smpad's (13. Jahrh.), desselben »Assisen von Antiochien« (13. Jahrh.), desselben vulgärarmenische Bearbeitung des Gesetzbuches von Mechitar Goš (13. Jahrh.); zahlreiche Medizinalhandschriften. Aktenstücke der kilikischen Kanzlei u. s. w. Zwar ist das klassische Element noch nicht völlig aus dieser Litteratur ausgeschieden 1), namentlich aus der älteren: es verschwindet jedoch und kommt nicht mehr zur Geltung neben der Masse des vulgärsprachlichen Materials. Letzteres hebt sich gleichermaßen vom Alt- wie Neuarmenischen ab und stellt eine besondere Sprachphase dar, die als Mittelarmenisch bezeichnet werden muss.

Mittelarmenisch nennen wir demnach die Uebergangsperiode zwischen Alt- und Neuarmenisch, in der das Altarmenische in phonetischer Hinsicht seine ursprüngliche Fülle eingebüßt und merkliche Abschleifungen erlitten hat, zumal durch den Schwund von a in den mittleren Silben, die großenteils

<sup>\*)</sup> Ueber das Verhältnis des volkssprachlichen und des klassischen Elementes in dieser Litteratur vgl. L. Hunanian, »Studien über das Altvulgärarmenische« I und II, Wien 1897.

schon vollendete Monophtongisierung der Diphtonge und die Verschiebung der Konsonanten durch die II. armenische Lautverschiebung, während in morphologischer Beziehung namentlich durch das Princip der Übertragung und Angleichung der Formen durchgreifende Neuerungen eingetreten sind. Die mittelarmenische Periode beginnt etwa mit dem 10. Jahrh. und reicht annähernd bis zum 15. Jahrh., mit dem die Periode des Neuarmenischen einsetzt, das sich nun wieder durch bestimmte Merkmale vom Mittelarmenischen scheiden lässt<sup>1</sup>).

Wenn nun auch im Gegensatz zu Alt- und Neuarmenisch und hinsichtlich der es vor diesen beiden Sprachphasen kennzeichnenden gemeinsamen Characteristica das Mittelarmenische als ein zusammengehöriges Ganze erscheint, so stellt es doch keineswegs eine einheitliche Sprache dar, sondern zeigt bedeutende dialektische Nüancen. So unterscheidet sich die Sprache Mechitar Heraci's von der des Smpad durch folgende Eigentümlichkeiten: a) der Nominativ Pluralis endigt auf u s [bei Smpad so nur bei , npu cors »vier«]; b) o hat sich häufig zu i entwickelt, z. B., h ći Negativpräfix [bei Smp. ćə]; humpumul ispidag weiß u. s. w.; c) das Partizip Präteriti endigt auf -bp -ier [bei Smp. auf -b, -iel]. — Von diesen beiden Sprachformen wiederum verschieden ist die in einer Inschrift aus Bajni<sup>2</sup>) vom Jahre 1358 zu Tage tretende Mundart, welche Formen zeigt wie: Łuhp esir [für aisor bei Smpad]3); ճարտերի (%) jorderi-(n) [für jordero-(n) bei Smpad]; Shdb, h hejeli [für hejelo

<sup>1)</sup> So ist allgemein im Neuarmenischen älteres pronominales n vor Konsonanten durch e ersetzt, die Kasuspräfixe: des Ablativs, z des Accusativs sind geschwunden, eine neue Pluralbildung mittels doppelter Suffixe [z. B. —k-'er] ist eingetreten. Spezifisch neuarmenisch sind ferner: die Postponierung der älteren Präpositionen, die Übertragung des Suffixes -nk der I. pl. präs. auf die gleiche Person des Imperfekts und Aoristes, die Konjugation des negativen Verbs, die sich aus der mittelarmenischen weiter entwickelt und umgestaltet hat, der Übergang des passiven Partizips auf -mò -aj, -ac zum aktiven Partizip u.s. w. Auch nicht unbedeutende lautliche Umgestaltung hat die mittelarmenische Sprache beim Übergang in das Neuarmenische erlitten.

<sup>2)</sup> Mitgeteilt von Šachšatunean II, S. 183, und hiernach von Aidynian I, 169, sowie in etwas abweichender Fassung in Airarat, S. 273, 274.

<sup>3)</sup> Vgl. auch die Form Łunp enor, Gen. sg. von Łu [= cl. uju >jener-] im Diplom des Künigs Levon V, bei Langlois S. 186. Vgl. ibid. die Form gł. k Gen. sg. des Personalpronomens II. pr. [bei Smp. = ko].

bei Smpad]; phymy perac »brachte« [für eper bei Smpad]. — Keiner dieser Mundarten lässt sich einreihen der Text des mittelarmenischen Achrabadin¹): daselbst lesen wir z. B. mbuble »sehen« [= desnul bei Smp.], 2mgu »Maß« [= čak bei Smp.], byth »Mann« [= airig bei Smp.]; ferner für das Pronomen der III. pers. die Formen: nyp uir »sein« H. 430—24. 35 [für ir bei Smp.], nyphu uir¹en »seiner« H. 430—4; Jenyhu tu y-uirmen »von ihm« H. 430—18 [y-irmen bei Smp.] u. s. w. — Wieder anders gefärbt ist endlich das bei Vardan sich vorfindende vulgäre Sprachgut und zwar dürfen wir, nach Stellen zu urteilen wie: h upunnedu nyh gen hough »in mein Herz habe ich deine Rede niedergelegt«, phy myofip bu mauned »für dich beten sie«²), diese Sprachspezies als Vorläuferin des Modernostarmenischen, resp. eines neuostarmenischen Dialektes erklären.

Wie fest nun auch einerseits die Thatsache der Spaltung des Mittelarmenischen nach Mundarten steht, so lässt sich dennoch andererseits von einer einheitlichen mittelarmenischen Litteraturs prache sprechen: der Hauptmasse der in Frage stehenden Denkmäler liegt nämlich ein und dieselbe Sprache zu Grunde, nämlich die Sprache des Kilikiers Smpad und der Aktenstücke der königlich-kilikischen Kanzlei, die notwendigerweise die damalige kilikisch-armenische Volkssprache gewesen sein muss. Während die übrigen mittelarmenischen Dialekte uns zum Teil gar nicht, zum Teil nur durch Bruchstücke und unzureichende Schriftdenkmäler überliefert sind, tritt das Kilikische uns in seinem ganzen Umfange entgegen als Sprache einer ausgedehnten Litteratur, die es nur deshalb werden konnte, weil es zugleich die Sprache des kilikischen Königshofes<sup>3</sup>) war und eben in Kilikien damals das ganze intellektuelle und politische Leben der armenischen Nation vereinigt war. - War also auch das Kilikische nicht der einzige vorhandene, so ist es doch für uns der am besten bekannte und wichtigste mittelarmenische Dialekt.

<sup>1)</sup> Nach der Handschrift des Asar. Vgl. Hunanian »Studien«, Bd. II.

<sup>2)</sup> Näheres hierüber siehe bei Hunanian »Studien«, I, S. 253 ff.

<sup>3)</sup> Dass die kilikische Volkssprache auch zugleich die Hofsprache war, geht daraus hervor, dass die königlichen Aktenstücke, sofern sie überhaupt armenisch und nicht in einer fremden Sprache verfasst sind, eben diese kilikische Volkssprache zeigen.

Hinsichtlich der Stellung, die das Kilikische in der armenischen Sprachgeschichte einnimmt, gehört es nach Lautstand und Grammatik<sup>1</sup>) zu den westarmenischen Sprachen; als westmittelarmenisches Idiom ist es unzweifelhaft die Mutter der meisten neuwestarmenischen Mundarten, wenn nicht gar der ganzen westlichen Gruppe. Die Frage jedoch bedarf näherer Einzeluntersuchung, für welche an dieser Stelle nicht der Platz ist.

Seinem Ursprunge nach reicht das Kilikisch-Mittelarmenische in die altarmenische Periode zurück: Die oben angeführten Formen des Plurals auf -bup und -wuh in der älteren Litteratur sind eben die altarmenischen Entsprechungen der mittelarmenischen Plurale auf -bp -ier und -up -ni, wie denn überhaupt die oben S. 1 berührten Eigentümlichkeiten der älteren Sprache die Vorläufer des Mittelarmenischen sind. Da nun jene vulgärsprachlichen Elemente der altarmenischen Litte- . ratursprache notwendigerweise auf der der Schriftsprache zu Grunde liegenden lebenden Volkssprache beruhen, nicht etwa irgend einem daneben vorhanden gewesenen alten Dialekte<sup>2</sup>) angehören, so folgt: das Kilikische ist die mittelarmenische Fortsetzung und Weiterentwickelung des der altarmenischen Schriftsprache entsprechenden altarmenischen Vulgäridioms, welch letzteres bereits in altarmenischer Zeit nicht unmerklich von der mehr künstlich zurechtgemachten, früh erstarrten altarmenischen Litteratursprache abgewichen haben muss<sup>3</sup>). — Dieses Resultat wird bestätigt durch die Betrachtung des kilikischen Lautstandes. Wie sehr derselbe auch von dem altarmenischen abweicht, so erklären sich doch sämtliche Abweichungen lautphysiologisch als Produkt naturgemäßer histo-

<sup>1)</sup> Die für das Neuwestarmenische charakteristische Verschiebung der alten Tenues und Mediae findet sich schon im Kilikischen. In morphologischer Hinsicht zeigt die Flexion des Nomens, sowie die Konjugation wesentlich den Charakter der modernen westlichen Sprache.

<sup>2)</sup> Nach einem allgemeinen Sprachgesetze wird die Schriftsprache wohl von der entsprechenden Volks- oder Vulgärsprache beeinflusst und durch Zuwüchse bereichert, nicht aber von den außerhalb der Schriftsprache stehenden Dialekten.

<sup>3;</sup> Analog geht z. B. die neugriechische Volkssprache (das Zakonische natürlich ausgeschlossen) auf den altattischen Dialekt, resp. die spätgr. xoινή zurück, wie denn auch sämtliche romanischen Sprachen bekanntlich aus der altlateinischen Vulgürsprache hervorgegangen sind.

rischer Weiterentwickelung aus der Grundsprache des uns überlieferten Altarmenisch. Annahme eines außerhalb der klassischen Sprache stehenden altarmenischen Dialektes, aus dem das Kilikische hervorgegangen wäre, ist geradezu ausgeschlossen. Dialekte sind bedingt durch grundsätzliche Verschiedenheit ihres gegenseitigen Lautstandes; eine solche existiert aber zwischen dem Kilikischen und der altklassischen Sprache nicht.

Die hohe Bedeutung des Kilikisch-Mittelarmenischen als des Bindegliedes zwischen Alt- und Neuarmenisch, spez. zwischen Alt- und Neuwestarmenisch, erhellt aus dem Gesagten. — Diese kilikische Volkssprache möglichst rein und aus der sie in der Litteratur teilweise noch umgebenden klassischen Hülle herausgeschält darzustellen, von historischem Standpunkte aus — unter steter Berücksichtigung des Altund Neuarmenischen — zu erklären, ist der Zweck der folgenden Darstellung. Wie unvollständig dieselbe auch sein mag, so giebt sie doch das Bild in seinen Umrissen und Hauptzügen: die nähere Ausführung und Vervollständigung wird hoffentlich in nicht allzufernen Zeit auf Grund weiteren Quellenmaterials möglich werden.

Den Stoff zu dieser Arbeit lieferten folgende Quellenschriften: a) Մարդ Մարաբոլ Assises d'Antioche de Sempad le Connétable, Venise 1876, die mittelarmenische, aus der Zeit vor dem Jahre 1265 stammende Bearbeitung eines altfranzösischen verlorenen Originals, mit französischer Übersetzung von b) Die mittelarmenische um 1265 von demselben Smpad hergestellte Redaktion des Rechtsbuches von Mechitar Goš [Դատաստանագիրը Հայոց], noch ungedruckt, jedoch in grossen Ausztigen mitgeteilt in Hunanians »Studien« I, S. 201 —227. c) Suphahp Chronik Smpads aus dem 13. Jahrh. nebst deren anonymer Fortsetzung; benutzt in der Ausgabe von Dulaurier, Recueil des Historiens des Croisades I, S. 605-680. d) Folgende in Victor Langlois' »Cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens« edierte mittelarmenische Aktenstücke: ein Handelsprivileg des Königs Levon III. an die Republik Genua v. J. 1288; ein Privileg des Königs Osin für die Kaufleute der französischen Stadt Montpellier v. 7. Januar 1314; ein weiteres Privileg, das der Stadt Montpellier von König Levon V. am 16. März 1321 ausgestellt ward; ferner ein mittelarm. Diplom des Baron von Sarvandikar v. J. 1271, bei Hunanian S. 258. e) Die mittelarmen, medizinischen Werke, leider großenteils noch unediert, jedoch in umfänglichen Auszügen mitgeteilt in Hunanian's »Studien«, S. 129-162, nach zwei wesentlich übereinstimmenden Handschriften, v. J. 1294 und v. J. 1438. f)  $\mathbf{q}_{\mu\mu}$  if  $\mathbf{u}$  in  $\mathbf{u}$  if  $\mathbf{u}$  in  $\mathbf{u}$  if  $\mathbf{u}$  in  $\mathbf{u}$  in 1877; eine erschöpfende Ausbeutung dieses Werkes ist hier tibrigens nicht beabsichtigt, schon deshalb nicht, weil der publizierte Text des ursprünglich mehr vulgärsprachlichen Werkes offenbar stark schriftsprachlich überarbeitet ist. g) Die mittelarmen. Chronologie des Hetum von Korikos, ed. Hist. d. Crois. I, S. 471-490; ferner die Chroniken von Matthäus von Urrha, Michael dem Syrer, Samuel von Ani, Gregor Erec sed. Dulaurier], welche letztere, obschon nicht auf kilikischem Boden hervorgegangen, dennoch kilikisches Sprachmaterial bieten. h) Syrisch-Römisches Rechtsbuch aus dem 12. oder 13. Jahrh., ed. Bruns et Sachau, Leipzig 1880.

Die Vulgärsprache dieser sämtlichen Werke ist die rein kilikische. In zweiter Linie werden aber in der vorliegenden Schrift auch die übrigen mittelarmenischen aber nicht kilikischen Dialekte, soweit sie in der Litteratur hervortreten, berücksichtigt werden. Solche treten in folgenden Schriften auf: Diplom des Königs Levon V. an die Sicilier, vom 24. November 1331, bei Langlois S. 186—190; Volkslied auf die Gefangenschaft des Prinzen Levon (14. Jahrh.) bei Dulaurier S. 539—540; ferner Thermung pozhumum for Schrungung Lepulung 1832; Unpunumumfu Axrabadin, ein aus dem Arabischen übertragenes Medizinalwerk, auszugsweise mitgeteilt bei Hunanian »Studien« II, S. 375—448.

# Erläuterungen über Citierweise, Abkürzungen und Transskription.

- a) Bei Citaten aus den armenischen Quellen, namentlich den einschlägigen mittelarmenischen, steht an erster Stelle das Abkürzungszeichen der betreffenden Quelle, darauf die Stellenzahl. Bei sämtlichen Citaten aus den »Assisen von Antiochien« ist jedoch das Kürzungszeichen Ass. Ant. stets weggelassen, so dass sämtliche Citate ohne Abkürzungszeichen sich auf die Assisen« beziehen. — Hinsichtlich der Stellenzahl gilt: die Seitenzahl ist von der darauffolgenden Zeilenzahl durch Querstrich (-) getrennt; sind mehrere Zeilenzahlen vorhanden, so werden die einzelnen durch Punkte von einander getrennt. So bedeutet z. B. պարոնն baronn 13-7. 24. 31: պարոնն baronn steht in Assises d'Antioche« Seite 13, Zeile 7, Zeile 24, Zeile 31; und weiter bei mehreren fulan kommt vor in Ass. Ant. Seite 13, Zeile 13, Seite 15, Zeile 15 und Seite 41, Zeile 7 und Zeile 22. Noch sei bemerkt, dass bei Citaten aus den Geoponica, aus Mechitar Heraci und einigen anderen die Zeilenzahl nicht durchgehends angegeben ist. Wo die Stellenangabe fehlt, sei auf das Glossar verwiesen, welches im Anschluss an diese Grammatik erscheinen wird.
- b) Verzeichnis der hauptsächlichsten Abkürzungen der angeführten Quellen und Bücher:
- Aid. = Knnakan Kerakanutiun ardi hayeren lezvi von Aidenian. Wien 1866. I. Einleitung, H. Grammatik. Airar. = Airarat von Ališan. Venedig 1890. Allahw. = J. J. Allahwerdean, Ulnia gam Zetun. Konstantinopel 1884. Aristak. v. Last. = Aristakes von Lastiverd (armen.). Venedig 1844. Arm. Gramm. = Armenische Grammatik von H. Hübschmann. Leipzig 1895, H. Leipzig 1897. Ass. Ant. = Assises d'Antioche. Venedig 1876. Bagrat. = Bagratuni, Hayeren Kerakanutiun. Venedig 1852. Bars. Mark. = Barsel Erklärung des Markusevangeliums (armen.) um 1325. Bazm. = Bazmavep, armenische

Zeitschrift aus Venedig. Canik. = J. K. Canikean, Hnutiunk Akna. Tiflis 1895. Cart. oder L. Cart. = V. Langlois, Cartulaire de la Chancellerie royale des Roupéniens. Venedig 1863. Caront. = Čarentirk (armen.). Čax. = Čaxčaxean. Batgirk i barbat hav ev italakan. Venetik 1837 (Dizionario armeno-italiano composto dal P. E. Ciakciak. Venezia 1837). Crb. = Črbied, Kerakanutiun aramean lezvi. Paris 1823 (Grammaire de la langue arménienne par Cirbied. Paris 1823). Day. Phil. = David der Philosoph (armen.). Venedig 1833. Dion. Thr. == Grammaire de Denis de Thrace par M. Cirbied. Paris 1830. Dipl. Sarv. = mittelarmenisches Diplom des Baron von Sarvandikar v. J. 1271. Dul. = Dulaurier, Recueil des Historiens des Croisades I. Eleg. Ed. = Elegie auf Edessa. Eleg. Jer. = Elegie auf Jerusalem, von Gregor Tłay [bei Dul.]. Faust. Byz. = Faustos von Byzanz (armen.). Venedig 1832. Ganj. = Ganjaran, Sammlung von Kirchenliedern. Gowrik. = G. Gowrikean, Haik Jerisapetubolis Transilvanio. Wien 1893. Gr. Mag. = Grigor Magistros (armen.). Venedig 1868. Gr. Nar. = Grigor von Narek (armen.). Venedig 1840. H. = L. Hunanian, Hetazotutiunk naxneac tamkoreni vra. Venedig 1897. Bd. I und II. Han. = Dr. Jan Hanusz, O Języku Ormian Polskich. Krakau 1886. Hantans. = Hantes amsorea, armenische Zeitschrift aus Wien. Hdwb. Arjern Bararan haikazean lezvi. Venedig 1865. Het. Kor. = Hetum von Korikos, chronologisches Werk aus dem 14. Jahrh. [ed. in Recueil des Hist. des Crois. I. H. Hübschm. Arm. Stud. = H. Hübschmann, Armenische Studien. Leipzig 1883. H. Hübschm. Arm. = H. Hubschmann, Armeniaca in ZDMG, Bd. 35 und 36. H. Hübschm. Chron. = H. Hübschmann, Zur Chronologie der armenischen Vokalgesetze, in »Sprachwiss. Abh. ed. L. v. Patrubany«. Budapest 1898. H. Hübschm. Sem. Lw. = H. Hübschmann, Die Semitischen Lehnwörter im Altarmenischen, ZDMG Bd. 46. Karek, I und II = Karekin P., Patmutiun hayeren X dprutean, I. Hin Matenagrutiun, Ven. 1865, II. Nor Matenagrutiun, Ven. 1878. Karek. Bibl. = Karekin P., Haikakan Matenagitutiun. Venedig 1883 [Bibliographie Armenienne 1565 -1883]. Karek. Cat. = Karekin P., Catalogue des anciennes traductions arméniennes des V.-XIII. siècles (armen.). Venedig Kost. Samml. = K. Kostaneanc, Nor žoyovacu. Mijnadarean Hayoc tayer yev otanavorner. Heft I, II, III. Tiflis 1892.

Kost. Joh. T'lk. = Kostaneanç, Jowhannes Tlkurançin yev iur tagere. Tiflis 1892. L. = V. Langlois, Cartulaire etc. Siehe unter Cart. Lied. Lev. = mittelarmenisches Volkslied auf den Prinzen

Mašt. jahk. = Ar-

Levon, ed. in Historiens des Croisades I.

menisches aus dem Lat. übersetztes Ritual vom 14. Jahrh. Margol. Syr.-Arm. = Margoliouth, The Syro-Armenian Dialect [enthalten in >Journal of the Royal Asiatic Society < 1898—1899]. Matth. Urrh. = Matthäus v. Edessa (Urrha), Chronik [in Recueil des Historiens des Croisades I. ed. Dulaurier]. Mem. Smp. = Memorial Smpads, ed. in »Assises d'Antioche« S. 93. Mich. Syr. = Michael der Syrer, Chronik [in Recueil des Historiens des Croisades I. ed. Dulaurier. Min. Leh. = Minas Bžškeanc. Canaparhordutium i Lehastan. Venedig 1830. Mr. A. = Redaction vom J. 1294 einer mittelarmenischen Medizinalhandschrift. Mr. B. = Redaktion vom J. 1438 derselben med. Schrift. Mser. = L. Mserianc, Sravnitelnaja Fonetika Mušskavo Dialekta w swjazi s fonetikoju Grabara. Moskau 1897. Mx. Goš. - Mxitar Goš, Datastanagirk Hayoç. Vagaršapat 1880. Her. = Mxitar Heraçi, Jermanç mxitarutiun. Venedig 1832. N. Lampr. = Nerses von Lampron (armen.). N. Šnorh. = Nerses Šnorhali (armen.). Nwa. Wb. = Bargirk yašxarhabare i grabar (neuwestarmenisches Wörterbuch). Venedig 1869. Palas. = S. Palasanean, Kerakanutiun maireni lezvi. Ed. IV. Patk. Mat. = K. P. Patkanean, Materialy dlja Tiflis 1894. izučenija armjanskich narěčij. I. Govor nachičevanskij. Petersburg 1875. Patk. dial. = K. P. Patkanean, Izslědovanije o dialektach armjanskavo jäzyka. Petersburg 1869. Patk. słov. = K. P. Patkanean, Materialy dlja armjanskavo slovarja I. II. Petersburg 1882-84. Patm. Vr. = Patmutiun Vrac. Venedig 1884. Pet. Gramm. = Petermann, Grammatica linguae armeniacae. Berlin 1837. Plat. = Altarmenische Platonübersetzung. Proleg. Aphr. = Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae Sermones Homileticos, von F. Sasse. Leipzig 1878. gramm. = Riggs, A grammar of the modern Armenian lan-

guage, as spoken in Constantinople and Asia Minor. II. Aufl. 1856. Sam. v. Ani = Samuel von Ani, Chronik, 12. Jahrh. S. Sarg. oder Sarg. = S. Sargseanç, Aguleçvoç barbarə [Zokə], Grammatik des Dialektes von Agulis mit Chrestomathie. Moskau 1883. Sis. = Sisakan von L. Ališan. Venedig 1893. Sisv. = Sisvan von L. Ališan. Venedig 1885. S.-R. Rb. =

Syrisch-Römisches Rechtsbuch, ed. Bruns & Sachau. 1880. Šir. = Širak von L. Ališan. Venedig 1881. Smp. Chron. oder Chron. Smp. = Smpad's Chronik [Ausgabe Dulaurier's in >Historiens des Croisades I. ]. Smp. Rb. = Kilikische Redaktion des Datastanagirk des Mx. Gos durch Smpad sim Auszuge bei Hunanian Hetazotutiunk], im Folgenden meist bloß mit H citiert bei Zahlangaben. Tal. = Talaran, altes Gesangbuch. Tom. Dial. v. Tifl. = A. Thomson, Istoričeskaja Grammatika Sowremennavo armjanskavo väzyka goroda Tiflisa. Petersburg 1890. Tom. Dial. v. Ach. = A. Thomson, Kratkij očerk fonetiki i morfologii achalevchskavo govora sin »Lingvističeskich Izsledovanijach « I. Petersburg 1887]. Petersburg 1887. Tonacoic, armenischer Festkalender. Wb. = Wörterbuch der armenischen Sprache (armen.). Venedig 1836-37. 2 Bde. WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. **ZDMG** = Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. — Im Übrigen sind, namentlich für das Altarmenische, die von H. Hübschmann, Arm. Gramm. angewandten Abkürzungen befolgt.

- c) Von anderen Abkürzungen seien noch erwähnt:
- $\alpha$ ) Armenische Sprache: aa. = altarmenisch; ma. = mittelarmenisch; na. = neuarmenisch; nwa. = neuwestarmenisch; noa. = neuostarmenisch: wa. = westarmenisch: oa. = ostarmenisch; cl. = klassisch, d. i. altarmenisch; kl. = kilikischmittelarmenisch. Entsprechend ist: AA. = Altarmenische Sprache; MA. = Mittelarmenisch, NA. = Neuarmenisch u. s. w.

Für die modernen Dialekte gelten folgende Zeichen:

Ach. = Dialekt von Achalzich; Ag. = Dial. v. Agulis (Zok); Ak. = Dial. v. Akən (Egin); Akt. = Dial. v. Aktarag; Astr. = Dial. v. Astrachan; Choy = Dial. v. Choy; Er. = Dial. v. Erivan; Jlf. = Dial. v. Julfa; Kr. = Dial. v. Karabach; Mš. = Dial. v. Muš; Nch. = Dial. v. Nachijevan am Don; Pol. = Dial. v. Polen (Kuty); Sr. = Dial. v. Syrien; Tf. = Dial. v. Tiflis; Tk. = Dial. v. Tokat (Eudokia); Tr. = Dial. v. Konstantinopel und Kleinasien oder Türk-Armenisch; Wn. = Dial. v. Wan; Zt. = Dial. v. Zeitun (Ulnia). — Dieselben Zeichen mit Minuskeln stehen in der Geltung des betreffenden Adjektivs, z. B. pol. = polnarmenisch, tr. = türkarmenisch u. s. w.

#### 12 Erläuterungen über Citierweise, Abkürzungen u. Transskription.

- β) Fremde Sprachen: afr. = altfranzösisch; ahd. = althochdeutsch; arab. = arabisch; byz. = byzantinisch; it. = italienisch; mhd. = mittelhochdeutsch; mlt. = mittellateinisch; np. = neupersisch; phl. = pehlevi; skr. = sanskrit; syr. = syrisch; türk. = türkisch u. s. w.
- d) Das Altarmenische ist nach dem von H. Hübschmann eingeführten Systeme transskribiert; nur wird für  $\ell$  das Zeichen  $\underline{e}$  statt des bisherigen e angewandt. Die Transskription der neuarmenischen Formen ist müglichst nach dem Mittelarmenischen uniformiert. Etwaige vereinzelte Inkonsequenzen in der Umschreibung mögen entschuldigt werden.

# . LAUTLEHRE.

• •

# I. Abschnitt. Aussprache.

Zur Schreibung des Kilikischen dient naturgemäß das altarmenische Alphabet. Da jedoch die Zeichen des letzteren der Mehrzahl nach im Laufe der Zeit von ihrer ursprünglichen Geltung abgewichen waren, so handelt es sich zunächst darum, ihren Lautwert für das Kilikische festzustellen. Dazu dienen folgende Hilfsmittel:

1) Die moderne Aussprache des Altarmenischen, 2) der Lautstand der modernwestarmenischen Dialekte, die wenigstens teilweise als Fortsetzung des Kilikischen gelten dürfen, 3) der Reim in mittelarmenischen Dichtungen, 4) das Schwanken in der Schreibung mancher kilikischer Wörter, sowohl echtarmenischer als fremder, 5) die Transskriptionen aus dem Kilikischen und in das Kilikische.

Auf Grund dieser Hilfsmittel versuchen wir, den Lautwert der kilikischen Schriftzeichen<sup>1</sup>) zu ermitteln.

# A. Vokale und Diphtongen.

Von den Vokalen haben u a, h i, u, u, p s ihren alten Lautwert beibehaten.

§ 1. ω (a) vertritt in Lehnwörtern fremdes a, ā: υωνίνωρ samsar »Makler« = arab. samsār; νωζρ mahr »Brautgeschenk« = arab. mahr; μωψωρ xabar »Nachricht« = arab. xabar; ωμωμωρ bazar »Markt« = np. bāzār; μων kan »Messrute« = afr. canne, cane; νωρρωδ mariaj »Heirat« = afr. mariage; μωνωδ pasaj »Kreuzzug« = afr. passage; ζωνίνες harnez »Rüstung« = afr. harnais u. s. w.

<sup>1)</sup> Über Aussprache und Umschreibung des Altarmenischen vgl. Hübschm. Arm. Gramm. S. 2.

- § 2. h(i) entspricht fremdsprachlichem i,  $\bar{i}$ ; uhp sir >Herr« = afr. sire; phP kit >ruhig«, >frei« = afr. quite; h lij >Lehnsmann« = afr. lige; h livr >Pfund« = afr. livre; h uivr >Hafen« = arab.  $m\bar{i}n\bar{a}$  u. s. w. Mit h i wird griechisches v wiedergegeben, z. B. uh on sing >Grenze« =  $\sigma v$  vogs; durch h in das afr. -un in u and u kumin >Genossenschaft« = afr. commun, comun.
- § 3. m. (u) vor Konsonanten entspricht fremdem u, ū:
  unip sur »Tyrus« = arab. sūr; \$nipub fulan »der und der« =
  arab. fulān; Inipum murad »Wunsch« = arab. murād; Inipu
  Bumpy muxtasib »Marktmeister« = arab. muxtasib; uning dubl
  »doppelt« = afr. double; puiptu purjes »Bürger« = afr. bourgeis
  u. s. w. Dass derselbe Buchstabe vor Vokalen den Lautwert
  v hat, beweisen zahlreiche Doppelschreibungen, worin ni
  1, 1 (v) wechselt; so wird z. B. der Passivstamm auf -vi bald
  -1/1, bald -1/1, bald -nip geschrieben.

An m. Nur im Imperfekt der Präsensstämme auf -u sind wir berechtigt, auch vor Vokalen das Zeichen  $m_L = u$  zu lesen, gestützt auf das Altarmenische, wo ebenfalls im gleichen Falle  $m_L = u$  lautet. Vgl. Arm. Gramm. S. 2 und Aid. II, S. 372.

- § 4. p (=  $\vartheta$ ) steht, gleichwie im Altarmenischen, regelmäßig nur im Anlaut vor Liquiden und Nasalen¹): puhp graph graph
- 1) Als sekundärer Vokal zwischen Konsonanten, wo in der klassischen Sprache kein Vokal ersichtlich ist. Dies lehren

<sup>1)</sup> Zuweilen jedoch wird sin diesem Falle in der Schrift weggelassen, wenn es sekundärer Hilfslaut ist; so lesen wir: paquh stag, pak ste, paunalle stopen neben den gleichlautenden: nquh, ak, napke. Dagegen liegt bei Doppelschreibungen wie: pappa und appake, pappake und appake, paqualker neben appker wirkliche Lautdifferenz vor, und die zweiten Formen sind zu lesen: yort (xort), yortel (xortel), yrkem (xorkem), im Hinblick auf pol. xortelu »corriger«, xortvelu »se corriger«, xorgelu »envoyer«, nch. xorkem (it.).

namentlich die mittelarmenischen Dichtungen, worin bekanntlich des Metrums halber derselbe Laut auch schriftlich zum Vorschein kommt; so bei N. Šnorh. Eleg. Ed. Sping 199, Bp. ասանոյն 74, խընդրեմ 212, խընձոր 516, պրտղով **2**96, Հրնչեն 224, արզայը 381, ժընունդ 400, բրժիշկ 610, յրսողաց 532, գրպիրը 1443, գորեաց 37, վրկայիցն 703, նրման 124, մբխիթար 49, 131 u.s. w. In Eleg. Jer. Նրաքին 711, գրլուի 265, լրոէ 1053, դրատերօր 1224, Նրատէին 622, վրկայ 598, դրրեայ 598, சீர்ம்யதுக்கு 774 u. s. w. Ferner am Wortende, bei Snorh. Eleg. Ed. անժայան 167, ծայնապետըն 168, ունկայան 88; Eleg. Jer. վասարն 1855, անդրր 403; Vahr. Ed. լին բրն 90, այժրմ 598 u. s. w. Hieraus, sowie durch Rückschluss aus dem Neuarmenischen 1), ergeben sich für das Kilikische folgende Einzelfälle. Der Laut o tritt ein: a) am Wortanfang, nach dem ersten Konsonanten eines mit zwei oder mehreren Konsonanten beginnenden Wortes. genommen sind die Konsonantenverbindungen von Sibilant s, s, z und Explosivlaut p, k, t, b, g, d,  $\dot{p}$ , k,  $\dot{t}$ , zwischen welche Lautkomplexe o nicht eintritt<sup>2</sup>). b) Am Wortende, zwischen zwei Konsonanten, deren letzter pronominales s, d, n oder eine der Liquidae  $\gamma$ , n, r,  $\dot{r}$  ist. In allen übrigen Fällen tritt  $\dot{\sigma}$  nicht ein.

Anm. Dieselbe Aussprache muss schon für das Altarmenische gegolten haben, wie unter anderem aus griechischen und georgischen Transskriptionen aus dem Altarmenischen hervorgeht (vgl. Hübschm. Chron. S. 157). So wurde z. B. das Wort ummen wohl schon altarm. potud (aus urspr. \*pūtud) gesprochen; quantum gebux (aus urspr. \*pūtux). Hier ist s Ersatz für ursprüngliches i oder u in unbetonter Silbe.

2) Als Vertreter der Vokale i, u (wie bereits im Altarmenischen) und a, seltener von e und o, in unbetonter Silbe. Und zwar ist im Prinzip anzunehmen, dass für jedes schwindende i, u, a, e, o der Vokal o eintritt; es ist jedoch auch dieser reduzierte Vokal zum großen Teil geschwunden und

<sup>1)</sup> Vgl. pol.: comer (Librai); xomer (pulip); xonjor (più lup); xorad (pupuu); gorag (puul); goriv (pupu); voga (puul); astoy (munq); osker (nulp). Dagogon spanetu (nupubuubb\_); skesur (upbunlp) u.s. w. n. Han. Orm. Pols.

<sup>2)</sup> Nach der neuarmenischen Tradition (Aid. II, S. 367) wird diesen Konsonantenverbingungen ein o vorgeschlagen, übereinstimmend mit den mittelarm. Dichtungen, die im gleichen Falle regelmäßig (e) schreiben. Für das Kilikische jedoch ist dieser Sandhivokal in dieser Ausdehnung mindestens zweifelhaft.

zwar<sup>1</sup>) im allgemeinen in dem Falle, wo die Silbengrenze zwischen die Doppelkonsonanz fällt. Beispiele für Nichtvorhandensein des a: waz, b.f (way, b.f), waz, b. (waw, b.w.), w/\_ տամ (աւատամ), ար ծող (արածող), բաժ Նել (բաժանել), բաղ նիր (բաղանիր), բաժ տուն (բաժատուն), գող նան (գողանան), գրաւլկան (գրաւական), ժող վես (ժողովեսք), ի) չնում (ի)անեսք), լոկ Նամ (լոգանամ), Հագ չիմ (Հագանիմ), Հալ ֆիմ (Հայածիմ), ի բաղ...թէն (ի բաղաջէն) u. s. w. Nie finden wir in diesem Falle den Laut e in der Schrift ausgedrückt, auch in gebundener Rede nicht, und da derselbe hier auch im Neuarmenischen fehlt, so folgt daraus, dass er in diesem Falle auch im Kilikischen nicht vorhanden ist, so dass obige Beispiele lauten: ay-čem, at-čiev, av-dam, ar-joy, paž-nel, pay-nik, paž-dun, koynam, krav-gan, żoy-vem, ij-num u. s. w. Dagegen mit ə: ununh (Gen. v. uppm) sor-di, bumbil (zu bhum) nos-tem, quintip (Nom. **дицир)** təs-ter u. s. w.

§ 5. Der Vokal & war, obwohl diphtongischen Ursprungs, bereits im Altarmenischen des 5. Jahrh. wohl kein eigentlich langer Vokal mehr²). Im Neuarmenischen entspricht ihm regelmäßig kurzes oder mittleres offenes  $e = (= \ddot{u})^3$ ). Dass letzteren Lautwert das Zeichen & auch im Kilikischen hat, beweisen Transskriptionen wie: Phunph ledbir = arab. pers. tüdbīr; utplich serefig = arab. (vulg.) säräf; phulum kervan = np. kürvān; qualph kumbel = np. gunbüð; zuphth éareeg (éareg) = np. eāryäk; sundt harnez = afr. harnais (harneis, harnes); zuunt éastel = afr. chastel; pptp frer = afr. frère; ntul Benet = it. Benetto, afr. Beneit; Tumut Mansel = afr. Mancel; Zuut Zabel = afr. Isabelle; Cunchtp riujer = afr. Roger u. s. w. Kilikisch & giebt hier den offenen e-Laut wieder ); wir umschreiben es durch das Zeichen e.

<sup>1)</sup> Dies folgt für das Kilikische unter anderem auch aus der Betrachtung der modernen Dialekte, welche in dieser Hinsicht mit einander übereinstimmen. Z. B. pol. arjelu (արածիլ), mernelu (անտանիլ), mornalu (անտանալ), vernalu (անտանալ), irgun (երեկուն), karsun (բատասառն); mit ə: kəśer (գիլեր), məser (v. որս), ləzelu (լիզել), gənig (v. կին), sənig (v. լուն), tadəstan (դատասատան) u. s. w. n. Han. Orm. Pols.

<sup>2)</sup> Vgl. Hübschm. Chron. S. 157.

<sup>3)</sup> Vgl. Meer. Dial. v. Muš. S. 42.

<sup>4)</sup> Die lat. Transskription Ropinus (Rupinus) von kilikisch β-πρέυ beruht auf dem Gen. sg. β-πρέυω<sub>β</sub>.

§ 6. In manchen Fällen zeigt sich ein Wechsel von & (e) mit b. So steht z. B. 464(m) zet neben 464; ebenso: walku amen, sti men, sti meg, wyth ayeg, puth kavel, gwelte (q mpq.t.) zartel, . | qt. vzen, umsup, t. p samsreek, utpt. phy serefig, ֆրեր frer, պոդլեր bodler neben: ամեն, անն, անկ, ացեկ, բաւել, գարդել, վղեն, սամարչեր, սերեֆիկ, ֆրեր, պոդյեր. Da die Schreibung mit & g die regelmäßige ist, und & hier sicher den Lautwert von offenem e hat, muss notwendigerweise & denselben Laut darstellen. Dass das Zeichen & daneben noch in seiner ursprünglichen Geltung von geschlossenem e<sup>1</sup>) vorkomme, scheint hervorzugehen aus vereinzelten Transscriptionen wie 166 bei Ners. Lampr. für gewöhnliches 166 (afr. lige) Lehnsmann«; 46 m für gewöhnliches 46 m, 46 μ χῦς. Es ist jedoch auch möglicherweise  $\mathbf{k} = i \mathbf{e}$  zu lesen (s. weiter unten), so dass das Kilikische überhaupt keinen geschlossenen e-Laut besäße<sup>2</sup>), womit auch übereinstimmen würde, dass fremdes ge-lėgat; լիդատամ liyadon = byz. λέγατον, legatum; աինիֆետյ siniceal = afr. sénéchal.

Außer dem einfachen e-Laut repräsentiert kl. b in gewissen Fällen den Laut e, resp. ye. Dies verraten Transskriptionen wie: Μαντζικίεςτ bei Konst. Porph. de admin. imp. c. 44. 45 = Υμάνδημημη bei Vard. und Matth. Urrh.; Μαπιέτης bei Anna Komn.<sup>3</sup>) = μπημημη. Ferner lesen wir in einem Aktenstücke Levons IV. L. 173 cum barone Ossino Bassiliensi als Entsprechung eines kilikischen μμημημ Οιβία η μπημημήμης; also auch kl. βςμάνμημη L. 178 = Ehannienç; Υρμμημημήμης L. 178 = Μίκαιδιεης, d. i. es wurde - bug (aa. - bung) = -ienç gesprochen. Entsprechend ist np. čāryāk wiedergegeben durch kl. μμημήμ = čarieg zu sprechen, wie auch die Dublette μπρημήμ lehrt; afr. banier = kl. μμήμη banier; afr. chancelier (byz. καντζηλιέρης) = kl. ζωίμημη čançδer; afr. solier = kl. μομήμρ solier u. a. m.

<sup>1)</sup> Vgl. Hübschm. Chron. S. 157.

<sup>2)</sup> Das Kilikische würde so schon den Zustand der modernen Sprache abspiegeln, in welcher & und & (im Inlaut) im allgemeinen zusammengefallen sind und wie offenes e lauten. Vgl. Mser. Dial. v. Muš S. 24 ff., Han. WZKM 1, S. 281 ff. u. s. w.

<sup>3)</sup> Zum Belege die Formen: Ἀσπιέτης [ὁ δὲ Ἀρμένιος Ἀσπιέτης] I, 147, II, 147, 148; Ἀσπιέτην II, 146; Ἀσπιέτη II, 146; Ἀσπιέτου II, 148 [Anna Komn. ed. Reifferscheid 1884].

Es erübrigt nur noch, die Grenzen der beiden Lautwerte von kl. L, die des einfachen und die des jotierten e annähernd zu bestimmen. Dies wird uns ermöglicht durch die modernen Dialekte, für deren westliche Gruppe folgender Satz gilt: aa. Let  $(und F_{un})$  in letzter Silbe = nwa.  $(e^{i})$ , in nichtletzter Silbe = nwa. offenes  $e^2$ . Aus der Ausgeprägtheit und Allgemeinheit dieser Erscheinung auf dem Gebiete des Neuwestarmenischen darf unbedenklich geschlossen werden, dass dieselbe auf das Mittelarmenische und speziell auf das Kilikische, als einer westmittelarmenischen Sprache zurückgehe und darin wurzele. Ob der Satz aber auch schon allgemein ohne Ausnahme wie in der modernen Sprache gelte. ist höchst zweifelhaft. Vielmehr ist anzunehmen, dass in bestimmten Fällen innerhalb der letzten Silbe die jotierte Aussprache erst im Werden begriffen war. So haben wir in Dipl. Sarv. H. S. 258 die Schreibungen holing für gewöhnliches holing, the für be, Ata für bug, welche, vorausgesetzt, dass sie nicht willkurlich sind, darauf hindeuten möchten, dass & in letzter Silbe noch nicht allgemein jotiert war; namentlich muss dies bei den Verbalendungen der Präsensstämme auf -k der Fall gewesen sein. In Folgendem soll kl. 4 in vorletzter Silbe durch e umschrieben werden; im Anlaut der Einsilbler mit ye; im Inlaut der Einsilbler sowie in der Endsilbe der Zwei- und Mehrsilbler mit ie; das & der Präsensendungen der e-Stämme wird vorläufig mit einfachem e (nicht ie) umschrieben 3).

§ 7. In der Aussprache des dem aa. n o entsprechenden Lautes stimmen die modernen Dialekte dahin überein, dass altem n o, analog wie bei k e, im Anlaut der Einsilbler ein zusammengesetzter Laut entspricht, dessen erster Bestandteil u (v) ist: ostarmenisch entspricht in diesem Falle altem n o regelmäßig u e (ve), u u e (vue), westarmenisch u o (vo) e0.

Vgl. Han. WZKM 1, S. 281 ff.; Mser. Dial. v. Mus S. 24 ff.; Tom. Dial. v. Tifl. S. 32 ff.

<sup>2)</sup> Einige moderne Dialekte gehen jedoch weiter, so namentlich das Türk-Armenische, wo regelmäßig jedes anlautende ältere & auch bei mehrsilbigen jotiert ist. Vgl. Riggs Gramm. S. 7.

<sup>3)</sup> Das in letster Silbe mit urspr.  $\ell$  graphisch wechselnde  $\ell$ , wie in with  $(= \omega d \ell u)$ ,  $d k \ell q \ (= d \ell \ell q)$  wird natürlich als einfacher  $\epsilon$ -Laut mit  $\epsilon$  umschrieben.

<sup>4)</sup> Vgl. Tom. Dial. v. Ach. S. 33.

<sup>5)</sup> Vgl. Mser. Dial. v. Mus S. 58. Das Pol. hat neben vo- im Anlaut

Durch Rückschluss dürfen wir auch schon dem Kilikischen, als einem westarmenischen Dialekte, für altes "o im Anlaute der Endsilbler den Lautwert "o (vo) zuerkennen.

Im Übrigen hat kl. " nicht etwa den Wert unseres gewöhnlichen o-Lautes, sondern stellt vielmehr, wie bereits in älterer Zeit, einen Mittellaut dar zwischen o und u, also geschlossenes o, wie aus folgenden Transskriptionen hervorgeht: Rupinus = Aught; Curchus, Culchus, Curco, Courc (neben Coricus, Colco, Corc) = \underset nnh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh\underh boutillier. Dazu stimmt, dass zum Ausdrucke des afr. Nasals -on (mit vorherrschender u-Färbung) bald -nt, bald -nt verwendet wird; z. B. Jupped neben Jupped = afr. chaperon, ջալունի = afr. chalonge, պարոն = afr. baron neben գունթ = afr. comte u. s. w. Demgemäß wird fremdsprachliches offenes o bei Transskriptionen ins Kilikische nicht durch a, sondern regelmäßig durch das Zeichen un resp. o, den Repräsentanten des offenen o-Lautes, dargestellt: z. B. / hημικιμώ = gr. λεγατόν, որեւօռ = gr. σύνορος, ճաւֆրէ = afr. Geoffrey, աւդրել = afr. otrier, pupped = afr. empereor, Unithopun = afr. Montfort, Long fix = afr. Josselin u. s. w. — Kl. n umschreiben wir im Anlaute der Einsilbler mit vo, sonst mit o.

Anm. Das neuarmenische Gesetz, dass in betonter (letzter) Silbe aa.  $\sigma$  o zu wa.  $(\sigma^2)$ , oa.  $(e^3)$  wird  $(e^3)$ , scheint für das Kilikische noch nicht gegolten zu haben; ob wirklich schon ein Ansatz zu diesem Lautwandel vorhanden gewesen oder nicht, bleibt durch fernere Untersuchung klarzustellen.

auch das abgeschwächte ve: vorp el. npp, vov el. nuf ; ved el. nufu, ver el. np, ver el. na. Han. WZKM 1.

<sup>1)</sup> Nach Sisv. S. 333.

<sup>2)</sup> So z. B. im Ms. (Mser. S. 58): huoy (Laq), Gen. sg. hoyi; euov (Ind), Gen. sg. covu; guort (quipus), Gen. sg. gortan, Nom. pl. gortier.

<sup>3)</sup> So im Ach. (Tom. S. 32): kwerj (qnpð), Gen. korji; vwesd (num), Gen. vosdi; vwedk (num), Gen. odk i u. s. w.

<sup>4)</sup> Für das Polnisch-Armenische lässt sich ebenfalls diese Verzweigung von aa. a o nachweisen, was von Han. WZKM 1, S. 288 nicht genugsam betont ist. Und zwar entspricht hier altem a o im Anlaut der Einsilbler sowie in betonter Silbe der Laut vo, als Abschwächung von vo, in nichtletzter Silbe dagegen einfacher o-Laut. Z. B. vod >Fuß, aber Gen. odic, Nom. pl. odvoner; vor >Hintere, aber Gen. orun, Instr. orov; vor >welcher (np); voyoc >lebendig (np); ferner: cvor >trocken (2np); kvoy >Dieb (2np), pl. kovor; gvok >glatt (4n4). Ebenso gehen fod

§ 8. a) Kl. my im Wortauslaut = a, welchen Laut my im gleichen Falle auch in der modernen Aussprache hat (Aid. II, S. 370). So haben wir kilikisch die Doppelschreibungen mym und mymy = aba, um und umy = na, sum und sumy = ina u. s. w. — Fremdsprachlichem auslautenden a entspricht kl. my a, z. B. summy jara, arab. jarra; summumy xalaba, arab. yalaba; ssummy mina, arab. minā u. s. w. Da das auslautende j hier ein totes, lautloses Zeichen ist, wird es als erschwerender Bestandteil in mittelarmenischen Inschriften meist weggelassen. So in einer Inschrift v. J. 1286 in Šir. S. 72 die Schreibungen: summ, susum, summy summy, summy,

Anm. In den Einsilblern Smy »Armenier«, pmy »Wort«, sowie in Interjektionen wie mj, dmj hat natürlich mj — wie auch noch in den modernen Dialekten — den Lautwert ay: hay, pay u. s. w.

b) Im Inlante vor Vocalen lautet nach der modernen Aussprache ay = ay; da überdies auch moderndialektisch noch ay vor Vokalen den alten Laut ay beibehält — vgl. Han. WZKM 2, S. 301 — so muss dies um so mehr für das Mittel-

<sup>&</sup>gt;Duft (= \( \sigma n m \), fort >Kalb (= n n \( \overline{\pi} \)), tfor >Enkel (= \( \overline{\pi} n n \overline{\pi} \)) zurück auf \*hvod (älter \*h\*od), \*hvort (älter \*h\*ort), entstanden durch Übertragung der Aspiration des auslautenden Konsonanten auf den Anlaut, \*thvor (= älter \*thuor), entstanden durch Auflösung der anlautenden Aspirata in thre beiden Elemente. In letzteren Formen entwickelte sich hv zu f nach ebendemselben neuarmenischen Lautgesetze, nach welchem z. B. im Ach. (Tom. S. 56) zu Nom. mayh >Tod die Genitivform mayfan aus \*mayhvan (= cl. Iuinub mahvan, Gen. v. Iui, Iupi) hervorgegangen ist. — Daneben hat sich die vollere Form vo erhalten nur in corp (= அரசு) >Waise<, vov (வீழ்) >wer<. — Statt ve findet sich jedoch im Inlaut der Tonsilbe meist einfaches o: cor, cors vier (= >npu); ciavor >zu Pferde (= i pulp); pos Graben (= pul); cor strocken (= pul); nor >neu ( = பார); mom >Wacha ( = பிரபி); aroxe >genund ( = wnnq9); okerd >Frosch (= qnpm) u. s. w. Zum Teil hat sich auch der o-Laut unverändert erhalten, wie in cor strocken«, cors svier«, aroxc >gesund«, takevor >König«, hargevor >rechtschaffen« u. s. w., so dass immerhin in diesem Dialekte das Gesetz bedeutende Einschränkung erleidet.

armenische der Fall sein. Wir umschreiben demnach dem Lautwert entsprechend kl. ¿կայեմ mit vgayem, աղայոց mit dyayoç u. s. w.

c) Kl. my vor Konsonanten entspricht fremdsprachlichem ai in folgenden Wörtern: mmy bail, afr. bail; mmy nedeću bailutün, afr. baillage; mmy plait, afr. plait; mmy plaitel, afr. plaidier, mlt. plaitare; aframp vikair, roman vikair; umy plait saizem, afr. saisir; umy plaiti, afr. saisie; amy ump maistr, maistr, byz. μαιστρος (μαιστωρ); hmy be failel, afr. faillir.

Dagegen wird w für fremdes ā geschrieben in Fällen wie: կումայ, neben կումա, = arab. qumāš; բայժ neben բաժ = np.  $bar{a}\dot{z}$   $(bar{a}\dot{j});$  բայժտուն neben բաժտուն; տիւանպայչի =türk.-pers. divānbāsy; whimphhp = arab. 'aqāqīr. Die hier sich findenden Varianten mit wa deuten darauf hin, dass wy monophtongisch gesprochen wurde 1). — Monophtongischen Lautwert hat ferner այ in Fällen wie: աստուածայպաՀ (für աստուա ծապաarsigma)  ${f L}$ . 158; րդտայրեռ ${f t}$  (= ըդտարեռ ${f t}$ )  ${f L}$ . 157—6.  ${f 8}$ ; ձեռ ${f c}$ Նայդրեց (= ձեռնագրեց) L. 158. Neben արդյենի aruinni (Plur.) Mem. Smp., արդյա aruin und արումա arun bei Mx. Her. lesen wir այրոյն in Ass. Ant., entschieden = arvin; neben Համանը hamank in Ass. Ant. auch Surfujug in der kilikischen Krönungsordnung Sisv. S. 475, letzteres ebenfalls mit Lautwert hamank; neben யசிச்சி auch யூசிச்சி ažem; neben யசிச்சுயரி auch யூசிச்சுயரி aženam. In all diesen Fällen hat up den Lautwert a. Dies setzt aber voraus, dass in der lebenden kilikischen Volkssprache wirklich altes my ai monophtongisch als a gesprochen wurde. Diese Annahme wird bestätigt durch folgende Thatsachen: Neben with, Gen. wifting findet sich bereits when 37-17; neben այլմեր auch արևել bei Mx. Her.; neben այնել Ass. Ant. auch

Vgl. auch arab. (5- im Auslaute =  $\bar{a}$ .

im Dipl. Lev. V.; in letzterem Aktenstücke stehen die Formen: անէ (= այնէ) 188—10. 18; արած (= այրած) 188—22. 33. 36; wpb, (= wypb) 189-5; in demselben Aktenstücke L. 187—13 die Form wurden bajar = cl. paicar. Dass unter anderem das klassische Pron. mfu ain zu an geworden war, beweist die Form sung hançak, sowie wu, u.p. ançak (= min, mp) S. 55-6. In dem Volkslied auf Levon Dul. S. 539. 540 findet sich bereits har jup gu lar für altes jujp lair; auch m, al für älteres m, ail; pron. dem. m't an für altes m, ain; überhaupt zeigen die meisten Vulgärschriften des 13. und 14. Jahrh. in der Schreibung sehr starke Spuren von Monophtongisierung des Diphtongs a, indem ganz gewöhnlich für älteres with, ainel die jüngere Schreibung with, anel, für älteres Lujug haine das jüngere Lujug hane u. s. w. steht. Wo trotzdem in mittelarmenischen Dichtungen dieser Zeit die alte Schreibung mit  $w_i$  noch herrscht, da lautet  $w_i$  entschieden = a, wie aus dem Reime hervorgeht<sup>1</sup>). — Aus alledem ist zu folgern: aa. w ai ist in der lebenden kilikischen Volkssprache des 13. und 14. Jahrh., wenn auch wahrscheinlich noch nicht so allgemein wie im Modernwestarmenischen<sup>2</sup>), so doch schon großenteils zu einfachem a geworden, und als Diphtong stark im Schwinden begriffen. In der Schrift jedoch ist die alte, diphtongische Schreibweise noch erhalten geblieben, und dass in der Litteratursprache auch die ältere diphtongische Aussprache als gelehrte und antiquierte noch Geltung hatte, beweisen Transskriptionen wie wall bail, Salled failem u. s. w. Für die frühkilikische Zeit mag jedoch die diphtongische Aussprache noch gegolten haben, weshalb wir auch kl. my vor Konsonanten mit ai umschreiben.

§ 9. Mit ny verhält es sich ähnlich wie mit my. a) Im Auslaut wechselt ny mit ne in der Endung des Gen. pl., und

<sup>1)</sup> So reimt z.B. in den von Kostanianç (Tiflis 1892) mitgeteilten mittelalterlichen Liedern: Ambebemp auf Amp I, 11; notenste auf when of it I, 36; notenste auf humannation I, 36; humanns auf apamp I, 42; quest and annum I, 43; humanns I, 44; humanns auf annum I, 44; humanns auf annum I, 44; humanns auf den I, 44; humanns auf den I, 44; humanns auf den II, 55; den sur liede II, 6 u.s.w.

<sup>2)</sup> So im Polnarmenisch, Türkarmenisch u. s. w. — Dagegen ist im Ostarmenischen regelmäßig altes ai zu e monophtongisiert (vgl. Palas. S. 9).

des Genitiv tiberhaupt; z. B. £apuntpag 43—12; £apuntpaz 3—4. Das j ist hier wie bei auslautendem wy ein lautloses, rein historisches Zeichen, weshalb es auch inschriftlich weggelassen wird 1). Auslautendes ay umschreiben wir mit o.

- b) Im Inlant vor Vokalen hat nach der modernen Tradition aa. my den Lautwert uy. Für das Kilikische ist dieser Lautwert sicher; vgl. mmykming, mmykg, bduyeank, bduyik Beduinen = arab. badū (pl.).
- c) Vor Konsonanten hat das Zeichen y, tibereinstimmend mit der modernen Aussprache des Altarmenischen — den Lautwert ui in folgenden Wörtern: www.mnfu bayduin, afr. Baldouin; jugu luis, afr. Louis; Anjule kuiner, afr. Cuilner (s. Gloss.) u. s. w. Dass jedoch auch hier, wie bei ug, die Schreibweise eine rein historische ist, wenn nicht allgemein, so doch für eine große Anzahl von Fällen, das verrät schon das Schwanken der Orthographie. So findet sich neben pl. prups unh Kurvdi auch gapalanh, natürlich ebenso kurvdi zu sprechen; neben այրոյն, արոյն auch արուն bei Mx. Her.; ibid. neben այդյր auch miner u. s. w. Das lat. Wort laudamus ist in der kl. Krönungsordnung (Sisv. p. 474) transkribiert mit julumusing laudamuz, also n<sub>i</sub> = u. Regelmäßig mit n<sub>i</sub> u statt altem n<sub>i</sub> oi (ui) geschrieben erscheint auf už (cl. njs); bereits spätklassisch wuncs anuž (cl. wings); wint; anuš (cl. wing); im Lied Lev. (Dul. 539, 540) die Form / mau im Refrain, für cl. / aju u. s. w.

Aus letzterer Schreibung mit me scheint hervorzugehen, dass bei diesen Wörtern der Lautwandel von my zu me früher vor sich gegangen war, als in den übrigen Fällen, wo noch die alte Schreibung my fortbesteht, obschon auch bei dieser Schreibung der diphtongische Charakter des my für die Sprache Sempad's und das spätere Kilikisch stark angezweifelt werden muss. Für das Frühkilikische dürfte immerhin noch allgemein der Lautwert wi anzunehmen sein, und demgemäß wird kl. my in Folgendem mit wi umschrieben.

§ 10. a) kl.  $h_L$  vor Vokalen lautet = iv; z. B. which divan, np.  $d\bar{v}\bar{v}an$ ;  $\zeta h_L w h_R$  hivand u. s. w. Denselben Laut hat  $h_L$  auch im Wortauslaut, was schon aus der Übereinstimmung der modernen Dialekte hervorgeht, die im gleichen Falle altes iv bewahrt haben. Also kl.  $h_R h_L = g \dot{r} i v$  u. s. w.

<sup>1)</sup> Vgl. die Inschriften Sir. S. 84, 85 u. s. w.

b) Vor Konsonanten hat das kl.  $h_L$  monophtongischen Lautwert, und zwar stellt es einen Mittellaut dar zwischen aa.  $h_L$  iu und dessen modernem regelmäßigen Korrelat i, einen Laut, der aus altem iu kontrahiert etwa unserem ü entspricht l). Vgl.  $h_{LR}$  »Herr« = χύριος, mgr. χῦρ, wie denn bereits in der älteren Zeit gr. v durch  $h_L$  wiedergegeben wird. Auch in Schreibungen wie:  $h_L h_L$  79—13 für  $h_L h_R$ ,  $h_L h_L h_L$  Dipl. Sarv. für  $h_L h_L$  2) offenbart sich der monophtogische Charakter von kl.  $h_L$  vor Konsonanten; wir umschreiben dasselbe mit ü.

<sup>1)</sup> Ganz denselben Lautvorgang haben wir auf germanischem Gebiete, wo der althochdeutsche Diphtong iu äußerlich, d. h. der Schreibung nach bis ins Mittelhochdeutsche hineinragt, dem Lautwerte nach jedoch zu einem langen ü-Laute geworden ist, so dass ahd. iu wirklich = iu, mhd. iu dagegen = ü. Vgl. Braune, Ahd. Gramm. S. 38.

<sup>2)</sup> Genau dieselbe graphische Erscheinung begegnet uns schon in vorkilikischer Zeit in folgenden Doppelschreibungen: δ/μα, δ/μα; ωկδ/μα, յակնիւոս, յանիւո; ճաննիոն, ճաննիւոն; սփիո, սփիւո; զամբիղ, զամբիւղ; չիդ, չիւղ; փիղ, փիւղ; փիղծ, փիւղծ; ուղիղ, ուղիւղ; 2 mily, 2 milig; thy, thig. Die Schreibung mit h i ist in diesem Falle die ursprüngliche; erst in spät- und nachklassischer Zeit erscheint dafür auch he. Dieses he hat entschieden monophtongischen Lautwert und stellt einen i-Laut dar, allerdings wohl einen von gewöhnlichem / i verschiedenartigen. Es taucht nämlich von spätklassischer Zeit ab in den meisten Fällen eine dritte Schreibung dieser Wörter, nämlich mit b auf, so z. B. neben 42 hn und 42 hen auch 42 kn, 2 hg und zhog auch zhog, neben hhog und hhog auch hhog, neben hhog und they auch they, noben night, nighty auch nighty, noben zwifty, puchen such pucken u. s. w.; d. h. ursprüngliches h i ist hier vor der Liquida im Mittelarmenischen zu be e geworden. Eben deshalb kann in spät- und nachklassischer Zeit das vor Liquida a, 7 stehende ursprüngliche i unmöglich noch den älteren reinen i-Laut dargestellt haben; vielmehr war der ursprüngliche Laut, da q und a dunkles Timbre hatten, stark nach e hin getrübt worden, und eben weil dem nunmehrigen Laute eher das Zeichen h. - nachdem iu seinen alten diphtongischen Lautwert eingebüßt hatte und zu ü geworden war - entsprach, als der Buchstabe / i, ward in diesem Falle in jener späten Zeit auch / geschrieben. — Nicht damit zu verwechseln sind Fälle wie: cl. bphha erkiuł neben ma. beplete ergiy, cl. hep, hepalt iur, iurme nobon ma. hep, healt ir, irme, wo ursprüngliches, diphtongisches iu, durch das Mittel von monophtongischem  $\ddot{u}$  ( $h_{\ell}$ ) sich zu  $\dot{i}$  (h), d. i. offenem, getrübtem i-Laute, zuspitzte.

- § 11. Wie aus der neuarmenischen Aussprache und den modernen Dialekten hervorgeht, ist im Kilikischen das Zeichen Le ev auszusprechen, resp. 'ev in betonter Silbe, aber nicht eu. Vgl. kl. μεικά = byz. Δεβούνης, arab. ليفون Langl. Cart. S. 217.
- § 12. a) Vor Vokalen und im Auslaut hat me den Lautwert av, gleichwie in der alten Sprache; so wird z. B. spätgr. σάβανον transskribiert durch μπεμίν savan; türk. čavuś durch εμπεις ζανυέ neben εμπίρες, wie denn überhaupt me und mel beliebig mit einander abwechseln. Die Aussprache av im Wortauslaut ist durch Rückschluss aus der modern-armenischen Sprache als gesichert anzusetzen.
- b) Bereits vor dem Jahre 1000 hatte ωι vor Konsonanten die Geltung von kurzem, offenem o erlangt; vgl. darüber Arm. Gramm. S. 328. So hat denn ωι vor Konsonanten in unserem Kilikisch-Mittelarmenisch den Lautwert o, und entspricht in Fremdwörtern dem Laute o; so z. B. ωισμεί otrel = afr. otrier; ωισμεί otre = afr. ottreid; στεί κοιν κοιν = afr. conse; μημωπωίω liyadon = gr. λεγάτον.
- § 13. Für den so aus altem un au entstandenen o-Laut kommt jedoch — der genauen Bezeichnung wegen — im 12. Jahrh. ein eigenes, dem Griechischen entlehntes Zeichen auf, nämlich o (= gr. Omikron), welches, obschon eigentlich nur für das Mittelarmenische passend, bekanntlich auch in die Manuskripte der klassischen Litteratur eindrang, wo wir es nun regelmäßig für altes  $w_L = au$  finden und natürlich auch mit au wiedergeben müssen in der Aussprache 1). — In unserem Mittelarmenisch steht deshalb für altes un au regelmäßig o = 2, mit Ausnahme der Inschriften, in welche<sup>2</sup>) das neue Zeichen o o kaum Eingang fand, und die alte Schreibung we für ma. o sich erhalten hat. So lesen wir inschriftlich: Such hor Sir. 72 v. J. 1213, шер Съры orhnin Šir. 73 v. J. 1286, Сушер hzor Šir. 75 v. J. 1215, 12 minue, ibid., wen ibid. S. 75 u. s. w., während in Ass. Ant. regelmässig op or (Tag), hautog nšanok (Instr. v. Бушб), Сор hor (Gen. v. Сијр) u. s. w. steht. In Fremd- und Lehnwörtern entspricht — da beide Zeichen, we und o ein und

<sup>1)</sup> Vgl. Arm. Gramm. S. 2, Anm. 3, sowie ZDMG. 30, S. 67 f.

<sup>2)</sup> Wie ein Blick auf die von Ališan in Airarat, Sisakan und Širak mitgeteilten Inschriften lehrt.

denselben Laut ausdrücken — bald das eine, bald das andere fremdsprachlichem o. So z. B. uol sel, afr. sel, uolber seler, afr. solier; menon singe, gr. ovvogos, ovvogos; womme nedar, gr. vorágios, Trachform Munfort, afr. Montfort; heoghe Gigtin, afr. Guillotin; Ogukug Oksienc, gr. Ausévicos (Oxentios); lmilyumém loyarias neben loqonhum loyarias (vgl. d. Gloss.); melumém dibon neben memor dibon; Amultumém neben Amumom transskribiert mit Baberom. Vgl. oben unter m. q: might otrel, might otre u. s. w. In nachlässiger Schreibung wechselt mi oder o auch mit no; so z. B. Loulen neben Lule, afr. Josselin; Camiphi neben Camphi; Lulegoq, Loggoq neben Lugoq, Verwalter«; Lui, Loù neben Lulegoq, Loggoq neben Lugoq, Verwalter«; Lui, Loù neben Lules werden mit o umschrieben.

Anm. Auffallenderweise erscheint in einigen weniger sorgfältig geschriebenen Manuskripten statt we = av vor Vokalen die Schreibung o, entschieden fehlerhaft, da hier dem Zeichen o der Lautwert av beigelegt wird. So namentlich im S.-R. Rb. ed. Bruns et Sachau: phyoperav S. 117; diplong mercavor S. 116; oneste avurn S. 117; Lowumphyfe havasareçi S. 98; wnohl araviel S. 107; fromgh iravaci S. 107; fromgh iravaci S. 107; fromgh iravaci S. 110; umunonphi spasavoren S. 111; diponguesti miavorutün S. 112 u. s. w. Vor Konsonanten dagegen steht ebendaselbst o = o in ophi gi orenk n S. 97, franzo payčol S. 105 u. s. w. Also ganz wie we = o = av, so erscheint hier o = o = av; also eine durch das Streben nach Ausgleichung bedingte, wenn auch unrechtmäßige Funktionsausdehnung.

§ 14. Zusatz. Auch vor Konsonanten lauten we, he, ny, wy = av, iv, vy, ay (und nicht o, ü, ui, ai), wenn denselben im Altarmenischen eben dieselben Laute entsprechen, und zwar: a) falls zwischen ihnen und dem folgenden Konsonanten ein Vokal ausgefallen ist, so dass sie ursprünglich und eigentlich vor Vokal stehen. So z. B. kl. Luchha havnim, cl. Lucubha havanim; kl. Lucump havsar, cl. Lucump havasar; kl. wennut avdam, cl. Lucumum havatam; kl. Lucump havasar; kl. urumuf avdam, cl. Lucumum hivandutün. Diese Aussprache ist gesichert durch Doppelschreibungen wie unum avdam, Chippunanophia hivandutün, sowie auch durch Vergleichung der modernen Sprache, die ganz dieselben Laute aufweist. — Vgl. das analoge klassische unuch alavni, aus urarm. \*unuch alavni, wie pol. avvenik (Han. 22) wahrscheinlich macht; umch gavit,

gen. sg. questi; zuning šavii, gen. pl. zuninug šaviac u. s. w. Vgl. Arm. Gramm. S. 2. — b) Falls auslautendes u., h. u. s. w. durch Antreten von Suffixen in das Wortinnere zu stehen kommt. Da in diesem Falle sowohl im Alt- wie Neuarmenisch u., h. ihren urspr. Laut av, iv beibehalten, müssen wir dasselbe auch für das Kilikisch-Mittelarmenische annehmen, und so ist zu lesen: hahr grivn (= griv + n), Luluch halavn (= halav + n), humuch gdavni (= gdav + ni) u. s. w.

Anm. Auch hier steht ursprünglich he vor Vokal, da huhes eigentlich = griven, aa. kriven, urarm. \*kriv-an; humesh = gdaveni = \*ktav-ani u. s. w.

Eine Ausnahme macht nur der Instrumental Plural auf  $m_{\ell,R}$  und  $h_{\ell,R}$ . Für die klassische Sprache setzt hier die moderne Tradition den Lautwert  $o_{\ell,R}$  (= alt.  $au_{\ell,R}$ ), resp.  $iu_{\ell,R}$  an (Aid. II, S. 372), nicht etwa, wie man zunächst nach dem entsprechenden Kasus des Singular annehmen möchte,  $av_{\ell,R}$  und  $iv_{\ell,R}$ . Diese Aussprache halte ich, wenigstens für die spätklassische Zeit für vollkommen richtig und zutreffend; denn für das Kilikisch-Mittelarmenische lauten die betreffenden Kasussuffixe sicher =  $o_{\ell,R}$  und (soweit noch vorhanden)  $u_{\ell,R}$ , wie aus der gewöhnlichen Schreibung  $o_{\ell,R}$   $o_{\ell,R}$  hervorgeht. Ma.  $o_{\ell,R}$  setzt aber ein aa.  $au_{\ell,R}$ , ma.  $u_{\ell,R}$  ein aa.  $iu_{\ell,R}$  voraus. Vgl. Lautlehre § 71 und § 73 a.

# B. Konsonanten.

# Explosivlaute und Affricatae.

§ 15. Die altarmenischen Aspiraten behalten, wie noch heute im Neuarmenischen, so auch im Kilikisch-Mittelarmenischen ihren Lautwerth bei. Dass sie tonlose Laute waren, bezeugen Transskriptionen wie ph2, np. kīč; ph0, afr. quite; mhmoph4, gr. διαθήκη; guffu, arab. kamīn κάμημος, φημωδιμωρ, np. paiyambar. Hier entspricht armenische Aspirata fremdsprachlicher Tenuis oder Aspirata 1).

<sup>1)</sup> Wenn kilikisch-armenische Aspirata häufig fremder Tenuis entspricht, so rührt dies teils daher, dass öfter die sog. fremdsprachliche Tenuis genau genommen eine Aspirata ist, teils auch daher, dass die

§ 16. Zur Ernirung des Lautwertes für die Zeichen der alten Tenues und Mediae steht uns ein treffliches Hilfsmittel zu Gebote: die Fremdwörter im Mittelarmenischen, speziell im Kilikischen<sup>1</sup>). So ist np. bāzār = kl. mumph bazar; afr. bail = kl. mumph bail; afr. baron = kl. mumph baron; afr. banier = kl. mumph banier; arab. burj = kl. mumph burj, woraus folgt, dass kl. m im Anlaute = b. — Ferner haben wir: mummp xabar = arab. xabar; mumph sabon = arab. sabūn; minaban = mlt. Transskr. miraban (sic); mumm babaron = mlt. Transskr. Baberom; die sabūn; mumbh muxtasib = arab. muhtasib; munum vrub = arab. rubb; d. h. auch im In- und Auslaut ist kl. m = b.

Ebenso für alle übrigen altarmenischen Tenues; so z. B. արխան divan, np. dīvān; արդարնդել dəfəndel, afr. defendre; ساسيا dubl, afr. double; ադրար dftar, arab. pers. daftar نَفْتَر ساسه dug oder duk, gr. δουξ, afr. duc; լուկամ lugam, լկամ lgam, np. ligām; լիկան ligat, afr. legat; մղկին mzgit, np. mazgit; իկաիշ igdiš, türk. iydiš; Պաղառյն bayduin, afr. Balduin, Baldouin; Ելապիր tedbir, թապիր tdbir, arab. tadbīr, tädbīr; կիօդին giotin, afr. Guillotin; կուկլակ guglag, transskr. Gogulag u. s. w. Daraus folgt: die altarmenischen Tenueszeichen haben im Kilikischen den Lautwert der entsprechenden Mediae.

§ 17. Umgekehrt zeigen die klassischen Mediae im Kilikischen den Lautwert der entsprechenden Tenues, wie aus folgenden Transskriptionen hervorgeht: μιηρεί otrel = afr. otrier; μιμηθ plait = afr. plait; μιμηθεί plaitel; μιπιμηθανυκά = afr. avocat; μμίν καπ = afr. canne, cane; μπιμην κυπία, απιμην κυπία, μπιμην κυπία, μπιμην κυπία, μπιμην κυπία, ημιμην τανίτι = afr. temple; ημηρην τανίτι = afr. temple; ημηρην τανίτι = afr. traytor, traitor; μπιμην μπιμην μπιμην μπιμην στο μπιμην στο μπιμην στο μπιμην μπιμην μπιμην κυπία, κυμην το μπιμην το

armenische Tenuis, als eigentliche, durch wirklichen Kehlkopfverschluss erzeugte — kaukasisch-armenische — Tenuis, sich zur Wiedergabe von gewöhnlicher Tenuis nicht so gut eignet als die Aspirata.

<sup>1)</sup> Vgl. ZDMG 46, S. 268; Arm. Gramm. S. 15, 260, 261, 391 u. s. w.

- § 18. Ganz dieselbe Verschiebung des Lautwertes gilt auch für die Tenues und Mediae der Affricatae. Dies zeigen folgende Transskriptionen ins Kilikische: ppfil princ = afr. prince; pmumb pasaj = afr. passage¹); bmnmy jara = afr. jarra; bmzmi jušan = arab. pers. jūšan; kou fū joslin = afr. Josselin; lib lij = afr. lige; limially origer = afr. Roger; princult zonjbil = arab. zanjabīl; lmppnu čapron = afr. chaperon; lmlulu čalunj = afr. chalonge; lmlulu čalunj = afr. chalonge; lmlulu čalunj = afr. chambellan; lmlulu čanun = afr. chanone; lmul čarl = afr. Charles; lmluglup čancler = afr. chancelier u. s. w.
- § 19. Es liegt hier also eine förmliche, abgeschlossene Lautverschiebung vor, die zweite armenische Lautverschiebung, die jedoch zu schriftlichem Ausdruck nur bei neuentlehnten, d. i. nach vollzogener Verschiebung entlehnten Wörtern kommt, während die älteren, sowohl echtarmenische als Lehnwörter auch bei der veränderten Aussprache die historische Orthographie bewahrten<sup>2</sup>) die bekanntlich in der heutigen Litteratursprache noch fortlebt wonach z. B. zu lesen ist: kl.  $d_{log} = v_{log}$ , kl.  $d_{log} = v_{log}$ ,

<sup>1)</sup> Siehe auch unten unter »Transskriptionen«.

<sup>2)</sup> Vgl. Arm. Gramm. S. 261.

<sup>3)</sup> So tragen die Lehnwörter η honu = gr. δημόσιον, ημυμμωυ = np. darvāza, ηπισμέθ = np. gunbað, gunbäð, υπισμωύ = arab. sultān, μημωνωύ = gr. λεγατόν, lat. legatum, μμπήμην = gr. παροικός u. s. w. eben in ihrer Schreibweise den deutlichen Stempel früherer Entlehnung; es sind nämlich die Lautwerte der Tenuis und Mediae noch die alten, unverschobenen für die Entlehnungszeit, wo η honu = dimos, ωπισμωύ = sultan gelautet haben muss. Wären sie erst in mittelarmenischer Zeit, also nach der Verschiebung entlehnt worden, so würden sie folgendermaßen geschrieben sein: \*μημοποι dimos, \*μμυρμων (\*μπυρμων) darpas (darabas), \*μπισμέθ gumbēt', \*υπισμών sultan, \*[η ημημωίν liγατοη, \*μμυρμημον ματίκος. Für das Mittelarmenische lauten dieselben Lehnwörter mit verschobenem Lautwert, jedoch gleicher Schreibung: kl. η honu = timos, ημρημων = tarbas, η η ισμέθ = kumpēt, υπισμωύν

- § 20. Neben die alte, historische Schreibweise tritt in ganz bestimmten Fällen eine neue phonetische:
- a) Nach Nasal & n erscheint für altarmenische Media im Mittelarmenischen die entsprechende Tenuis; nur vereinzelt findet sich daneben noch die alte Schreibung mit Media beibehalten. So z. B. kl. 4/64/4 für aa. 4/64/4 »fünf«; kl. Junushly für ժառանդ »Erbe«; kl. Հանկիստ, Հանկստեմ für Հանդիստ, Հանգստեմ »Ruhe, ruhen«; kl. Հնկակ für Հնդակ »Fünftel«; kl. գանկատ, գանկտանը, գանկտվոր für գանգատ, գանգտանը, authamilan »klage« u. s. w. — Den Schlüssel zur Erklärung dieser neuen Schreibweise giebt uns das Neuarmenische: im Neuarmenischen (so im Tr., Pol. u. s. w.; vgl. Han. WZKM I, S. 312, II, S. 65) bleibt nämlich nach Nasal n die alte Media d, b, g, j, j unverschoben. Ebenso muss dies für das Mittelarmenische der Fall sein, und so erklärt sich jene neue Schreibweise: um ein einzelnes Beispiel herauszugreifen, so bleibt aa. hing funf«, wie im Neuarmenischen, so auch kilikisch unverschoben als hing; eben deshalb aber konnte die historische Schreibung 4/64 nicht gut mehr beibehalten werden, nachdem Media q g den Lautwert von k erhalten hatte; die Folge war, dass die auf n folgende Media mit dem allgemein gtiltigen Zeichen für die Media, d. i. in diesem unserem Falle mit 4 g ausgedrückt wurde. Dieser unregelmäßige Fall in der Lautverschiebung bedingte somit auch eine Unregelmäßigkeit in der Orthographie, eine Durchbrechung der alten historischen Orthographie 1).
- b) Die historische Schreibweise ist ferner verdrängt durch die neue phonetische in kl. wym demonstr. Pron. der 2. Person, für cl. wyn aid; in wymh für cl. \*wynh; in Pronominalsuffix w der 2. Pers. für cl. q. Dass hier kl. w = d lautet, lehrt das Neuarmenische, wo wir ad, adi, d haben im Pol., Tr. u. s. w. Ganz analog, wie im vorigen Fall musste auch hier wegen

<sup>=</sup> suldan, phymmui = liyadon u. s. w. Vgl. H. Hübschmann, ZDMG 46, S. 268; Arm. Gramm. 261 u. s. w.

<sup>1)</sup> Dieselbe phonetische Schreibart gilt übrigens für denselben Fall auch in der modernen Schreiftsprache. — Wenn aber neben der phonetischen Schreibweise noch die alte Orthographie erscheint, ist selbstverständlich der Lautwert derselbe; so kl. Ifing = Ifing, kl. qfingunb = qfinmub = zondan.

nicht eingetretener Lautverschiebung die phonetische Schreibweise angewandt werden.

§ 21. Die historische Schreibweise bleibt zwar bestehen, jedoch nicht mit dem im Mittelarmenischen allgemein gültigen, sondern mit dem altarmenischen Lautwerte in folgenden Konsonantengruppen: um, 2m, um, 2m, uh, 2h. So haben wir die kilikischen Transskriptionen: 9 mumb f castem = afr. chastier; 9 mumt, častel = afr. chastel; mppumps drostim = np. durust; Sujuma maistr, Suuma mastr = gr. μαΐστρος, afr. maistre; գունդուստապլ kundustabl = contestabile; auch ուսպիթալ, օսպի செயு neben வயுக்குயு = afr. hospital u. s. w. Hier hat ம nicht wie allgemein kilikisch den Lautwert d, sondern behält, geschützt durch den mit ihm verbundenen harten Zischlaut, die alte Geltung einer Tenuis. Aus diesem Grunde haben wir, gestützt außerdem auf die modernarmenischen Dialekte, wo in den alten Lautgruppen st, st, sk, sk, sp, sp die altarmenische Tenuis unverschoben ist 1), im Kilikischen zu lesen: - um wie (Pluralsuff.) = -stan, Հարուստ = harust, սպաննեն = spannem, սպկիկ, սպրկիկ = spgig, sprgig, ստածեն = stajem, բյտեն = kštem, կչտանամ = gštanam, Հասկնամ = hasknam u. s. w.

Auch der altarmenische Buchstabe  $\mu$  hat, so fest es auch steht, dass  $\mu$  in den meisten Fällen, namentlich im Inlaut, zu g verschoben ist und den Lautwert g hat, so doch unzweiselhaft in bestimmten Fällen die alte Aussprache k beibehalten. Zu dieser Annahme nötigen Transskriptionen im Kilikischen, wie  $\dim \mu = \inf_{i=1}^n \max_i e_i$   $\min_i \inf_{i=1}^n \min_i e_i$  gr.  $\partial u = \inf_{i=1}^n \min_i e_i$  gr.  $\partial u = \inf_{i=1}^n \sup_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial u}$ ,  $\lim_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial u}$ ,  $\lim_{i=1}^n$ 

<sup>1)</sup> Vgl. Han. WZKM I, S. 305 und 307.

<sup>2)</sup> So nach Han. WZKM 1, 305, 307, 308, 312; II, 65: bardàk >geheim = cl. www.mwh, hasoràk >Mitte = cl. Luumpuh, hedevàk >zu Fuß = cl. Lummuh, istàk >rein = cl. Lummh, Zadik >Ostern = cl. qumph, erèk >gestern = cl. Lumhh, kahelù >schlagen = cl. quill, karkelù >heiraten = cl. hupph, kartalù >lesen = cl. huppul u.s. w.

berechtigt auch für das Kilikische die Gleichung cl. q = kl. k anzusetzen. Der Fall verdient jedoch nähere Untersuchung. — Vgl. unten § 31 die Vertretung von arab.  $\ddot{g}$  q im Anlaute durch armenisches q.

## Die übrigen Konsonantenzeichen.

§ 22. Die Nasale lauten wie in der klassischen Sprache; hervorgehoben sei nur, dass das Zeichen & vor gutturalem Explosivlaut den gutturalen Nasal n darstellt.

Von den Spiranten und Liquiden kommen hier in Betracht nur  $_J$  und  $_{J}$ . — Dass das aa.  $_{J}$  schon zur frühesten Araberzeit seinen ursprünglichen Lautwert  $_{J}$  (= gr.-syr.  $_{J}$ ) aufgegeben und auf dem Wege zur späteren Aussprache  $_{J}$  war, hat bereits H. Hübschmann dargethan in ZDMG 46, S. 257 ff. Für das Kilikische geht der Lautwert  $_{J}$  von  $_{J}$  noch ganz besonders hervor aus Transskriptionen wie folgende:  $_{J}$   $_{J}$ 

§ 23. Das Zeichen , ist hinsichtlich seines Lautwertes im Aus- und Inlaute bereits oben § 8 und 9 besprochen. — Im Anlaute der Wörter hat , in der modernarmenischen Aussprache des Altarmenischen den Lautwert von h; so lauten nach der modernen Aussprache z. B. յարմար, յապադել, յոյս, գ յակոր, անյապաղ, Թերայոյս = harmar, anhapay, terahuis u. s. w. nach Aid. II, 371. Nicht für das eigentliche Altarmenische, sondern vielmehr für die spät- und nachklassische und mittelarmenische Zeit muss diese Aussprache wirklich bestanden haben und die richtige sein. Für das Kilikische speziell steht der Lautwert h von anlautendem , fest und außer Zweifel durch folgende Doppelschreibungen: 4km neben 1km hied (vgl. Gloss.), Հետի neben լետի hedi (vgl. Gloss.), Հայրեներակութիւն neben அறுக்கேடு ஷ்க்க், ersteres nach Gloss. = > Verbannung, Verweisung«, letzteres = verbannen, verweisen«, beide offenbar in ihrem ersten Kompositionsgliede identisch miteinander und folglich zu lesen: hairenetputun, hairenetpem. Vgl. Gloss.

Dies Ergebnis wird übrigens noch bestätigt durch die modernen Dialekte, in welchen übereinstimmend altem J im Anlaute modernes h entspricht. So im Tr., Pol.<sup>1</sup>), Mš.<sup>2</sup>) u. s. w.<sup>3</sup>) Kilikisch anlautendes J wird umschrieben durch h. — Erwähnt sei noch, dass L und  $\mu$  im Auslaute miteinander wechseln; so  $\mu$  wird  $\mu$  or ojel und  $\mu$  im Auslaute miteinander wechseln; so  $\mu$  with  $\mu$  or ojel und  $\mu$  in Auslaute  $\mu$  neben  $\mu$  with  $\mu$  or ojel und  $\mu$  in Auslaute  $\mu$  neben  $\mu$  with  $\mu$  state  $\mu$  or ojel und  $\mu$  aft. sans aveir: ein Beweis, dass beide Zeichen zwei phonetisch eng verwandte Laute darstellen.

Die übrigen Konsonanten fallen in der Aussprache mit den entsprechenden altarmenischen zusammen. — Als neues, dem alten mesropischen Alphabet unbekanntes Zeichen ward im 12. Jahrh. zur Bezeichnung der harten Spirans f in Fremdwörtern der Buchstabe f eingeführt. Beispiele im Gloss. Auch vereinzelt in echtarm. Wörtern, wie in profi, für incei, Dipl. Sarv. H. 258.

§ 24. Das kilikische Lautsystem ist demnach folgendes: Vocale: u a; b ye, ie, e; t e; p e; p i; n vo, o; ue, o o0; ue, o0.

Diphtonge:  $\omega_i$  ai  $(a)^4$ ;  $\alpha_i$  ui  $(u)^4$ ).

<sup>1)</sup> Vgl. Han. WZKM 2, 295, woselbst die Beispiele: havid'an >ewig<
= juchunkuib, Hagop = Buling, Hovannes = Buliubiku, huis >Hoffnung< = juju u. s. w.

<sup>2)</sup> Vgl. Mser. Dial. v. Muš. S. 121: hert = cl. yart jupq; hacoyut'en = cl. (y)ajoyut'un (j)ulazquelehiu; harut'en = cl. yarut'un jupuelehiu; hisun = cl. jhuniu yisun u. s. w.

<sup>3)</sup> In gewissen Fällen schwindet der anlautende Hauch vollständig; so Dial. v. Muš Mser. 122: enknier = cl. job p., oyorkiel = cl. jounulyht. u. s. w.; Dial. v. Kuty: Owanes neben Howannes u. s. w. WZKM 2, 295.

<sup>4)</sup> Ueber die halbvokalische Aussprache von g in  $\omega g = \alpha y$ ,  $\eta g = uy$  vgl oben § 8 b und § 9 b.

| 77 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| K  | Λ | n | ø | Λ | n | α | 7 | ٠ | Δ | n |  |
| 77 | v | ш | ø | v | ш | а | ш |   | v | ш |  |

|                                              | Explosivlaute und<br>Affricatae |                |            | Spirs       | nten       | Liqui-<br>dae | Nasale |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|
|                                              | Me-<br>diae                     | Te-<br>nues    | ratae      | Tonlose     | пение      |               |        |
| Gutturale  Palatale  Dental-Linguale Dentale | 4 g.                            | q k            | g Ř        | μx, ζh,     | 2 7 1)     |               |        |
| Palatale                                     | £ j                             | 2 6            | 2 č        | 2 8         | Jž, Jy     |               |        |
| Dental-Linguale                              | 8 1                             | a c            | g ç        | ĺ           |            | İ             |        |
| Dentale                                      | un d                            | 7. t           | Pt         | u 8         | <b>q z</b> | 'pr, nr,      | un, n  |
| Labiale                                      | ų b                             | <sub>p</sub> p | <b>4</b> ½ | <b>\$</b> f | ı[, πι,    |               | is m   |

# Anhang: Die Fremdwörter und ihre Wiedergabe.

§ 25. Im Anschluss an das Vorhergehende und zu dessen Vervollständigung sei hier über die Lehn- oder Fremdwörter und deren Transskription noch folgendes bemerkt.

Hinsichtlich der Transskription der fremden Mediae und Tenues zerfallen die Lehnwörter, nach dem oben § 19 Gesagten in zwei Gruppen, eine jüngere und eine ältere. Bei ersterer kommt die zweite Lautverschiebung zwar zum Vorschein, nicht aber zur Geltung, so z. B. in μωμ bail, afr. bail, μωρού baron, afr. baron, ωρφρύημ defendel, afr. defendre u. s. w. Bei der zweiten Gruppe kommt die Lautverschiebung zur Geltung, nicht aber zum Vorschein und schriftlichen Ausdruck; so z. B. ηροίοιο, gr. δημόσιον, μωπρίηπα, gr. παροικός, ημωμμα, np. daroāza, ηπωθρίξο, np. gunbað, gunbäð u. s. w. Diese machen die Lautverschiebung ganz wie echtarmenische Wörter durch und behalten gleichwie letztere die alte historische Schreibweise bei, so dass ηροίου — aa. dimos, ma. timos, μωπρίηπα — aa. parikos,

<sup>1)</sup> In bestimmten Fällen ist jedoch möglicherweise die Spirans J als weiche Spirans 'h neben  $\chi$   $\gamma$  unter die Tönenden zu stellen.

ma. barigos, ημυριμικ = aa. darpas, darapas, ma. tarbas u. s. w. ist. Zur ersten Gruppe gehören sämtliche nach der Verschiebung entlehnten Wörter, namentlich viele altfranzösische, auch arabische und persische. Zur zweiten Gruppe gehören ältere, vor oder während der Verschiebung gemachten Entlehnungen, namentlich die griechischen Lehnwörter und die älteren persischen und arabischen.

- Da das Armenische keine Doppelkonsonanten hat, wird Doppelkonsonanz in Transskriptionen vereinfacht. — Ein besonderer Fall liegt vor in whulfy ansiz 1) »Gesetz, Assise«, 2) Assignat = afr. assise. Hier ist also das Doppel-s des Originals durch Nasal n + s wiedergegeben. Für unorganisches eingeschobenes n kann in diesem Falle n nicht gehalten werden. Wohl aber zeigt das Arabische und andere semitische Sprachen Neigung zu einer derartigen Doppelkonsonanz-Auflösung und zwar von dd zu nd, bb zu nb, ss zu ns (vgl. Fränkel, Aram. Fremdw. S. 136 Anm.). Da nun n in whuley ansiz unmöglich unorganisches n ist — eine solche Annahme ist den armenischen Lautgesetzen zuwider -, muss der Nasal bereits im Originalwort zu wung vorgelegen haben, d. i. wung ansiz geht auf ein Originalwort ansiz (oder ansis) zurück; da aber das Eintreten des Nasals hier keineswegs nach altfranzösischen Lautgesetzen erfolgt sein kann, so ist mit Sicherheit anzunehmen, dass afr. assise durch das Mittel irgend einer semitischen Sprache — die doch wohl nur das damalige Syrisch-Arabische sein kann — zu ansiz differenziert worden ist, und so als which auch ins Kilikische transskribiert wurde. Eine ganz anloge Erscheinung findet sich bekanntlich in älteren syrischen Lehnwörtern des Altarmenischen. Vgl. Arm. Gramm. S. 286, sowie ZDMG 46, S. 230.
- § 27. Da anlautendes r oder  $\gamma$  (gh) den armenischen Sprachorganen widerstrebt, so wird bei Übernahme von Lehnwörtern beiden Lauten ein p  $\theta$  vorgeschlagen. So nach Gloss. prummul  $\theta$   $\theta$  arab.  $ras \bar{u}l$ ; prummul  $\theta$   $\theta$  arab  $\theta$   $\theta$  in the erad  $\theta$  is an erad  $\theta$  in the erad

Seltener wird die anlautende weiche gutturale Spirans  $\gamma$  ( $\dot{z}$ ) mit vorgeschlagenem  $\theta$  transskribiert. Vielmehr wird dieselbe beim Übergang ins Kilikisch-Armenische zur entspre-

- chenden harten Spirans إلى x. So z. B. nach Gloss. إلى xazi arab. بَعَلَنِيّ إِنَّى بَعُلُونِ إِلَى إِلَى يَعْلُونِ إِلَى إِلِي إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلْمَا إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلْكِلْمِ إِلَى إِلْكِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلِي إِلَى إِلَل
- § 28. Fremdsprachliches ld wird kilikisch durch qui γd transskribiert; so z. B. Πωημήτω baydin, Πωημητώ bayduin = Balduin, Baldouin; Υπίωημη, Πρίωσημι prənaγd = Renald. Hierher gehört wohl auch δωρωθωμω maračaxd, wohl auf ein Original marachald zurückgehend. Vgl. it. marescaldo, byz. μα-ρισκαλδος (s. Gloss.).
- § 29. Afr. ch wird kilikisch durch 2 c, afr. j, g durch s j transskribiert, scheinbar unregelmäßig, in Wirklichkeit jedoch ganz lautgetreu, da die betreffenden altfranzösischen Laute nicht wie im heutigen Französischen Spiranten, sondern vielmehr Affricatae sind. So nach Gloss. Lucht jofre, afr. Geoffrey; Loulhu, Lnulhu joslin, joslin, afr. Josselin; lha lij, afr. lige; punua pasaj, afr. passage; pulpaku purjes, afr. bourgeis; lulpaku čalunj, afr. chalonge; lulpaku čalenjem, afr. chalonger; lulpaku, lunuluju čambrlan, čamblan, afr. chambellan; lunulu čanun, afr. chanone; lunghu čancler, afr. chancelier; lunulu čapron, afr. chastel; lunulu častem, afr. chastier; lunulu častel, afr. chastel; lunulu čarl, afr. Charles.

bagam), ராபுயம் = arab. தீ  $qur^2\bar{a}n$  neben போயம், ராபுய (häufig bei Mx. Her.) neben போயுய u. s. w. Für arab.  $\ddot{g}$  q, den tiefen emphatischen Guttural, besaß das Armenische keinen adäquaten Laut; die Transskription musste naturgemäß, entsprechend dem Charakter jenes zwischen g und  $\gamma$  liegenden arabischen Lautes, zwischen  $\mu = g$  und  $\mu = \gamma$  schwanken. Vgl. Hübsehm. Arm. Gramm. I, S. 260, richtig S. 391.

§ 32. Während so der Konsonantismus im wesentlichen getreu wiedergeben wird, ist hinsichtlich des Vokalismus um so auffälliger die zwischen der kilikischen Transskription und dem Originalwort bestehende Differenz, und zwar so gut wie ausschließlich bei arabischen und persischen Lehnwörtern. Erwähnt seien folgende Beispiele: hohad xism = arab. xaşm, zaṣīm; մանրար manbar = arab. minbar; Հեցուպ, Հեճուպ հejub = arab.  $h\bar{a}jib$ , mit Imāla  $h\bar{e}jib$ ;  $ub\zeta \omega_l$   $sehal = arab. s\bar{a}hil$ ;  $\psi \omega_l \omega_l \omega_l$ யுயர payambar = np. paiyambar; பாடியரி lugam = np. ligām; դիրտ dird (nur bei Čaxčax) = np. durd 1); փօշաման բջջատաո und փօշանեին pośamnim von np. paśimān; մամուլ, մալում mamul, malum = arab. mo'allim, neuarab. ma'llim. Ferner: կјиј gla = arab. qal'a, կјијы glay'eg²) von arab. qal'ī, ышуы tdbir = arab. tadbīr, pnquh ərzag = arab. 'arzāq, Plur. v. rizq, நு ந்பார் blxam, நுருவர்  $blyam^3$ ) = arab. balyam, நிரு mzgit =np. mazgit, մրևնան mənjan — arab. marjān, մլՀամ mlham » Pflaster « = np. malham, பி. நட்பி mlkem = arab. malak-, பாடுப்பு dftar = arab. daftar, Spuhu fxir = arab. faqīr, un hus dlism = arab. tilsim, upumps dretim zu np. durust, su ps melim = arab. muslim, pursum bust, whum bist = np. bussad 4) u. s. w. Eine Wirkung der armenischen Vokalgesetze ist hier ausgeschlossen. Die Differenzen beruhen teils auf Vokalreduktion, teils auf ungenauer, nachlässiger Wiedergabe<sup>5</sup>), teils wohl auch darauf, dass bereits das Originalwort jenen scheinbar abnormen Vokalismus zeigte, indem es der (arabischen, resp. persischen) Volkssprache, nicht der Schriftsprache angehörte, so dass in diesem

<sup>1)</sup> Arm. Gramm. S. 264.

<sup>2)</sup> Vgl. oben § 30.

<sup>3)</sup> Oskip., Mechitar Aparançi u. s. w.

<sup>4)</sup> Vgl. Arm. Gramm. 263.

<sup>5)</sup> Vgl. Arm. Gramm. S. 330 und Hübschm. Chron. S. 144 f. und 153.

Falle nur scheinbar unregelmäßige Wiedergabe vorläge. Letzteres jedoch ist bloße Vermutung.

§ 33. Zu untersuchen wäre noch für arabische Lehnwörter, welche von denselben direkt aus dem Arabischen entlehnt, und welche durch das Neupersische vermittelt in das Kilikische eindrangen. In der Mehrzahl der Fälle wird sich hierüber positive Sicherheit kaum ergeben. Für andere Fälle ist ein Kriterium das neupersische Imāla; so kommt z. B. kl. ujb sleh »Waffe« direkt aus np. silēh mit Imāla (= arab. silāh); kl. hejub direkt aus np. hējib mit Imāla (= arab. hjāib).

# II. Abschnitt. Eigentliche Lautlehre.

#### Vokalismus.

## Cl. w a und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 34. 1. Cl.  $\omega a = kl$ .  $\omega a$  in allen ein- und zweisilbigen Wörtern; in drei- und mehrsilbigen Wörtern bleibt a nur in der ersten und letzten Silbe, während es in den mittleren Silben ausfällt oder zu a reduziert wird.

## 1. a) In einsilbigen Wörtern:

անն anj »Person«, cl. anjn; անց anç »Übergang«, cl. anç; բանս pan »Sache«, cl. ban; դանն kanj »Schatz«, cl. ganj; դրաստ krast »Lasttier«, cl. grast; դարկ zarg »Schlag«, cl. zark; ժամ žam »Stunde«, cl. żam; իսաչ xač »Kreuz«, cl. xač; ծանդը jandr »schwer«, cl. canr; կամբ gamk »Wille«, cl. kamk; մահ mah »Tod«, cl. mah; մարդ mart »Mensch«, cl. mard; նսման nman, »ähnlich«, cl. nman; նշան nšan »Zeichen«, cl. nšan; շահ šah »Gewinn«, cl. šah; շատ šad »viel«, cl. šat; շար čar »schlecht«, cl. čar; պահ bah »Zeitpunkt«, cl. pah; վարձ varc »Miete«, cl. varj; բաջ kač »tüchtig«, cl. kaj; բսան ksan »zwanzig«, cl. ksan; auch in Verbalformen wie: դամ kam »gehe«, cl. gam; կամ gam »stehe«, cl. kam; ferner im Auslaute der Imperativformen: դնա kna »gehe«, cl. gna; հետ mna »bleibe«, cl. mna u. s. w.; ebenso im Auslaute der Pronomina սա sa, դա ta, նա na = cl. sa, da, na; im Gen. Dat. նարա nara u. s. w. = cl. nora.

# b) In zweisilbigen Wörtern:

աանա amis » Monat«, cl. amis; անում anun » Name«, cl. anun; անուշ anuš » angenehm«, cl. anoiš; ապրին abrim » lebe«, cl.

aprim; ebenso bei waw azad, wawy atanç, wpawp artar, wpowod arjat, pwdfu pażin, ywdfu gamim, ywpęku garkem, swaw hazar, shuwu hivand u. s. w.

- 2. Bei drei- und mehrsilbigen Wörtern:
- a) u a bleibt:

կամենամ gamenam »will«; կարենամ garenam »kann«; գիտենամ kidenam »weiß; ունենամ unenam »habe«; յերեւան herevan »offenbar«, cl. yerevan u. s. w. Beispiele sind übrigens unter 2b) mit einbegriffen.

## b) w a fällt aus:

Տոդցող hokçoy »Verwalter«, cl. hogaçol; կորմեեմ gorsnem »verliere«, cl. korusanem; ցուցնեմ çuçnem »zeige«, cl. çuçanem; புள்பாடர் kdnum (kədnum) >finde<, cl. gtanem (gətanem dreisilbig!); ய்கூட்டு anvnel >nennen <, cl. anvanel; யிழிட்டு ancnem >tiberschreite«, cl. ançanem; un 9 h arci » erste«, cl. araji; un un fu asçin »sagten«, cl. asaçin; արծող arjoy »hütend«, cl. arajoł; բաժևեմ pažnem »teile«, cl. bažanem; ζωυωρί hasnim »gelange«, cl. hasanim; பயப்பிர havnin >glaube«, cl. havanim; பியம்பிர madnem ȟbergebe«, cl. matanem; 2m/4b.f šalgem »trage«, cl. šalakem; யயுயிப்பட spannem » töte «, cl. spananem; யபிரிப்பட amrnam » festige mich«, cl. amranam; ապրևաց abrnaç (Gen. pl.), cl. apranaç; யபாயர் avdam »glaube«, cl. havatam; டிரயபியம் kravgan »Pfand«, cl. gravakan; пириши tarbas »Gerichtshof«, cl. darapas; Сии டும்பர hasknam verfahre (, cl. haskanam; தயப்பர havsar vgemeinsam«, cl. havasar; /wanhwu vajrgan »Kaufmann«, cl. vačarakan; dwantubu vajrgnier (Nom. pl.), cl. \*vačarakanear u. s. w. — Im Besonderen schwindet cl. a: α) in der Endung -- unenp -avor = kl. -վոր: դանկավոր kangdvor »Kläger«, cl. gangatavor; թագվոր takvor »König«, cl. tagavor; պատենվոր badehvor »geeignet«, cl. \*patehavor; duntdon varcvor »Mieter«, cl. varjavor. β) in dem Pluralsuffix - ωτι - ani = kl. -τι - ni: այրիկաներ airiganni »Witwen«, el. airi + kanani; պատճոնի badjini »Gründe«, cl. \*patčarani u. s. w. γ) in der Kausativendung dem auch me u schwindet, kilikisch zu -gubit -çnem (-çonem) wird, mit Vereinfachung von Doppel-c: unspected amrenem, cl. amraçuçanem; ան Հոդցնեմ anhokçnem, cl. anhogaçuçanem; யுரியருப்படு ariaçnem, cl. ariaçuçanem; யுயிப்படுப்படு bagseçnem, cl. pakaseçuçanem; վերցնեսն merçnem, cl. meruçanem; վերցնեսն

verçnem, cl. veraçuçanem u. s. w. — Auch in Fremdwörtern schwindet a; z. B. μπιδζή 19—8 Gen. sg. v. μπιδως (μπιδως) = arab. څُهُنْ.

Anm. Da nach der modernen Tradition aa. wumuuw 3 Gotte den Gen. wumuu 3 mit a-Schwund, wumuuw 3 Götze, Heidengotte dagegen regelmäßig wumuuw 3 pildet, so würde hierin bereits ein altarmenischer Fall von a-Schwund vorliegen. In den alten Handschriften finden sich jedoch stets nur die Abkürzungen w 3, w 3, w 3, w 3, so dass die alte Aussprache für die obliquen Kasus unsicher ist.

§ 35. Ausnahme 1): mittelsilbiges a bleibt vereinzelt erhalten:

Anm. Vgl. pol. astvaja-mar »mère de Dieu« Han. 39, astadetu »s'occuper« Han. 30, azadetu »délivrer« Han. 31, Garabied Han. 56, giragi »dimanche« Han. 57, giragur »viande« Han. 57, habardutin »arrogance« Han. 61, havadatu »croire« Han. 64, Hayastan »Arménie« Han. 61, imanatù »apprendre« Han. 73, vartabied »archevèque« Han. 123, žamanag »temps« Han. 127, an-žamanagen »depuis ce temps« Han. 26 (vgl. auch Mser. S. 16). Diese Fälle sind teils reine Klassicismen, teils hat sich unter dem Einflusse der klassischen Sprache der alte Lautstand erhalten.

- § 36. Ausnahme 2): vereinzelt schwindet cl. u a auch in anlautender Silbe.
- a) Cl. a wird zu ə geschwächt im Anlaute vor Nasal n in: puquaphu əngoyin >Bett 47—32 = cl. ankolin; puhuh əngnil >fallen <, puhuh əngni H. 208—30, puhuh əngnin 53—3; puhum əngav 33—7 = cl. ankanel, ankani, ankanin, ankav. Vgl. tr. əngnil und iynal, tf. əngnel, kr. əynel u. s. w. Hier liegt volksetymologische Anlehnung an die mit pu- (aus puq) beginnenden Wörter vor.

Anm. Schon im AA. findet sich neben den älteren Formen mit a vereinzelt auch pulnafiu und pulnulul: letzteres nur bei Plat. und bei Joh. Chrys., jenes in der Bibelversion Hiob. 41, 21, Kön. IV, 11, 2 und bei Gr. Nar. Auch neben wunwahd andacem »untersuche« das abgeschliffene punahhd ondacem bei El. (Moskauer Ausg. 20). — Als mittelarmenisch dagegen sind zu bezeichnen die von Wb. citierten Formen wholywa (Gen. pl. v. whwile »Ohr«) für whwilewa; wholywa »ohrenlos« für whwilewa; anpplich (Gen. sg. v. anpwile) »Schwiegervater«) für anpwileh.

b) Cl. a wird im Inlante der ersten Silbe zu s reduziert in folgenden Fällen: ¿punnpuləpiù čkavorukun (čəkavorukun) Maß, Verhältnis = cl. ċapavorukun H. 217—17; ¿pop čkok (čəkok) Instr. pl. v. ¿u.p. 55—8 = ¿u.pop čakok Geop. 138—5, 144—20, cl. čapauk; Juni žmu (žəmu) Gen. v. Juni 37—9 = cl. žamu; Jupi jxi (jəxi) Gen. v. Juni H. 221—23.

Anm. Gegenüber dem MA., wo a-Ausfall in erster Silbe nur ausnahmsweise stattfindet, nimmt im NA. der Ausfall von a in erster Silbe eine weit größere Ausdehnung. So hat das Tr.: aniel »machen« (für älteres aniel), esiel >sagen < (kl. asel), gernal >können < (kl. garenal). Ferner das Ms. (Mser. S. 20): omien >ganz (kl. amen), koncner >ging tiber < 3. p. sg. Impf. (kl. gu ançner), davon Aor. enca (kl. ança), teeverku >12<, tosnevut >18 (kl. dasn u ergu, dasnvut'), romik >Bauer (= ramik), t'ommiel (zu t'amam), k'ənj sals (kl. k'anç), k'ən sals (cl. k'an), Kərpo (Kurzform von Karapet) u. s. w. Auch os'el >sagen <, ongn'el >fallen <, ongoyin >Bett <. Ebenso im Kr. (Patk. Dial. S. 65 ff.): herevan, kepotal, cnapa, levot'ün, esecek für älteres harevan, kapoteal, canaparh, lavut iun. Im Ag. (Patk. Dial. S. 39 ff.): shel, sykanal, hersenik, herçanal, cenepar, senemar, zermanal, k'na u. s. w. für urspr. asel, ayekanal, harsanık', harçanel, canaparh, sanamair, zarmanel, k'ani u. s. w., wie denn überhaupt diese Abschleifung am stärksten in den zentralen und den östlichen Dialekten hervortritt. -Übrigens schwindet in den mittleren Silben, ganz wie im KL., so auch im NA. der alte a-Laut. So im Pol. WZKM 1, 196, im Tr. und der westlichen Schriftsprache Aid. II, 274, im Nch. Patk. Mat., im Ach. Tom. S. 23f., im Ms. Mser. S. 14 u. s. w.

§ 37. 2. Cl.  $\omega$  a nach Spirant J y im Anlaut = kl. L e; offenbar ist dieser Lautwandel unter dem Einflusse des benachbarten J y vor sich gegangen. Für L e tritt auch L i ein.

So kl. jhd hiem »Zeitdauer, Verzug« 33—9 = cl. jud yam (Klimach., N. Šnorh.); jhdhd hemem »zögere«, »schiebe auf« 15—2, 23—19 u. s. w. = cl. judhd yamem; jhpuh herag »fortdauernd, anhaltend, ununterbrochen« in Geop. Msr. 00

= cl. jupul yarak. jhilogibis himeçnem »verzögere 81—24, aus älterem \* jbilogibis hemeçnem = cl. yameçuçanem.

Anm. Denselben lautlichen Vorgang zeigt das NA. in tr. hert, ert = cl. jmpq yard >Strohhalm<; tr. evel, yevel >mehr< = cl. \*jmub\_[
(in jmub\_nu\_l); dazu die derivaten evelnal, evelçenel u. s. w. Ebenso im
Mš.1) hert = cl. jmpq, im Ach.2) ert = cl. jmpq yard, exdel = cl.
jmq6b\_l yartel u. s. w. — Verschieden hiervon ist die allgemeine
Vertretung von cl. a im Wortinnern durch e im Kr., woselbst nach Patk.
Dial. S. 64 z. B. kr. pen (= cl. pmb) >Wort<; penal (= cl. pmbul) >öffnen<; peç (= cl. pmg) >außer<; petmel (= cl. ummdb\_l) >erzählen<;
gezan (= cl. qmqmb) >Bestie<; pesar (= cl. um\_umb) >Wegzehrung<; teral
(= cl. qmabu\_l) >zurtickkehren<. Ebenso im Jif. (Patk. Dial. S. 82): lev
(= cl. pml) >gut<; minek (= kl. dfuml) >sogleich< u. s. w. Der Lautwandel ist auf persischen Einfluss zurückzuführen.

§ 38. 3. Cl.  $\omega a = kl$ .  $\omega_j ai$  im Anlaute vor p und n, die im Kilikischen meist ausfallen.

Beispiele: which ainem mache, aus älterem which airnem (b. Mx. Her.) = cl. walch arnem; which aizem bin wert, koste = cl. which arzem; which aizem, zu cl. which arzem; which aizem, zu cl. which arzem; which aizem, zu cl. which arzem; which aizem blut = cl. ariun (which). Zum Teil läuft jedoch auch die Schreibweise mit einfachem wan nebenher, und für das Spätkilikische ist hier bereits älteres ai zu a monophtongisiert.

Anm. Vgl. im NA. das ach. mayh (maih) >Tod < (Tom. Dial. v. Ach. S. 56), welches nach ebendemselben Lautvorgang hervorgegangen ist aus as. marh, der Grundform von mah >Tod«. Ebenso im Ak. (Čanik. S. 284) maih >Tod = as. marh; paih >Wache = as. parh, pah. Ferner in demselben Dialekte: aih >Furcht = cl. ah; gaih >Thron, Sitz = cl. gah; šaih »Gewinn« = cl. šah; d. i. älteres a wird hier allgemein vor unmittelbar folgendem h zu ai diphtongisiert, indem die ursprünglich auf Fälle wie maih, paih beschränkte Erscheinung sich auch auf jene Fälle verallgemeinert hat, in welchen r-Ausfall vor dem Hauchlaute nicht stattgefunden hat. - Sonst ist moderndialektisch altes ai in ainem und den analogen Fällen teils zu a monophtongisiert, teils zu e: z. B. pol. anetu »machen«, aže »Preis«, arun »Blut« (Han. S. 28 u. s. w.). Im Ms. (Mser. S. 21 f.) dagegen: eniel > machen <, ežan »würdig« (ežan auch im Jlf. Mser. S. 22) u. s. w. — Überhaupt tritt im NA. gern für cl. a + r die Entsprechung e + r ein, und überhaupt wird altes a in Verbindung mit r gerne zu e: pol. abssperetu = cl. apsparel; kr. dertak

<sup>1)</sup> Mser. S. 21.

<sup>2)</sup> Tom. S. 29.

= ol. datark, dartak; tf. erçat', Gen. -efi = ol. arcat'; etan = ol. artan; ciçernak = ol. cicarn; tarekusvil = ol. tarakusil; sirekan = ol. sirakan (Tom. 27f.); mš. (Mser. 21) aret' = jlf. harej = ol. araj; ach. mersiel = ol. marsel u. s. w.

§ 39. 4. Cl. u = kl. u = u in:

Kl. www.funcu baçxun »Erwiderung, Antwort« = el. patasxan-i aus \*păti-saxvan, np. suxun.

Anm. Diese im Kilikischen vereinzelt dastehende Lauterscheinung treffen wir wieder im neuarmenischen Dialekt von Agulis, in welchem regelmäßig klassischem an und in auslautender, also betonter Silbe, die Lautverbindung un nich (resp. ün nich) entspricht; S. Sarg. Dial. v. Agul. S. 31 f. So z. B. niun bezuich, pl. bezuichbe e. cl. nian; nmun belinich, pl. belinichte, el. nman; bün, el. ban; tungi, el. tang; xun, el. xan; vunk, el. vank'; jun, el. jan u. s. w.

§ 40. 5. Cl. w a in der Instrumentalendung - mdp. - amb der n-Stämme = kl. o (ml., o) in dem entspr. Suff. - om (-wlf, -of).

Beispiele: անձամ anjom (Instr. v. անձ) 33—6, 57—22 = cl. anjamb (անձամբ); ձեռոմ cerom (Instr. v. ձեռ) 27—18 = cl. jeramb (ձեռամբ); բութաւմ putom Msr. B. 153 = cl. butamb (բութամբ); կաթաւմ gatom Geop. 221 = cl. katamb (կաթամբ); ոսպաւմ ospom Msr. B. 148 = cl. ospamb (ոսպամբ) u. s. w. Näheres s. in Formenlehre¹).

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der Vertretung von as. a durch o zeichnen sich die neuarmenischen Dialekte v. Augulis, Aken und Zeit'un aus. Im Ag. gilt folgendes Gesetz: In einsilbigen Wörtern entspricht klassischem inlautenden a na. o (resp. v); wird das Wort jedoch durch Suffixe in der Flexion u. s. w. zu einem mehrsilbigen, so kommt das ursprüngliche a zum Vorschein (vgl. S. Sarg. 29, 30). Beispiele: cl. mard, ag. mord, aber pl. mardik'; cl. harsn, ag. hors, aber Gen. harsi, pl. harsnar; cl. mah, ag. moh, Abl. mahiç; cl. hak, ag. hok; cl. mkrat, ag. mkrot; cl. haç, ag. hoc; cl. car, ag. cor; cl. vard, ag. vörd; cl. barj, ag. börj, Gen. bărji; cl. var, ag. vör, Gen. vări, pl. vărăr; cl. žam, ag. žöm, Gen. žämi u. s. w. (S. Sarg. S. 29 f.). — Im Dial. v. Aken (Canik. S. 282) findet sich o als Entsprechung von el. a auch auf die Mehrsilbigen, und zwar auch auf die nichtletzten Silben ausgedehnt. Z. B. ak.  $\delta n b \delta \ (= \delta \omega b \delta)$ ,  $\delta n b \delta \ (= \delta \omega b \delta)$ ,  $\omega h n b \delta \ (= \omega h \omega b)$ ,  $\delta h c n b \eta$ (= հիւանդ); ferner Թոռաիլ (= Թառասիլ), ողղի (= անդի), օլլի (= անլի), որդեւ (= անձրեւ), հոգչիլ (= հանգչիլ), ոսնիլ (= անցնիլ) u. s. w. Wie ersichtlich, ist jedoch hier die Regel auf den Fall beschränkt, wo auf das ursprüngliche a Doppelkonsonanz unmittelbar folgt. — Für das Zt. gilt folgendes Gesetz: Cl. a in letzter Silbe = zt. o;

Cl. Le und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 41. 1. Cl. & e, welches nie im Auslaut steht<sup>1</sup>), = kl. & mit dem Lautwert ye, ie in betonter Endsilbe.

Anm. Vgl. oben § 6, wonach es fraglich bleibt, ob nicht in gewissen Fällen, namentlich bei mehrsilbigen, innerhalb der letzten Silbe noch der einfache nichtjotierte e-Laut anzunehmen sei.

Beispiele: kl. by yep >wann, sobald <, cl. bpp erb; bu yes >ich <, cl. es; bu yem >bin <, cl. em; bu yes >bist <, cl. es; dbb m'ej >groß <, cl. mec; dbup m'enk >wir <, cl. mek; bull xielk >Gehirn <, cl. xelk; unby d'ey >Ort <, cl. teti u. s. w. publip engier >Gefährte <, cl. enker; unby anier >Schwiegervater <, cl. aner u. s. w.

diesem o assimiliert sich älteres o und teilweise älteres a der unmittelbar vorhergehenden Silbe. Z. B. (nach Allahw.): zt. po und pon (= cl. pub), poncr (= cl. puplp), porc (= cl. pupl), dog (= cl. pupl), kop (cl. lum), hok (= cl. sul), hog (= cl. sug), cot (= cl. sun), vord (= cl. lum), sek (= unq), sy (= cl. unq), st (= cl. sun). Ferner: painonk (= cl. punbung), parikon (= cl. puplluns), pirok (= cl. puplug), kakot (= cl. puplug), kakot (= cl. quaplug), kakov (= cl. lumpul), kazoon (= cl. quaplug), kazoon (= cl. quaplug), kazoon (= cl. sungup). Endlich mit Assimilation der vorletzten Silbe: kono (aus \*kono = cl. sunul), kodool (aus \*kodool = kl. sphubung), kodog (aus \*kodog = cl. sunul), tokol (aus \*tokol = kl. tok al), tomog (aus \*tomog = cl. sull), modov (aus \*modov = kl. modov sunul >ging ein (), donog (aus \*donog = cl. sull >Häuschen (), osoh (aus \*osoh = cl. unul >sag (), puvortog (aus \*puvartog = cl. pullungul) u. s. w. In posgon (Gen. v. posog, cl. unul) findet ausnahmsweise die Assimilation nicht statt.

Verschieden von dieser Erscheinung ist folgender Lautwechsel des Altarmenischen, woselbst nebeneinander stehen: Fou taun Feuchtigkeit, Nässe, Regenguss und Funtur tanal »befeuchten«; Jom yaut »abgeschnittene Weinranke« und Jumuluh yatanem, Jumh yatem »den Weinstock schneiden«; Jom maut »nahe« und Jumuluh matuçanel »nähern, darbringen, präsentieren«; Jumy fu matim »nähere mich« (= na. modenam »nähere mich«, modecenel »nähern, darbringen«); upunoup artausr »Thräne« und upununn partasuk, pl. »Thränen«, upununn fu artasuem »weine«.

<sup>1)</sup> d. i. in den Drucken. In alten Handschriften steht auch mehrfach im Auslaute & e, wie z. B. & & > wenn<, & & > wenn<.

§ 42. 2. In den vorderen, d. i. den der letzten Silbe vorangehenden Wortsilben behält cl. & e im KL. seinen alten Lautwerth e bei, sowohl im An- als im Inlaut.

Beispiele: bpffp ergir »Erde«, cl. erkir; bpfm, bpfm, bpfm, bpfm, ergu, erguk »zwei«, cl. erku; bfbhf elnem »gehe aus, steige«, cl. elanem; bphimif erevnam »erscheine«, cl. erevanam; bpfhp, bpfhp ergie», ergiy »Furcht«, cl. erkiul; bpfm ermag »Herde«, cl. eramak; phpmi peran »Mund«, cl. beran; phphif perem »bringe, trage«, cl. berem; abniff mernim »sterbe«, cl. meranim; mhumul desnul »sehen«, cl. tesanel; abnfhm meygan »schuldig«, cl. melakan u. s. w.

Aus dem Gesagten folgt, dass das in auslautender Silbe erscheinende ie k zu einfachem e werden muss, sobald jene Silbe durch Wortverlängerung inlautend wird. So z. B. µkpq. piert »Burg«, aber µkpq.kp pertier; mkq diey »Ort«, aber mk\_qkummin deyestan u. s. w.

Anm. In dieser Lautentsprechung zeigt das Kilikische schon wesentlich den Stand des Neuwestarmenischen, welches nach dem oben § 6 Bemerkten regelmäßig aa. & e in betonter Endsilbe zu 'e werden lässt, während in den übrigen Fällen der einfache e-Laut erhalten bleibt. In einigen Dialekten jedoch, so im Tr., ist das Gebiet des aus altem & e hervorgegangenen jotierten e-Lautes ein weit größeres 1).

1

<sup>1)</sup> Die ursprünglich wohl ausschließlich auf den Laut e beschränkte Jotierung erstreckt sich in einigen zentralen und östlichen Dialekten des NA. auch auf die tibrigen Vokale (außer i), seien sie ursprünglich oder aus den entsprechenden Diphtongen hervorgegangen. So wird aa. ne (ng) zu ju im Ak. (Čanik. S. 280 f.); aa. n zu jo im Ak. (Čanik. S. 280 f.), zu ju im Ag. (Patk. Dial.), im Kr. (Patk. Dial.), im Zt. (Allahw.); ferner wird as. w (w<sub>f</sub>) zu ja im Zt., woselbst nach Allahw. z. B. die Formen: zt. |u/-w/ (= |uw/-n/-) > Kreuz«, |u/-w/-(= |uw/-n/-) > Weintraube«, էազիւխ (= ազոխ) »wilde Traube«, էազդիւր (= ազտոր, ախտոր) »Sommaco«; կեալ (= գալլ) »Wolf«, եան (= ալն) »jener« ինդեաս, ինդեադ, ինդեան (= ընդ այս, ընդ այդ, ընդ այն), բերէայր (= բարայր) »Grotte«, սէնէմէար (= սանամայր) »Patin«, տէրվէար (= pol. tar i var դառն ի վայր u. s. w. Aber such է-օնիեր (= այնոր) >jenes Gen.; fouhthy (= mjunty) >dieser Gen. plur.; foutop (= այսօր) >heutes; ferner auch: խեսնձիւր (= խնձոր) >Apfels, վեօգնիւց (= //q'ung) »Halsgeschmeide«, η ξομθριρ (= tr. un μδηρ, cl. un μ) »Schlauch«; d. i. es findet in letzterem Falle Assimilation an den u-Laut der folgenden

- § 43. 3. Cl.  $\mathbf{k} e = \mathbf{k} \mathbf{l} \cdot \mathbf{p} i$  vor Liquida, seltener vor Spirans oder Nasal.
- a) Im Anlaute: pphg iriek »drei«, cl. erek; pphg ireç »Priester« (Gen. pphgn iriçu, Abl. pl. j\_pphguny y-iriçno), cl. erec; pphgn phù iriçuiun »Priestertum, Priesterwürde«, cl. ericuliun; pphghh iriçgin »Priestergattin, Priesterin«, cl. eriçakin; pphgadiriçug »Kamille«, cl. eriçuk; pphymi irigun »Abend«, cl. erekun, erikun; pphymi irgunk »Bemühung, ängstliches Sorgen«, cl. erkunk.
- b) Im Inlaute: while arkilem shindere aus älterem while arkelem = cl. argelum; while avirem sernichte Moch. Her. 25 = cl. averem; while avilem sege nach Wb. dialektisch für älteres cl. avelum.
- c) Mit älterem be wechselt jüngeres, mittelarmenisches, aus jenem hervorgegangenes i in: Africh minag »sofort« neben Arich menag; aft tih »Seite«1) neben abt tieh; uft nih »Tarif, Taxe« bei Vardan, neben ubt nieh. Nach Wb.2) ferner noch: ma. ufath siyiex, ufaft siyiy »Buhler» cl. selex; ma. unft nsih »Schicksal« cl. nseh; ma. anft krih »Straße« cl. greh; ma. sfin žir »Felszacke« cl. žer³). Hierher gehört endlich auch das schon oben § 37 berührte sfutzut himeçnem »verzögere«.
- Anm. 1. Hinsichtlich dieser Lautverschiebung spiegelt das KL. das NA. wieder, wo im gleichen Falle as. be e ebenfalls i entspricht. So in der westl. Schriftsprache und im Tr., im Pol. (WZKM 1, S. 291), Nch. n. Patk.), Mš. (Mser. S. 37), Ach. (Tom. S. 31 § 72), Tf. (Tom. S. 34 § 3), und namentlich im Zt. In letzterem finden sich nach Allahw.: ireg >Abend<, Gen. irgon = cl. erek; iriç = cl. ereç >Priester<; irans >selig< = cl. erani; pire >trägt< = cl. bere; piron >Mund< = cl. beran. Weiter noch zeigt derselbe Dialekt folgende, das obige Gesetz entschieden durchbrechende Formen: idiv >nach<, kl. eriev; irink >sie<, kl. irienk;

Silbe statt, infolgedessen älteres 2 zu jo und älteres a (ai), statt naturgemäß zu ja, ebenfalls zu jo verändert wird. — Es handelt sich hier nicht etwa um Diphtonge, zu welcher Annahme die mangelhafte neuarmenische Schreibung (bei Patk., Allahw., Čanik. u. s. w.) zunächst verleiten möchte, sondern um wirkliche jotierte Laute, wie sie z. B. auch dem Slavischen eigen sind.

<sup>1)</sup>  $\eta f \lesssim tih$  (na. ti, tih) geht wirklich auf das klassische Lehnwort  $\eta f \lesssim deh$  zurück, und ist nicht etwa in mittelarmenischer Zeit zum zweiten Male aus dem Persischen entlehnt; in letzterem Falle müsste es  $u f \lesssim dih$  und nicht  $\eta f \lesssim geschrieben sein$ .

<sup>2)</sup> Allerdings ohne nähere Gewähr.

<sup>3)</sup> Älteste und am besten belegte Form ist zair.

Karst, Kilikisch-mittelarm. Volkssprache.

iris 'Gesicht', kl. er'es; igir 'kamst', cl. ekir; ikuyen Gen. v. ikuy 'kommend', cl. ekotin; idvenen 'nachher', cl. yet, tr. edevnin; ipmon 'gekocht' aus ep-man, cl. epel u. s. w. Letztere Fälle kennzeichnen den westarmenischen Dialekt von Zeit'un als Grenzdialekt, der, obwohl noch zur westlichen Sprachgruppe gehörend, in diesem Punkte, wie auch noch in mehreren anderen bereits an den Lauteigentümlichkeiten des Ostarmenischen Anteil nimmt. Vgl. Anm. 2.

Anm. 2. In dem durch seinen Itacismus charakterisierten OA. ist außerdem i der regelmäßige Vertreter von wa. jotiertem e [= ie]: während im WA. altes b sich zu e in unbetonter, nichtletzter, dagegen zu 'e in betonter Silbe verzweigt, spaltet dasselbe sich im OA. ebenfalls zu e in unbetonter Silbe, dagegen zu i (resp. yi im Anlaut der Einsilbler) in betonter, welches i auch in inlautender Silbe bei Wortverlängerung bestehen bleibt. So im Tf. (Tom. 32, § 60): bix, pl. bixir, cl. bex; diy, diyir >Arznei<, cl. dey; xixc >arm<, \*xelc; cir >alt<, cl. cer; minj >groß <, cl. mec; sirt >fost <, cl. sert; miyr >Honig <, cl. meir; mixk »Sünde«, cl. mełk; gišir »Nacht«, cl. gišer; avil »mehr«, cl. aveli; xilk »Gehirn«, cl. xelk; viç »sechs«, cl. vec. Bei der Verbalflexion: beril, berim, borink = cl. berel, berem, beremk . - yis >ich . cl. es; yip >wann . cl. erb; yizo >Ochse<, cl. ezn u. s. w. Ebenso im Ag. (S. Sarg. S. 35): mic >groß<, cl. mec; is >ich<, cl. es; izno >Ochso<, cl. ezn; git >Fluss<, cl. get; vir >tiber<, cl. ver; bir >Tragen, Transport<, cl. ber; kir >Nahrung<, cl. ker; giril »schreiben«, cl. grel u. s. w. — Dagegen wa. miej, mieyr, mieyk, pl. meyk er, yes, yep u. s. w. Vgl. Han. S. 75 und 92.

§ 44. 4. Cl. be = kl. m a vor der weichen Spirans  $\gamma \gamma$  im Wortanlaut.

Kl. шпршур aypair »Bruder«, cl. elbair.

Anm. Vgl. pol. aypar, axpar Han. S. 22; tr. aypar nwa. Wb. S. 9; mš. axper Mser. S. 38; tf. axper Tom. § 63; kr. aper Patk.; ach. axbar Tom. § 60; nch. axbar Patk.; ag. aypar S. Sarg. 34 u. s. w.

Hierher gehören ferner die von Wb. als vulgär bezeichneten: աղին ayij, աղինն ayinj »Brennessel« = cl. եղին elic; auch als աղիջ, աղիջ իկ, աղին իկ. աղարեր aydür (altiur) »Sumpf« = cl. եղարեր eltiur »Sumpf«. Allerdings daneben kl. եղալ »ich ward«, auch kl. եղբայր u. a. m.

Anm. Vgl. ag. (S. Sarg. 32) araz >Traum«, cl. eraz; arkat >Eisen«, cl. erkat; arku >zwei«, cl. erku; baran >Mund«, cl. beran; jark >Hand«, ol. jerk; maral >gestorben«, cl. mereal; karac >gegessen«, cl. kerac; k'ari

>Oheim « (mütterlicherseits), cl. k'eri. — Jedoch auch vor Explosivlauten: akal »gekommen «, cl. ekeal; gatin »Boden «, cl. getin. Ebenso ist cl. e vor Liquida r ersetzt durch na. a im Jlf., Patk. Dial. S. 83. — Zu vergleichen wäre auch im AA. Ludunul hanum »webe, nähe zusammen « (Hiob 10, 11) — Ludunul henum »webe « (pol. hinetu »spinnen «), wovon letzteres das häufigere. Vgl. Arm. Gramm. S. 466.

- § 45. 5. Die dem Neuarmenischen eigentümliche Abschwächung von cl. be zu e, bezw. vollständiger Ausfall von altem be, ist, wenn auch in geringerer Ausdehnung, schon mittelarmenisch vorhanden.
- a) cl. Le wird zu e a abgeschwächt im Anlaut vor z: kl. Engenauß syangunk »Fingernägel«, Msr. B. S. 154, Leb. d. Väter u. s. w. = cl. eingunk pl. v. eiungn »Fingernagel«. — Vgl. tr. syung, mš. syung (Mser. S. 40).
- b) cl. b e fällt aus vereinzelt im Inlaut zwischen Konsonanten, namentlich vor einer Liquida:

kl. full vaile ses ziemt sich 19—28 = cl. vayele full; kl. full vailem senieße 39—21 u. s. w. = cl. vayelem full full. Auch fulle vailk im Ganj. = cl. vayelk fulle senuss. — Vgl. vaylel senießen im Ach. Tom. 31, ibid. hayli spiegel = cl. hayeli, auch tr., pol. u. s. w. — Hierher stellt sich auch kl. [fuul linal, [fuul linal sein, werden aus fullum linenal; neutum unnal shaben aus fullum unenal; subtum janchal serkennen, erfahren aus fullum tanaçenal und einige andere ähnliche Fälle.

Anm. Diese im MA. offenbar erst in ihren Anfängen vorhandene Erscheinung hat sich im NA. verallgemeinert. So zeigt z. B. Ms. (nach Mser. S. 40): hrəstak >Engel«, cl. Հրելտակ; vər >tiber, oben«, cl. վեր: der >noch <, cl. qbn; arceliel >rasieren <, cl. wbb[b]; arceli >Rasiermesser«, cl. wbb/h; ferner dat. k'əzi >dir«, cl. gbq; məzi >mir«, cl. dbq; jozi >euch<, cl. &hq u. s. w. In demselben Dialekte, ohne sekundäres o: ersun >30<, cl. bybunch; alouor > Greis<, cl. wybeny; avriel > vernichten<, el welph; vres sauf mir, bei mir = \*/hpw/t-u; vret = \*/hpw/t-u (Abl. + Suff. 47) u. s. w. Ganz analog im Tr. (Aid. II, S. 274), Pol. (Han. WZKM 1, 285), Ach. (Tom. S. 30). Am weitesten aber geht das OA. in der Abschleifung von aa. b in unbetonter Silbe, so im Tf. (Tom. S. 33), woselbst sich altes & e nicht sowohl in e und i, als in e und i spaltet. Vgl. auch die regelmäßige Apokope von anlautendem e vor r-Laut im Ag. und Kr.: ag. μωσ = cl. երեխայ; ag. μեυ = cl. երես; ag. րելաց = cl. արարելոց v. արարեալ; kr. րիւդիւն = cl.  $b_p b b_n c b$ ; kr. p b w j (p w b w j) = cl.  $b_p b b w j$ ; kr. p b v = cl.  $b_p b v$ ;

kr. nuncum = cl. ununcum; kr. nunfuy = cl. ununfuy, nch. afabra u. s. w. Patk. Dial. S. 39 u. 65.

#### Cl. Le und seine Entsprechungen im Kilikischen.

- § 46. Cl.  $\xi = kl. \xi = e$
- a) Im Anlaute:  $\xi \in \text{ist}^*$ , cl. g; imperf.  $\xi \in \text{in}$  ich war\*, cl. gi;  $\xi \in \text{in}$  and warst\*, cl. gir u. s. w.
- b) Im Inlaute: when der »Herr«, cl. ter; heu ges »Mitte, Hälfte, halb«, cl. kes; deh meg »ein«, cl. mek; den meč »mitten«, cl. mej; wdeu amen »ganz«, cl. amen; photo perer »brachte« 3. P. Imperf., cl. berer u. s. w.
- c) Im Auslaute:  $\beta \xi$   $\hat{t}_{\underline{e}}$  »wenn«, cl.  $\hat{t}_{\underline{e}}$ ;  $\underline{t}_{\underline{u}}\xi$   $\underline{t}_{\underline{e}}$  »hört«, 3. P. sg. Präs., cl.  $\underline{t}_{\underline{e}}$ ;  $\underline{p}\underline{t}_{\underline{p}}\xi$  per $\underline{e}$  »trägt, bringt«, cl.  $\underline{b}\underline{e}\underline{r}\underline{e}$ . Ablative auf  $\xi$  wie:  $\underline{f}\underline{p}\underline{p}\underline{d}\xi$  63—21, cl.  $\underline{f}\underline{p}\underline{p}\underline{d}\xi$ ;  $\underline{f}$   $\underline{q}\underline{p}\underline{u}\underline{u}\underline{t}\underline{u}\xi$  73—19, cl.  $\underline{f}$   $\underline{q}\underline{p}\underline{u}\underline{u}\underline{u}\underline{u}\xi$ ;  $\underline{f}$   $\underline{p}\underline{u}\underline{e}\underline{u}\xi$  53—26, cl.  $\underline{f}$   $\underline{p}\underline{u}\underline{e}\underline{u}\xi$

Anm. Überhaupt hat sich der Vokal & e, soweit wir ihn in der armenischen Sprachgeschichte zurückverfolgen können, bis ins heutige NA. hinein, abgesehen von seinem quantitativen Wert, als e-Laut unverändert erhalten und so finden wir ihn noch an seiner alten Stelle im Pol. (WZKM 1, 263), im Ach. (Tom. S. 28), Mš. (Mser. 47, 48), Tf. (Tom. S. 44), Ag. (Sarg. S. 36), in der Litteratursprache, im Tr. u. s. w. 1).

- § 47. Zusatz: Der Laut  $\underline{t}$  erscheint ausschließlich in letzter Silbe; in nicht letzter Silbe tritt dafür i ein. Der durch das betreffende Lautgesetz der alten Sprache geschaffene Zustand ist hier also erhalten geblieben, nachdem das Wirken jenes Gesetzes längst aufgehört hatte. Vgl. Hübschm. Chron. S. 154.
- So z. B. untru dern 71—11, aber unhungu diročn 71—13; aty meč 19—6, aber uhongu mičoçn 71—13; 4tu ges 45—17. 20, aber 4huntu gisovn (Instr.) 45—22.

<sup>1)</sup> Nur vereinzelt erscheint cl.  $\ell_{\underline{e}}$  im NA. differenziert. So im Mš. (Mser. 49) neben  $\ell_{\underline{e}}$  »wenn« auch  $\ell_{\underline{e}}$ ; neben  $me\ell$  »in« auch  $me\ell$ . Vereinzelt auch pol.  $s^ier$  (cl.  $u\ell_{\underline{e}}$ ) als zweites Glied von Composita;  $a_{\underline{e}}e^{ies}$ , pl.  $a_{\underline{e}}e^{ies}$ , weil hier im AA.  $\ell$  für ursprüngl.  $\ell$  steht, und cl.  $u\ell_{\underline{e}}u$  eigentlich =  $u\ell_{\underline{e}}u$ . S. Arm. Gramm. S. 415; WZKM 1, 283. — Wesentlich abweichend vom Klassischen verhält sich der Dial. v. Karabach, in welchem cl.  $\underline{e}$  durch a vertreten ist in kr.  $ma\ell_{\underline{e}}e^{ies}$  »mitten, in« (cl.  $\ell$ - $\ell$ - $\ell$ ), kr.  $\ell$ - $\ell$ a »wenn« (cl.  $\ell$ - $\ell$ - $\ell$ ) u. s. w. Vgl. Patk. Dial. 65.

## Cl. h i und seine Entsprechungen im Kilikischen.

- § 48. 1. Cl. h i = kl. h i.
- a) Im Anlaute: fug ink er, cl. inkn; found ionum steige ab, cl. ijanem; found iovank evank. Absteigequartier, cl. ijavank; fulf iski evirklich, cl. isk; frup irar einander, cl. irear; fru irk etwas, cl. ir-k u. s. w.
- b) Im Inlaute: aft kin Preis, cl. gin; Lful hing funf, cl. hing; Lfu gin Frau, cl. kin; washi ayégin Magd, cl. alfik; apapp ortik Kinder, cl ordik; Lhuwa hivand krank, cl. hivand; ahubuwu kidenam wissen, cl. gitel; zfubu šinem bilde, verfertige, cl. šinem u. s. w.
- e) Im Auslaute: 2 ci »Pferd«, cl. ji; 4 mi »ein« cl. mi; 4 mi »dass nicht«, cl. mi; 4 mi »Jahr«, cl. tari; 4 muph dari »Jahr«, cl. tari; 4 muph oski »Gold«, cl. oski; auch gehört hierher die 3. sing. Präs. auf p i der I-Stämme, sowie der Gen. sing. auf p i (s. Formenlehre).
- § 49. Zusatz: Das altarmenische Lautgesetz, wonach i regelmäßig nur in letzter Silbe bleibt, außerhalb derselben aber ausfällt oder zu s wird, hat seiner
  Wirkung nach zwar aufgehört, der bewirkte Zustand
  aber hat sich erhalten. Vgl. § 47.

Beispiele: այրիկ airig » Gatte«, Gen. այրկան airgan 37—23; աղջկներ ayégin » Mädchen«, pl. աղջկներ ayégnier 37—23; կնիկ gnig » Gattin«, Gen. կնկան gngan 19—13; տիկին digin » Dame«, Gen. տիկնոց dignoč 37—14. 19 u. s. w.

Anm. Hinsichtlich des Eintretens von sekundärem a vgl. oben § 4. Erwähnt sei auch die Abschwächung von anlautendem i vor n zu o im Indefinitpronomen  $p_{ij} h h = p_{ij} + p_{ij}$  irgend welch, irgend ein (= h h + h h)9-14. Als eigentlich klassisch-altarmenisch kann dieser Lautwandel kaum gelten, obschon nach Mserian (Dial. v. Muš. 52) sich bereits in der alten Literatur folgende Dubletten finden: enkean neben inkean, Gen. v. hugh; enkeank neben inkeank, Nom. pl. v. / fugu; enkeamb neben inkeamb, Instr. sg. v. fugu; enkeans neben inkeans, Acc. pl. v. fugu; yesun, yeun neben yisun shundu >50<; yesniç Gen. pl. neben yisniç shuhhy; vgl. auch Bagrat. § 224. Dagegen gehört diese Lautabschwächung entschieden ins Gebiet des Neuarmenischen. So hat das Ms. (Mser. 55): ənji >mir<, cl. inj; ənçu >warum = inču; oski >wahrlich = iski; mo >dass nicht | cl. mi; poti >oportet«, cl. piti u. s. w. Regelmäßig wird aa. i der letzten Silbe zu e reduziert im Zt. Z. B. nach Allahw.: zt. paynek (= բաղանից) »Bad«; pan» (= բանիս) »du arbeitest«; par» (= բարի) »gut«; parde (= μωμωή) »Pappelweide, Zitterpappel«; kaçen (= tr. queghu) »sie gingen «; k'ayərt' (= քաղիրդ, քաղիրի) »Bauch «; kudə (= դօտի) »Gürtel «; truəl (= tr. դրուիլ) »gelegt werden «; məs (= الله »Fleisch « u. s. w. Auch bei Fremdwörtern, wie yanə »das heißt, nämlich « (aus arab. يَعْنَى ya'nī).

#### § 50. 2. Cl. h i = kl. $h^{i} e$ vor Liquida:

kl. uprod bieyj stindhaft, böse 29—22 = cl. uprod pilc; with angišier sungewogen L. 155—5 = cl. ungham ankšir. Das in Ass. Ant. 79—13 tiberlieferte 42pm ist als rein graphische Differenzierung von cl. 42pm aufzufassen.

Anm. Hinsichtlich des Verhältnisses zu cl. / i stimmt das Neuarmenische, abgesehen von der teilweise stattgehabten Schwächung dieses Lautes zu e (vgl. § 49 Anm.), wesentlich mit dem Kilikischen überein; auch hier ist as. i großenteils erhalten geblieben. Vgl. Han. WZKM 1, 289 f. für das Pol.; Mser. S. 52 f. für das Ms.; Tom. 23 f. für das Ach.; Tom. 38 f. für das Tf. u. s. w. — Eine Sonderstellung nimmt der Dial. v. Agulis ein: derselbe zeigt (Patk. Dial. S. 39) für cl. i a) die Entsprechung a: ag. anj >mir < (cl. //4), am >mein < (cl. //4), ma >nicht < (cl. //h), sart »Herz« (cl. տիրտ), sarun »lieb« (cl. տիրուն) u. s. w.; für a tritt in diesem Falle auch e ein: enj, em für anj, am; b) die Entsprechung ai: ag. k'aint >Nase (cl. k'it), mairuk' >Bart (na. Ippneg), maitk >Sinn (cl. Ippneg), pait >opportet (cl. u/hu/h), mtaik >Aufmerksamkeit (cl. Ju/h), knaik »Frau« (kl. 46/4), hraik »genug« (cl. 56/16), haing »fünf« (cl. 5/66) u. s. w., vgl. S. Sarg. und Patk. Dial.; c) die Entsprechungen us und u vereinzelt in muin seins = cl. mi(n),  $un_{c}^{r}$  setwas = cl.  $in_{c}^{r}$  (vgl. Patk. Dial. S. 40 sowie S. Sarg.). Bekanntlich finden sich dage und nete, als altarmenische Vorläufer dieser Formen schon bei Dion. Thr. — Abweichend vom Normalneuarmenischen ist auch der Dial. v. Choy in der Vertretung von aa. i durch e: z. B. (n. Patk. Dial. S. 74 ff.) choy. met »Sinn« (= cl. ախտ), ames »Monat« (= cl. ասիս), tare »Jahr« (= cl. տարի), yaye > Weg, Straße < (= cl. mlgh), k'ame > Wind < (= cl. push).

## Cl. c a und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 51. 1. Cl. p = kl. p = im Anlaute in Verbindung mit Nasalen und Liquiden:

բնկեր əngier »Genosse«, Gen. ընկերով əngeroč (cl. ənker), S. 31—4, H. 224—44; ընդունիլ əndunil »annehmen« (cl. əndunel), p. pr. ընդունած əndunaj; ընծայել ənjayel »gebären« (cl. əncayel) u. s. w.

Zusatz 1. Der Laut e tritt ein bei Konsonantenhäufungen, namentlich im Anlaut, wo im Klassischen kein Vokal ersichtlich ist. Näheres siehe oben § 4, 1. § 52. Zusatz 2. Während im Klassischen der Laut e nur mit i und u wechselt, wenn diese ursprünglich in nichtletzter Silbe stehen, tritt er im Kilikischen ebensohäufig ein für urspüngliches und n in mittlerer Silbe, vereinzelt auch für be und n o. Näheres oben § 4, 2, sowie § 34.

Anm. Das Kilikische steht somit, hinsichtlich der Ausdehnung des Lautes a schon auf der Stufe des Neuarmenischen, so z. B. verhält sich analog das Pol. (WZMK 1, 297 ff.), das Mš. (Mser. 73 ff.) u. s. w.

§ 53. Zusatz 3. Der secundäre \(\theta\)-Laut in erster Silbe wechselt mit \(i\), d. i. es wird hier \(\text{alteres ma. }\theta\)
zu \(i\) in folgenden F\(\text{allen}\):

իսկսիմ ingnim »falle« (s. Gloss.) nebem älterem kl. ըսկնրիմ engnim »falle«; յիստակ histag »rein« (s. Gloss.) aus älterem յստակ həstag, el. ystak; dazu յիստկեմ histgem »reinige«; անկիչեռ angišier »ungewogen« (s. Gloss.) für älteres ան կչեռ angəšier.

Während jedoch in eigentlich kilikischen Quellen diese Erscheinung nur vereinzelt und ausnahmsweise auftritt, ist sie in Mechitar Heraçi's medizin. Werke sehr gewöhnlich und fast regelmäßig. Daselbst findet sich z. B. Jhumuh histag (= jumuh) S. 57, 81, 92, 99 rein (; jhumhuð histag) (= jumuhuð) S. 55 receinigt (; nhdun tižar (= ndun təžar) rechwer S. 49, 53, 55,57; nhdunun tižarna (= ndun təžarna) rechwer sich S. 65; humhumh ispidag (= umhumh repidag) recibes S. 33, 42 u. s. w. Namentlich wird bei Mx. Her. fast regelmäßig das kilikische Negativpräfix į č vor Konsonant zu į t či, oder genauer, das zwischen į č und folgendem Konsonant sich entwickelnde secundäre ə des Gemeinkilikischen wird bei Mechitar zu i. So z. B. zhanuhu čiprnes S. 10 (= zanuhu če-prnes); zhanufuhu Šiprnes S. 23 (¿anlguhu čə-hovçnes); zhanuhum p. 29 (zjulumum ce-hulanas); zhumum S. 69 (zmun če-das) u. s. w.

Anm. In dieser Ausdehnung jedoch ist die Erscheinung nicht als Kilikisch zu fassen. Mag sie nun in Mechitar's Schrift irgend einen anderen, nichtkilikischen, jedoch mittelarmenischen Dialekt widerspiegeln, oder aber erst durch spätere neuarmenische Redaktion in den Text gekommen sein — sie steht sicher, und findet sich in der modernwestarmenischen Sprachengruppe wieder. So im Pol., wo nach Hanusz<sup>1</sup>) sich

<sup>1)</sup> O Jezyku Ormian Polskich (Krakow 1886).

folgende Beispiele finden: tižar »difficile«, cl. džar; nišan »signe«, cl. nšan; nišanelu »signer«, cl. nšanel; istak »purement«, cl. ystak; jigvelu »se plier«, cl. cgnil; finfmelu >serrer<, cl. cmlel; firax >chandelle<, cl. crag; firaxkal >chandelier«, cl. cragakal; jigelu >fléchir«, cl. cgnel; bizdig >petit«, tr. bəzdig; dazu Denom. bizdignału »se diminuer«; tikal »cuiller«, cl. drgal, kl. tokal; vijarelu »payer«, cl. včarel, kl. vojarel; vijark »récompense, payement«, cl. včar, kl. vejar; auch: mirug >barbe = \*merug = cl. moruk, muruk; auch Negativpräfix či vor Konsonanten, gleichwie bei Mx. Her. — Es ist hier, entsprechend der Vorliebe des Pol. für den Vokal i, älteres ma. s in anlautender Silbe zwischen oder vor zwei und mehr Konsonanten, die nicht Liquiden sind, zu i geworden. So erklärt sich auch das pol. Indicativpräfix gi vor konsonantisch anlautenden Verben. Es wurde nämlich die ursprüngliche, im kl. 4mz gu vorliegende Form dieses Präfixes, bereits in frühneuarmenischer Zeit zu 4g ge abgeschwächt; als ge liegt dieses Präfix noch heute vor im Tr. und vielen anderen Dialekten. Im Pol. dagegen wurde nach dem eben angegebenen Lautgesetze jenes ältere ge in Verbindung mit Konsonanten zu ge weiter entwickelt, während vor Vokalen die Form g- lautet.

Seltener findet sich daneben für aa. 2 die pol. Entsprechung u, und zwar nur dann, wenn der Vokal der folgenden Silbe ein u ist: so pol. guju >Branntwein< = aa. kcu (kecu aus \*kicu) >scharf<; pol. tutu >sauer< = aa. ttu; pol. junjutux >Sperling< = aa. triuk [Hübschm. Chron. S. 157]: eine Lautangleichung, die dem Kilikischen unbekanut ist.

## Cl. " o und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 54. 1. Cl. n o = kl. n vo im Anlaute der Einsilbler. Wird jedoch das Wort durch Antreten von Suffixen mehrsilbig so bekommt kl. n den Lautwert o (nach § 7).

Beispiele: mf vov wer 39-3, 83-14. 15 = cl. ov; mp vor wer, conj. dass = cl. or; mpp vorp waise, aber N. pl. mpphp orpier 51-11 = cl. orb, Gen. orbog u. s. w.

- § 55. 2. Cl. no = kl. no im Anlaute der Mehrsilbigen, im Inlaute, und vereinzelt auch im Auslaute. Vgl. jedoch wegen eines event. dritten Lautwertes von n das oben § 7 Anm. Bemerkte.
- a) Im Anlaute: npah orti »Sohn, Kind«, pl. npah ortik, Gen. pl. npah ortieç = cl. ordi, ordik, ordeaç; nuhh oski »Gold«81—14, cl. oski u. s. w.
- b) Im Inlante: ¿որս čors »vier«, cl. čork; ըզորդ əyort »richtig«, cl. utlord; գողնամ koynam »stehle«, cl. golanam; կորման gorsnem »verliere«, cl. korusanem; մոռնամ mornam »vergesse«, cl. moranam; Instr. auf -ով -ov = cl. -ov.

- c) Im Auslaute vereinzelt in:  $R^n$  & Gen. sg. Pr. pers. II 15—15, 23—9, cl. &; sowie in der II. sg. Imperat. der Causativa, die auf -n -o = cl. -o ausgeht. Daneben aber schon die jüngere, aus jener entstandene Endung -n.
- Anm. 1. Hinsichtlich des Verhältnisses des Neuarmenischen zum Kilikischen vgl. für diesen Fall § 71).
- Anm. 2. In wenigen Dialekten findet im NA. Jotierung des o-Lautes statt. So im  $Ak.^2$ ) nach Čanik. S. 282, 2, falls o inlautend ist; ebenso im Zt. nach Allahw. Vgl. oben § 42 Rdn.
- § 56. 3. Cl. no = kl. Le im Anlaute vor der Liquida pr vereinzelt in kl. Lppnfu erkuin Räude« Geop. S. 209 und 223 = cl. npphi orkiun.
- Anm. 1. Vgl. na. herk'un »Räude« = cl. ork'iun; na. (pol.) xomer »Teig« = cl. xmor WZKM 1, 285. Umgekehrt na. cor'ek »tagatiber, des Tages« = cl. cerek; na. (tr.) oskor »Knochen« = cl. osker (Gen. sg. v. oskr), pl. osker-k'.
- Anm. 2. Verschieden von unserem Falle sind folgende Dubletten im AA.: olot = hele! Ȇberschwemmung«; olotem = heletem »überschwemme«; lot = let »Schwimmen«; olork »glatt« (= \*slig²ros) = lerk = lerk »glatt, unbehaart« (lelos Gen. 20, 10); groh »Straße« = greh (id.); oxorim »feindselig« = oxerim (id.). Hier liegt entweder idg. Vokalablaut oder arm. Vokalassimilation vor.
- § 57. 4. Cl. no = kl. ni in in luly lug sallein, nure 49 —22 = cl. lok; auch unulnipah syalurti 81—14, quaipah knurti 21—11, beide auf älteres \*-mpah -ordi (aa. Suff. -ord) zurückgehend.

<sup>1)</sup> Zu den oben S. 22 Rdn. besprochenen pol. fed, fort, tfor stellen sich noch, als unter dasselbe Gesetz fallend, die dem Ak. eigentümlichen Formen (Čanik. S. 283): \$\frac{\phi}{\phi}\mu fes >\hier<, \$\frac{\phi}{\phi}\mu fet >\da<, \$\frac{\phi}{\phi}\mu fer >\dots<\phi\u fer >\dot

<sup>2)</sup> Ausgenommen: ak. t'anir »Ofen« (cl. [διτυρη); ak. xanairh »tief« (cl. [διτυρης); ak. maxir »Asche« (cl. Διτωρης) n. Čanik. S. 282.

Anm. Nach Wb. zeigt bereits die klassische Litteratur die Varianten: albot und albut, lol und lul, lolak und lulak, or und ur.

§ 58. 5. Cl.  $\sigma$  schwindet im Kilikischen vor oder nach r,  $\dot{r}$ ,  $\dot{t}$ .

Beispiele: dangled žogvem sammle, versammle« = cl. žolovem; hampled godrem stöte, vernichte« = cl. kotorem; Langled hormeren soströmisch, griechisch« Geop. S. 147, 169 = cl. horomaren, horomeren; Gen. pl. Landung hormaç, Landung hormoç sder Oströmer« Smp. Chron. Dul. S. 636 = cl. horomaç, horomoç; Abl. sg. frankle(v) i horme(n) svon Ostrom« Smp. Chron. Dul. S. 610, 620 = cl. i horome(n); pappulatu system sebnen, begleichen« Dipl. Lev. V. L. 188—32 = cl. olorken; muluppynulatu anlssrtutün sungehorsam« H. 214—22 = cl. anlsordutiun. — Auch finden sich bereits im MA.: fungulat xorvem state« = cl. xorovem; unpullat sorvim slerne« = cl. sovorim.

Anm. Vgl. tr. (Aid. II, 274) žoyvel, sorvil (sovril), xorvel, tormil (aus toromil = cl. taramel); pol. (Han. WZKM 1, 289) xorvelù, sorvelù u. s. w.; ach. (Tom. 34) sorvil, godrel, žoyvel; mš. (Mser. 61) kettor = cl. kotor; kotriel = cl. kotorel; sovriel = cl. sovorel; tf. (Tom. 37) xorvil = cl. xorovel; sovril = cl. sovorel; ketur = cl. kotor u. s. w.

## Cl. ne u und seine Entsprechungen im Kilikischen.

- § 59. 1. Cl.  $m_k u = kl. m_k u$ .
- a) Im Anlaute: new vacht, cl. ut; neints udem sesses, cl. utem; neight unim shabes, cl. unim; neighbund unenam erweitertes Thema von unim; neighb usnim slernes, cl. usanim u. s. w.
- b) Im Inlaute: ηπιρ tuk sihr«, el. duk; ηπιωπρ tustr »Tochter«, el. dustr; βπιρφ tuxt »Brief«, el. tult; ωνικίν anun »Name«, el. anun; ζωρπιωπ harust »reich«, el. harust; ωπιώ dun »Haus«, el. tun; γπιω ένη »Hund«, el. ένη u. s. w.
- c) Im Auslaute: ηπι tu »du«, cl. du; μημπι ergu »zwei«, cl. erku; μπωπι arnu »nimmt«, cl. arnu; βπηπι έογu »lässt«. cl. tolu; Genitive auf πι u (nach Formenlehre) u. s. w.
- § 60. Zusatz: Kl. n. u (= cl. u) ist außerhalb der letzten Silbe regelmäßig zu o geschwächt, oder ganz geschwunden. Vgl. oben § 47 und 49.

Zum Beispiel: quinhquig tsteraç (təsteraç) 37—26, Gen. pl. von quinqui tustr; Nom. pl. quinhqui tsterk (təsterk) S. 39—4;

with h droi (dənvi), Gen. with d droo (dənvo) Dipl. Sarv., zu wath dun Haus; wath seem (sedem) der Lüge zeihen, zu wath sud falsch; sinks med (medem) deingehen zu sinks mud Eingang u.s. w. Dasselbe gilt auch für Fremdwörter: so guntale calunj neben guntages čalenjem.

Anm. Wie im Kilikischen, so ist auch im Neuarmenischen altes we u regelmäßig erhalten geblieben. Der Zusatz gilt auch für das Neuarmenische. Vgl. z. B. Han. WZKM 1, 293, Mser. Dial. v. Muš. S. 63 ff. u. s. w. Siehe jedoch unten § 62 Anm.

§ 61. 2. Während im Wortanlaute im Klassischen der Laut  $u_{\ell}$  u meist erhalten bleibt, wird im Kilikischen cl.  $u_{\ell}$  u im Wortanlaut vor q  $\gamma$  (l) zu p abgeschwächt.

So kl. μησηφ θγοτ serade, recht, richtig« = cl. πιηησηφ ullord, πιησηφ ulord; μησηφων θγοτες »berichtigen, bessern« cl. \*πιηησηφων ullordem; μησηφων θγοτενίνη »Regel, Norm« = cl. πιηησηφων μίνοι ullorduliun; μησιη θγων »Gehirn« = cl. πιημησημών uliul; ημφων θγεςς (θγοτες) »schick« = cl. μπιημημων yularkem. — Hierher stellen sich noch folgende mittelarmenische Wörter: μημμων θγεςς »schenken, darbieten« bei Gr. Nar. = cl. ulerjel πιημημων βρων γενονίν »reisen« Leb. d. Vät. = cl. ulevorel πιημισμων; dazu das Substantiv μημισμων βρών θγενονιδίνη »Reise« Ganj. = cl. ulevoruδίνη πιημων μημισμων βρών; μημη θγέν »gerade, richtig« bei Joh. Vanakan (13. Jahrh.) = cl. ulit πιημη.

Anm. Parallel hierzu laufen im NA.: mš. (Mser. S. 68) əpmort, tr. eyort = cl. ullord; mit abgeworfenem anl. ə: pol. xortelu >corriger.

Han. 69) = nch. xortel; tr. xərgel >schicken. = pol. xərgelu = tf. yərgil = nch. xərkel; tf. yuy, Gen. yəyi >Gehirn. = cl. ullul; yurt >richtig. = cl. ullord (Tom. S. 40).

§ 62. 3. Cl. u = kl.  $u = \varrho$ , vereinzelt im Anlaute vor  $q \gamma$ , in

milgata ογγεπ »adressieren, anweisen, assignieren« (vgl. Gloss.) = cl. milgata ullem »richten, gerade machen, adressieren«. Als Parallel-Beispiele zu diesem Lautübergang finden sich bereits in der späteren klassischen Sprache: mgnpq olord (ογοτ) »gerade, aufrichtig« (= cl. milgappq ullord); milgappq ovort (= mgnpq) in einer Inschrift v. J. 1036 Šir. 135; mpq ord (οτί) »Wasserlauf, Kanal« (= cl. milga urd); ogbpå olerj (overc) »Geschenk« (= cl. milga ulerj); ogbpåbia olerjem (overcem)

und anthatis olerjem (= cl. authratis uterjem)1). Vgl. auch cl. odhu >Geschenk = auchu; odusumuht = auchuht.

Anm. Im NA. haben wir entsprechend: tr. oyort (nwa. Wb.) richtig« = ach. oywert, yuert (Tom. 34); mš. oyorkiel (Ms. 68) schicken« = wn. oroxkel = cl. [y]ularkel; pol. oyuy (Han. 97) sGehirn« = cl. uliul²). Vgl. auch ag. (Sarg. S. 46, 47) orax = cl. urax; orag = cl. urag; otil = cl. utel; onil = cl. unel. Überhaupt entspricht dem gemeinarmenischen u der Einsilbler im Ag. regelmäßig o: ag. sot = cl. sut, cort = cl. curt, kot = cl. kut u. s. w. Auch onil, otil für cl. unel, utel, obwohl der Satz für Mehrsilbige nicht allgemein gilt. — Mit dem Ag. stimmt in diesem Punkte überein das Kr. (Patk. Dial. S. 64). — Über die Jotierung des Lautes u im Ak. vgl. Čanik. S. 281 f., im Kr. vgl. Patk. Dial. S. 65. Vgl. oben § 42 Rdn.

## Cl. uj ai und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 63. 1. Cl. auslautendes wy ai = kl. wy a, wie auch allgemein im Neuarmenischen.

Kl. many dya Kind 53—15, 55—16, cl. tlay; Sunmy jara Diener, Sklave L. 155—7. 10, cl. caray; Lymy vga Zeuge 29—25 cl. vkay; Lymy vera sther, gegen 35—17, 51—12, cl. veray; 3. sg. Pr. auf -my a; vgl. Formenlehre.

Anm. Für das NA. vgl. WZKM 1, 193; Mser. Dial. v. Muš. S. 82; Tom. Dial. v. Tifl. S. 47 u. s. w.

- § 64. 2. Cl. wy ai vor Konsonant = kl. wy ai, spätkl. a, welch letzter monophtongischer Laut ebenso im Neuwestarmenischen die regelmäßige Entsprechung für cl. ai ist. Vgl. oben § 8.
- a) Im Anlaute: wyl ail (al) \*anderer 11—21. 26, 13—29, cl. ail; wyu, wyw, wyu ais (ad), aid (ad), ain (an), Pron. dem.; Gen. wyunn aisor (asor), wyunn ainor (anor) u. s. w.; wyphh airig (arig) \*Gatte 19—12. 13, 21—19, 45—12, cl. air u. s. w.
- b) Im Inlaute:  $\mathcal{L}_{myp}$  hair (har) »Vater 47—14. 10, cl. hair;  $\mathcal{L}_{myp}$  mair (mar) »Mutter 49—29. 35, cl. mair;  $\mathcal{L}_{myp}$  aypair (aypar) »Bruder «, cl. elbair;  $\mathcal{L}_{myp}$  cain (can) »Stimme, Laut 47—2. 33, cl. jain; ferner in der 2. pl. auf - $\mathcal{L}_{myp}$  aik (ak) nach Formenlehre.

<sup>1)</sup> Vgl. Mser. Dial. v. Muš. 65.

<sup>2)</sup> Im Jif. dagegen (Patk. Dial. 83) entspricht klassischem u vor  $\gamma$  der Laut a: z. B. jif. ayord (= cl. n. 1919), jif. ayarkel (= cl. serympleb).

Anm. Neuwestarmenisch entspricht in diesem Fall, wie oben bemerkt, regelmäßig a. So im Tr. und der westlichen Schriftsprache (Aid. II, S. 272), im Pol. (Han. WZKM 1, 193), im Nch. (Patk.), im Ach. (Tom. S. 30) u. s. w.

- § 65. Zusatz. Erhalten hat sich der diphtongische Charakter von cl. an as in folgenden Fällen:
- a) Im Auslaute einiger Einsilbler (nach § 8 a Anm.), als Luy hay »Armenier«, cl. hay (gespr. hai); Luy vay »wehe«, cl. vay (gespr. vai); sowie ähnliche Interjektionen.
- b) Im Inlaute mehrerer Wörter, in welchen my ursprünglich vor Vokal steht: fingle vaile ses gebührte (vgl. Gloss.), cl. vayele; fingle vailem sgenießes (vgl. Gloss.), cl. vayelem; fingle haili spiegele (vgl. Gloss.), cl. hayeli. Vgl. oben § 45 b.

Anm. Letzterer Lautwert von kl. wy ergiebt sich schon aus der Betrachtung des Neuarmenischen, wo sich Diphtong ai erhalten hat in pol. hay (pl. hayer; hainak >en arménien«) = mš., tf. hay >Armenier«; mš. vay = tf. vay >wehe«; pol. haili (pl. hailestan) = mš., ach. haili >Spiegel«; ach. vailel = nch. vailel >genießen«; während sonst allgemein aa ai im NA. monophtongisiert ist.

§ 66. 3. Cl.  $\omega_i$   $\alpha_i = kl$ .  $\mu$  e im Anlaute:

kl. kquig ekuç Morgen, morgender Tag« 13—15, 15—18 = cl. aiguç; kl. kpnyg eruiç »Brandmal, Brandwunde« Geop. S. 209 = cl. \*airoiç zu airem »brenne«; j.kqki y-ekien »am Morgen« Achrab. H. II. S. 416, 422 = cl. \*y-aigean zu aig »Tagesanbruch«.

Anm. 1. Auch inschriftlich ist dieselbe Lautentsprechung schon früh nachzuweisen, und zwar, entgegen dem Kilikischen, auch im Inlaute. So findet sich für aa. aigi »Weinberg« die ma. Form bah und kah in Inschriften v. J. 1033 (Šir. S. 127), v. J. 1215 (Šir. S. 75), v. J. 1266 (Šir. S. 116), v. J. 1345 (Sis. S. 116), v. J. 1348 (Sis. S. 121); für aa. haireneac, Gen. pl. v. hairenik die ma. Form skykuby in einer Inschr. v. J. 1266 (Šir. S. 116); für aa. hairenetirac (swyphuk uhpung Gen. pl.) die ma. Form skykuk uhpung v. J. 1215 (Šir. S. 75); für aa. etbair »Bruder« die ma. Form bapkp in einer Inschr. v. J. 1310; für aa. y-ais »zu diesem« die ma. Form skykuk uhpung v. J. 1033 (Šir. S. 127) u. s. w.

Anm. 2. Im NOA. ist, wie schon erwähnt, e die regelmäßige Entsprechung für aa. ai. Man vergleiche z. B. Tom. Dial. v. Tifl. S. 46, Maer. Dial. v. Muš. S. 80, 81<sup>4</sup>). Aber auch das WA., worin a der regel-

<sup>1)</sup> e wechselt in diesem Falle im OA. mit i, namentlich wenn es außerhalb der letzten Silbe zu stehen kommt, ganz wie el. !- mit !/-. Vgl. Mser. S. 81, Tom. Dial. v. Tifl. S. 46, § 92. — In dem durch seine Sonderstellung ausgezeichneten oa. Dial. v. Agulis entspricht altem ai sogar ii

mäßige Vertreter von aa. ai ist, kennt diese Lautentsprechung, allerdings als eine mehr vereinzelte und außergewöhnliche, ganz so wie im Kilikischen als dem Vorläufer und der älteren Stufe des NWA. dieselbe Lauterscheinung nur vereinzelt auftritt. So ist pol. e = cl. ai nur außerhalb der letzten Silbe (Han. WZKM 1, 285) in cenetù >rufen neben can >Stimme«; eretù >brennen, cl. wyph; erig >Mann«, cl. wyp; eki >Weintraube«, cl. wyph; tr. e = cl. ai in er >Mann«, cl. wyp; erig >Gatte, Mann«, cl. wyp; eki >Weinberg«, cl. wyph; erel >brennen«, cl. wyph, nach Aid. II, 273.

Anm. 3. Verschieden von obigem mittel- und neuarmenischen Lautwandel ist der ältere Wechsel zwischen as. ai und e in: dbn žer (žir) »Felszacke« b. Mos. Chor. Chrie = dwyn žair »Zacke, Fels, Klippe«; dbnwlnp žeravor (žeravori) »eine Art Weihrauch oder Aloe« (eig. »gezahnt, zackig«) b. Mos. Chor. Geogr. = dwynwlnp žairavor (id.); wbp ser »Schwertspitze, -schneide« = umpp sair (id.) (vgl. Bagr. Gramm. § 1421). Es fragt sich, welche Form die ursprüngliche ist.

§ 67. 4. Cl.  $m_i$  ai = kl. n o vereinzelt in:

պոման boman Bedingung, Vertrag, Termin = cl. պայյաննել paiman Bedingung ; պոմանել bomanel = cl. պայմանել paimanel; պոմանութեթ bomntuxt »Vertragsurkunde = cl. \*պայյաննել paimanal paimanal Vgl. Gloss. — Hierher gehört wohl auch die Vertretung des aa. վայթել vaitel »ausgießen durch ma. վոթել votel (neben vatel) n. Wb. = pol. votil (Aid. I, S. 182).

Anm. Nicht mit unserem Falle zusammenzustellen ist dagegen der altarmenische Wechsel von my und o, me in: donmm (dmenum) žaurat zahnlos, ungezahnt«, gegenüber dmynmenp žauravor zgezahnt« von dmyn žāur zahn«; vgl. Gen. Lop (Luep) haur zu Luyp hair, dop (Luep) maur zu dmyp mair u. s. w. Verschieden davon ist auch die Entsprechung: cl. fdmpymdpd taršamim »welke« = ma. fordfd tošmim (Geop.) »welke«; cl. fdmnmdfd tarāmim »welke« = na. tormim (id.).

Cl. y oi und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 68. 1. Cl.  $\eta$  oy im Auslaute = kl.  $\eta$  mit Lautwerth o nach § 9 a.

in giil (qnil) >Wolf = cl. gail (S. Sarg. 31, 48), nicht gül, wie ungenau Patkanean 735—2 und nach ihm Hanusz setzen. Die von Aid. I, 215 mitgeteilten oa. Formen: gil >Wolf \*, igi >Weinrebe \*, ic >Ziege \* sind aus aa. qwyl, wyh, wyð vermittelt durch gel, egi, ec, welch letztere die normalostarmenischen Formen sind.

So der Gen.-Dat. sg. der o-Deklination auf -nj -o, el. -oy:
անցնելոյ 71—8, գալոյ 9—18, Հեծնելոյ 77—21, անսնոյ H. 223
—25, աստուծոյ 3—3. 6, գլիոյ 73—9, 83—15, կիսոյ 19—10,
մարդոյ 9—8, 37—2 u. s. w. Weitere Beispiele in Formenlehre.

Anm. Entsprechend ist in diesem Falle im NA. allenthalben altes -oy zu -u geworden. So im Tr. (Aid. II, 7, 273), Pol. (Han. WZKM 1, 295), Ach. (Tom. § 84), Mš. (Mser. S. 91), Er. (Meillet, Notes arm. S. 5), Tf. (Tom. § 89), Ag. (S. Sarg. S. 47) u. s. w.

§ 69. 2. Cl. ny oi vor Konsonant = kl. n. u, woneben auch noch die ältere Schreibung mit ny ui [u] erscheint.

Anm. Der Lautwandel ist durch dasselbe allgemeine Gesetz bewirkt, nach welchem cl. ai zu kl. a und überhaupt die alten Diphtongen zu kl. Monophtongen geworden sind. Analogie kann höchstens sekundär dazu mitgewirkt haben.

Beispiele: ned už »Gewalt« 27—4. 12. 18 = cl. oiž; dazu famoned vaduž »schwach« 35—9. 10; where anus »angenehm« H. 226—20 = cl. anois; fam lus »Licht« Lied Lev. = cl. lois¹) u. s. w. Ferner: jają huiz (huz) »Streit« 13—30, 59—26 = cl. yoiz; gają kuir (kur) »Schwester« = cl. koir u. s. w.

§ 70. Zusatz. Das auf altes y zurückgehende kl. u bleibt in nichtletzter Silbe erhalten. Vgl. oben § 60.

Beispiel: Gen. m.dny užo zu m.d 57—23; während von quamp tustr der Gen. pl. tsteraç, von mníu dun der Nom. pl. dnvi lautet. S. § 60.

Anm. Im NA. ist as. nj oi, sowohl im In- und An- als im Auslaute durch u vertreten. So im Pol. (Han. WZKM 1, 294 f.), Tr. (Aid. II, 273), Ach. (Tom. S. 39 f.), Mš. (Mser. S. 90), Tf. (Tom. S. 45) u. s. w. Im Zt. (n. Allahw.) ist jedoch dieses aus älterem Diphtong hervorgegangene u, sowie auch ursprünglicher u-Laut in letzter Silbe zu serduziert, nach demselben Gesetze, welches in ebendemselben Dialecte altes i in letzter Silbe zu swerden lässt (vgl. oben § 49 Anm.). Z. B. zt. badrsk (cl. ummpnyly) »Docht«; zereck (cl. upnyg.g) »Rede«; zek cl. ung.g) »Paar«, fen (cl. [Inju) »Gift«, les (cl. ung.g) »Licht«. Dieses swird vor r zu i erhellt in: gir (cl. ung.g) »blind«; kir (cl. ung.g)» »Schwester«; murkir (cl. ung.g)» »mitterliche Tante« u. s. w. Außerdem

<sup>1)</sup> Vgl. aus der älteren Litteratur die Varianten: എന്വ്, എന്ഥ spärlich«; யாർണ്യ, யாർണ്യ, யாർണ്യ »Netz«; யம்யடிகாறம், யம்யடிகாறம், யம்யடிகாறம், மம்யடிகாறம், மம்யடிகாறம், மம்யடிகாறம், மம்யடிகாறம், மம்யடிகாறம், மம்யடிகாறம், மம்யடிகாறம் »grausam«; முக்கும், மக்கும், மக்கும், மக்கும், மக்கும், மக்கும், மக்கும், மக்கும், மக்கும், மக்கும், ம

entspricht noch aa. oi ein i-Laut im Kr., Ašt., Er.; z. B. er. lis >Licht<br/>
(cl. [nyw]), er. kir (cl. gnyp) >Schwester<. Vgl. Patk. Dial. S. 25, Meillet,<br/>
Notes arm. S. 5. Durch ü vertreten ist cl. oi im Ag. (S. Sarg. S. 47).<br/>
Vgl. auch ag. izil >suchen<br/>
= kl. uzel = cl. yuzel, yoiz (S. Sarg. S. 47). —<br/>
In pol. huis >Hoffnung<br/>
hätte sich nach Han. WZKM 1, 301 der alte<br/>
Diphtong erhalten; offenbar aber liegt in pol. huis kein echt volkssprach-<br/>
licher Ausdruck, sondern vielmehr ein in die höhere Sprache eingedrungener Classicismus vor — was schon daraus sich ergiebt, dass sonst<br/>
allgemein cl. oi = pol. u ist.

## Cl. w. (o) au und seine Entsprechungen im Kilikischen.

- § 71. Cl.  $\omega_{L}$  (o)  $au = kl. \omega_{L}$ , o = o nach § 12 b and § 13.
- a) Im Anlaute: kl. op, wep or Tag« 11—28, 13—16. 25. 32, cl. aur; ommp odar sfremd« 63—3. 4, cl. autar; oduble oždel schenken, verschenken, dotieren« 65—2, cl. aužtel; ogumlunus optus oknaganutin shife« 3—2, cl. augnakanutiun; optus orenk schenken Schriften: optus ornel segnen«, cl. aurenk; ferner aus mittelarmenischen Schriften: optus ornel segnen«, cl. aurhnel; oluble ogdel shelfen«, cl. augtel; oduble ojnel ssalben«, cl. aucanel u. s. w.
- b) Im Inlaute: μουρ χοςκ »Rede, Aussage « 57—14, cl. xausk; μουμ χοςκ »sprechen « 51—13, cl. xausel; Gen. sg. ζορ hor 37—22 u. s. w., cl. haur zu hair »Vater «; Gen. sg. δορ mor 37—24, cl. maur zu mair »Mutter «; Gen. sg. δορ mor H. 220—42, μηρορ αγροτ Dipl. Sarv., cl. elbaur zu elbair »Bruder «. Im Instr. pl. auf -ορ, -μιρ -οκ = cl. -auk : μηρορ abrnoκ 21—7, cl. apranauk; ζωμηβορ hasuilok 21—7, cl. hasoilauk; , ρορ ζέοκ 55—8, cl. ζαραυκ u. s. w.

Anm. Auch im NA., sowohl in der östlichen als in der westlichen Sprachgruppe wird tibereinstimmend as. au zu o monophtongisiert. So im Pol. (Han. WZKM 1, 287), im Tr. (Aid. Kr. Gramm.), im Mš. (Mser. 87), Ach. (Tom. 32, § 73), Tf. (Tom. 43, § 83) u. s. w. — Bemerkenswert ist, dass die neuarmenische Entsprechung des klassischen Verbalnomens auf -nq, -oq regelmäßig auf  $-o\gamma$  ausgeht, und zwar auch in jenen Dialekten, in welchen as. n o zu ns. o, "o ("o) differenziert ist; in letzteren Dialekten müsste, vorausgesetzt, dass -nq -ot wirklich die ursprüngliche altarmenische Lautform dieses Verbalnomens ist, altes -nq -ot zu ns. " $o\gamma$  (" $o\gamma$ ) werden. Da nun aber die Endung im NA. nicht " $o\gamma$  u. s. w., sondern allgemein  $-o\gamma$  ist"), o in letzter Silbe aber nur aus altem au, nicht aus

<sup>1)</sup> So im Ms. (Mser. 87, 88), im Ach. (Tom. 66, § 128), im Tr. (Aid. 54 ff.), im Tf. (Tom. 36, § 65) u. s. w.

altem so hervorgegangen sein kann, so folgt daraus, dass nicht sondern og auf die wirkliche ursprüngliche, altarmenische Endung dieses Verbalnomens gewesen sein muss. Ganz ebenso Mser. Dial. v. Muš. S. 86, 87, 88. Dazu stimmt auch, dass mittelarmenisch regelmäßig og gy geschrieben wird.

## Cl. p. iu (= b. eu) und dessen Entsprechungen im Kilikischen.

§ 72. 1. Cl.  $\mu_i$  iu  $(\mu_i e u) = kl. \eta_i ui$  (jünger  $\mu_i u$ ) in auslautender Silbe vor Konsonant:

kl. mjpnju airuin >Blut < 61—18. 19 = cl. ariun (mphi), சுரக்கி); bei Mx. Her. als மாறும் arvin S. 73, 75, 76, 79, 116, neben jüngerem արուն arun S. 59 u. s. w. Nom. pl. արդյանի aruinni Ass. Ant. 93-5; kl. փորնըասին pronkduin »Niesen« 47-33. 36 = cl. prongium (փորնդիմն) vgl. Gloss.; kl. Հարդյր haruir »hundert« L. 178—14. 15 = cl. hariur (Հարիւր); kl. այդյր aluir > Mehl « Mx. Her. S. 75 = cl. aliur (ω, βιρ, ω, βιρ); ibid. die jungere Lautform winen alur S. 14, 51, 69, 77; kl. wangs aruij »Lowe « Smp. Chron. Mr. A = cl. ariuc (unhed); kl. brpgaft erkuin 1) »Impetigo, scabies saniosa« Geop. 209, 223 = cl. orkiun (அறுந்பு). Ferner auch folgende mittelarmenische Ausdrücke : அவுர tuir >leicht < Matth. Urrh., Leb. d. Vät., = cl. diur (qhep); ներդոյն nerkuin »Elsbeere, Elsbeerbaum«, in mittelarm. med. Schriften, = cl. nergiun (Ներգիւն); կորդոյն gortuin »Pefferkraut« (bot.) b. Vardan = cl. kordiun (புறந்ப்); மறமாறும் arduid >Lerche « b. Gal. = cl. artiut (upunpum) b. Gr. Mag. 2).

Übrigens lässt sich dieser Lautwandel, resp. diese Lautentsprechung bis in die frühklassische Zeit zurück verfolgen. So haben wir, abgesehen von Dubletten wie: cl. βημίω »Gift« neben βριώ, cl. ωτωβημίω »giftlos« neben ωτωβριώ, cl. ωπω» Rücken« neben ωρω (verwandt mit πω» »Rücken«), namentlich schon bei Faust. Byz. (Ed. Ven. 1832) die Lautvertretung -πμν = cl. -μιν und zwar: a) in der 3. sg. Imperf. pass., z. B.

<sup>1)</sup> Vgl. oben § 56.

<sup>2)</sup> Hierher stellt sich wohl auch kl. pqneq syuy »Gehirn« Mr. B. 154, el. utiut (negfieq); ferner: kl. 2neq suy »Pfand«, el. 2fieq siut »Halm«; kl. Lupnet harun »Schlag, Ausschlagen der Pferde« aus älterem »Luphet harun (vgl. pumphet Schlag); auch ma. Lueq juy »Halm, Splitter« identisch mit el. Cheq čiut (id.).

տեսանոյր er sah« S. 69—23 = cl. տեսանիւր (für gewöhnliches տեսաներ); b) in der Form երկերոյր S. 105 = cl. երկերիւր. Vgl. Pet. Gramm. S. 88, 213; Bagrat. § 431.

Anm. Im Neuarmenischen, als der natürlichen Fortsetzung des Mittelarmenischen, finden wir denselben Lautwandel wieder. kl. nj ui regelmäßig durch na. u vertreten. So im Pol. (WZKM 1, 295): hut sfoucht« (cl. Shep), huselù sfochton« (cl. Shenby), arun sBlut« (cl. արիւն), harur »hundert« (cl. հարիւթ), alur »Mehl« (cl. ալիւթ). Das Tr. hat außerdem noch 1): axpur »Quell« (cl. ωημβιρ), excur »Horn« (cl. k-η 9 μ-ρ), sun » Säule« (cl. μμιν), tur » leicht« (cl. η μ-ρ), morčun » Ameise« (cl. Δργβιίν), ayus »Ziegelstein« (cl. ωη βιν) u. s. w.; analog der Dial. v. Nachijevan (Patk.), von Achalzich (Tom. § 85), von Tiflis (Tom. 50, § 106) 2). - Noch weiter geht der Dialekt von Mus, woselbst diese Erscheinung sich auch auf den Anlaut erstreckt, in Fällen wie: ur (cl. p.p iur) >sein. Gen. urin (cl. heptwo iurean) > soiner <, Abl. urne (cl. \*heptut iurene) >von sich (vgl. Mser. v. Muš 94), während das Kilikische in diesem Falle i als Entsprechung für altes iu hat 3). Als mittelarmenische, nichtkilikische (oder außerkilikische) Vorläufer jener neusprachlichen Formen finden sich im Achrabadin (Ausztige davon H. II, 422 ff.) bereits folgende jenen ganz entsprechende Formen vor: app uir >sein< = cl. fup iur, H 430—24. 35; appli uirien >Beiner = cl. peptin iurean, H. 430—4; July y-uirme > von sich = cl. John polly y-iurme, H. 426-19, 430-18.

- § 73. 2. Neben der Lautentsprechung 1. geht eine andere einher, wonach el.  $\mu_{\ell}$  ( $\mu_{\ell}$ )  $\dot{m}$  (eu) durch kl.  $\dot{\epsilon}$ , resp. e-Laut vertreten ist.
- a) Cl.  $\mu_{\ell}$  iu = kl.  $\mu_{\ell}$  ii in auslautender Silbe bei den Bildungssuffixen  $P_{\ell}\mu_{\ell}$ , - $\mu_{\ell}$  -tiin, iin, welch letztere nicht echtkilikisch, sondern aus der altarmenischen Schriftsprache entlehnt sind:

ծառութիւն jarulun »Dienst« 9—14, 13—29, cl. carayulun (ծառայութիւն); ծռութիւն jrulun »Fehler, Verkehrtheit« 67—7, cl. crulun »Schiefe«; արծաթարութիւն arjalsirulun »Geiz« H. 225—39, cl. arcalasirulun (արծաթատիրութիւն); Հիվբնդու-

<sup>1)</sup> Vgl. nwa. Wb. sowie Aid. II, 273.

<sup>2)</sup> Der Dial. v. Tiflis weist z. B. folgende Formen auf (Tom. 50):

arun »Blut« (cl. uppie), alur »Mehl« (cl. uppie), harur »hundert« (cl. suppie), husil »flechten« (cl. spien), jun »Schnee« (cl. spien), sun »Säule« (cl. upie), čuzk »Halm« (cl. spien), hur »Gast« (cl. spien), also ganz dieselben Fälle wie in den westlichen Dialekten.

<sup>3)</sup> Siehe unten § 74.

թիւն hivendulun »Krankheit« Mr. B. 146, cl. hivenduliun (Հրւանդութիւն); Հիաւորութիւն ciavorulun »Ritterschaft« 17—22, cl. -liun (-թիւն) u. s. w.

Anm. Entsprechend ist in diesem Falle im NA. altes (cl.) in vertreten durch i im Pol., woselbst jerut'in > Alter <, cl. & hand phi ; dirut'in »Gericht«, cl. տիրութժիւն ; jarut in »Dienst«, cl. ծառայութժիւն ; erganut in »Länge«, cl. երկայնութիւն ; imastut in »Nachricht«, cl. իմաստութիւն u. s. w. nach WZKM 1, 291. Ebenso im Nch.: carut'in >Schlechtigkeit« Patk. Mat. S. 6, cl. ympne forth; ayekufin >Gtite S. 30, cl. \*myf. hne forth; tramapanut in »Logik « S. 16, cl. արամարանութերւն ; parapanut in-ner (pl.) »Lobreden« S. 17, cl. պատարանութժիւն; meknut in »Erklärung« S. 18, cl. անկաութերւն; payut in »Kälte« S. 33, cl. պատրութերւն; oyormut in »Mitleide S. 38, cl. ողորանութեիւն։ Instr. oyormut in-ov S. 61; ampaxtut in »Unglitck « S. 34, cl. անրախարանին և koyut in »Diebstahl « S. 35, cl. angue Phis u. s. w. — Ferner -utin im Tf. (Tom. S. 52), im Ag., im Er. u. s. w. (S. Sarg. 40). — Nicht i, sondern ie liegt vor im Ms. (Mser. 94), sowie im Ach. (Tom. § 69) woselbst z. B. ach. derutien, Gen. derutan >Herrschaft<, ms. urazutien G. -teni >Freude<, ms. candrutien >Schwere< = cl. ծանրութեւն u. s. w. Ob die Nominativform - tien (-թեն) nicht vielleicht unter dem Einflusse des ma. Genitivs auf - Fhu -tien der Abstracta auf - Phú entstanden ist?

§ 74. b) Cl.  $\mu_i$  iu = kl.  $\mu$  i im Wortanlaut vor  $\mu$  r beim Pron. person. III. Person.

Kl.  $\rho_{\mu}$  ir = cl.  $\rho_{\mu}$  iur; kl.  $\rho_{\mu}$   $\rho_{\mu}$ 

Anm. Dieselbe Lautentsprechung zeigt für denselben Fall das NA. im Pol. (Han. WZKM 1, 291), Tr. (Aid. II, 40), Nch. (Patk. Dial. Nach.), Ach., Tf. (Tom. § 110, § 358) u. s. w. Abweichend dagegen im Mš. nach § 72 Anm.

§ 75. c) Cl.  $\mu_i$  iu ( $\mu_i$  eu) = kl.  $\mu$  i oder  $\mu$  e, resp. i im Wechsel mit e, vor  $\eta$   $\gamma$  (cl.  $\ell$ ):

Beispiel:  $b_{\mu}l_{\mu}l_{\mu}$  ergiy neben  $b_{\mu}l_{\mu}l_{\mu}$  ergiey >Furcht<br/>
H. 220 —33, 225—44; Mx. Her. 5, 35 — cl. erkiuł  $(b_{\mu}l_{\mu}l_{\mu})$ ;  $qb_{\mu}k^{i}$  ey >Dorf<br/>
Chron. Smp. 670 — cl. giuł  $(qh_{\mu}l_{\mu}, qb_{\mu}l_{\mu})$  u. s. w.

Anm. Bekanntlich finden sich schon in der klassischen Litteratur einzelne Vorläufer dieser Lauterscheinung, die bis in das Modernarme-

nische hinabreicht: so pol. yey »Unschlitt«, cl. heq; ley »Schwimmen«, cl. theq; key »Dorf«, cl. qheq 1) — mš. yey »Butter«, cl. heq; giey »Dorf«, cl. qheq 2); entsprechend im Tf. 8): yiy »Butter«, giy »Dorf«; im Ach.4): yey »Butter« u. s. w.

Auch in der modernen Sprache laufen demnach beide für das Kilikische festgestellten Lautvertretungen für cl. iu he parallel neben einander. Nur ist folgendes zu beachten: während die westlichen Dialekte hinsichtlich des Grenzgebietes des u- und des i-Lautes, als der beiden Vertreter von cl. iu he, mit dem Kilikischen übereinstimmen, indem hier die Lautentsprechungen cl. h = u iu = na. (ma.) u, und cl. h = u iu = na. (ma.) i nahezu gleichberechtigt und gleichweit ausgedehnt neben einander stehen, ist in den östlichen Dialekten die Abgrenzung der beiden Laute eine mehr ungleichmäßige und je nach den verschiedenen Dialekten schwankende, indem bald der eine, bald der andere der beiden fraglichen Lautvertreter die tiberwiegende Vorherrschaft erlangt, mit fast völliger Ausschließung des anderen. So im Ms., wo altem in fast ausschließlich u entspricht, nur selten i. Im Kr. dagegen ist ü die regelmäßige und so gut wie ausschließliche Entsprechung von cl. iu (Mser. 94), im Er. ist es i; z. B. er. jin »Schnee« = cl. jiun; alir »Mehl« = cl. aliur; harir >hundert = cl. hariur; arin >Blut = cl. ariun u. s. w. (gegen wa. cun, alur, harur, arun). Vgl. Palas. S. 11, S. Sarg. S. 40, 41 u. s. w.

## Cl. Le ev und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 76. 1. Cl.  $k_{\ell} ev = kl. n_{\ell} u in$ :

kl.  $m_{\ell}$  u (Konj.) » und« (nach Gloss. auch allgemein neu-armenisch) = cl. ev  $k_{\ell}$  » und«; kl.  $p_{k_{\ell}m_{\ell}}$  inču (konj.) » bis« 41-12 = cl.  $min\acute{e}ev$  iffuzhe; kl.  $p_{k_{\ell}m_{\ell}}$  inčvi neben  $p_{k_{\ell}m_{\ell}}$  inčvi (Gloss.) = cl.  $min\acute{e}ev$  i iffuzhe  $p^{-5}$ ) (kl.  $p_{k_{\ell}m_{\ell}}$ : cl. iffuzhe = kl.  $p_{k_{\ell}m_{\ell}}$ : cl. iffuzhe = kl.  $p_{k_{\ell}m_{\ell}}$ : cl. iffuzhe § 143).

Anm. Schon in der ältesten klassischen Litteratur findet sich derselbe Lautwechsel in Fällen wie: aa. pppul ibru wie< = aa. pppul ibrev (it.); aa. m.fdulmmub ututasn >18< = aa. m.fdulmmub utevtasn (it.); aa. m.fdulmmub utevtasn (it.); aa. m.fdulmmub utevtasn (it.);

§ 77. 2. Classischem Le ev (eu) entspricht im KL. vereinzelt io pue in:

<sup>1)</sup> WZKM 1, 285.

<sup>2)</sup> Mser. S. 94.

<sup>3)</sup> Tom. S. 52.

<sup>4)</sup> Tom. Dial. v. Ach.

 <sup>5)</sup> Vielleicht auch kl. (na.) ωημπερ (ωημπε + β) = cl. ωημπερ β;
 cl. ωημπερ ist wirklich vorhanden.

kl. hungs ioln seiben 93—7, 15—2 = nachel. bogs, bungs eoln = cl. bags evin, nach anderer Lesung = euln. Die Form euln = \*septm ist jedenfalls die älteste.

# Cl. bu ea, buj eay, but eav und ihre Entsprechungen im Kilikischen.

- § 78. I. Cl. hw ea, hwy eay, hwe eav, eng mit einander verwandt durch das gemeinsame Element hw ea, haben auch dies gemeinsam, dass sie nur in letzter Silbe, resp. in Einsilblern stehen können. Kommen sie durch Worterweiterung in eine nichtletzte Silbe zu stehen, so wird hw ea zu h e (hwy eay demgemäß zu h e + j y = h e, hwe eav zu h e + e v = h ev) z. B. cl. ihwpy leard, aber Gen. ihpyh lerdi, ihwal learn, aber Gen. ihphi lerin, pphumalhwy kristoneay, aber Gen. pphumalh kristonei; pl. Gen. ihpy -neic; when seav, aber Gen. wheh sevi u. s. w.
- § 79. Im Kilikischen nun wird bes ea auch in letzter Silbe, also da, wo es im Klassischen erhalten bleibt, zu b ie abgeschwächt. Das so entstandene ie (s. oben § 6) wird jedoch außerhalb der letzten Silbe zu einfachem, nichtjotiertem e.
- 1. Cl. bu ea = kl. b'e in Einsilblern und in letzter Wortsilbe im Inlaut:
- a) in der 3. sg. Aor. auf -bg -iec = cl. -eac: myphg airiec 93-28, cl. aireac; suphg jaxiec 65-1, cl. caxeac; july phy huyargiec 75-13, cl. yularkeac; publy priniec Smp. Chron. 619, cl. brneac; yuby kniec Smp. Chron. 655, cl. gneac; publy lujiec ibid. 646, cl. luceac; publy xiec ibid. 612, cl. xleac. Weitere Belege in Formenlehre.
- b) Im Gen.-Dat. Plur. der Substantiva auf i, Plur. ik (vgl. Formenlehre). So die Genitive: Suppliulig hairenieg 19—21, 23—11. 26. 30 u. s. w., cl. haireneag; punjulig paynieg 45—11, cl. balaneag; Suppling hargieg 9—12, cl. harkeag; nppling ortieg 31—21, 49—34, cl. ordeag; municipis udelieg Mr. B. 159, cl. utoleag; unpling ayieg Mx. Her. 96, cl. aleag; hupting garieg Mx. Her. 71, cl. kareag; updnulig arjvieg Geop. 119, cl. arcoeag u. s. w.
- e) Im Part. pr. act. auf  $-b_{\ell}$  -iel = cl.  $-b_{m\ell}$  -eal: z. B.  $qbb_{\ell}$   $kn^{i}el$  47—20, cl. gneal;  $qpm_{\ell}$   $qbb_{\ell}$   $kravgn^{i}el$  71—20, cl. grav-

kaneal; aphl kriel 47—31, cl. greal; ambl zadiel 63—20, cl. zateal; pubmbl enjayiel 55—5, cl. encayeal; supple zoyviel 15—15, cl. žoloveal; mughl asciel 15—15, cl. asaçeal; fumghl knaçiel 77—11, cl. gnaçeal; flumghl mnaçiel 83—19, cl. mnaçeal; phphl periel 45—13, cl. bereal; subhl haniel H. 221—11, cl. haneal; myphl airiel 57—17, cl. arareal; hlbl eliel 13—21, cl. eleal u. s. w. Weitere Belege in Formenlehre.

d) Im Nom. Plur. auf  $-h_P$  -ier = cl.  $-h_{mp}$  -ear (vgl. Formenlehre):  $m_{qq}h_P$   $azk^ier$  H. 210—24, cl. -ear;  $pudh_P$   $paz^ier$  L. 154—23, cl. -ear; forner  $puhh_P$   $pan^ier$  H. 225—34;  $\delta m_{JP}h_P$   $jair^ier$  59—14;  $m_{P}h_P$   $orp^ier$  51—11;  $guhh_P$   $cav^ier$  H. 214—15;  $oph_P$   $cav^ier$  23—26, 25—7, 27—10 u. s. w.

Dagegen mit unjotiertem e-Laut: qh qh pn j keyero Gen. pl. 34—8, zu Nom. pl. qh qh p keyier H. 224—17; oph pn orrero Gen. pl. 25—7, zu Nom. pl. oph orier, δημαθρη jordero Gen. pl. 9—2. 4 zu Nom. pl. δημαθρη jordier 9—21 u. s. w.

- e) Gen.-Dat. Sg. auf -his -ien = cl. -hus der Abstrakta auf -his, -phis (s. Formenlehre): kl. j\_wdishis y-amsienn, Dipl. Sarv. H. 258 = cl. y-amseann; wphis arien Gen. sg. v. wpnjb >Blut Mx. Her. = cl. arean zu ariun.
- f) In den Pronominalformen hybrig irienk 41-8, 49-27, 51-16; appling zirienk 17-16, 39-1, L. 178-12 = cl. iureank, z-; hybrig irienc 3-19, 17-9. 15. 16 = cl. iureanc.
- g) In einzelnen Substantiven, Adjektiven u. s. w.: z. B. 1/2 by vzien >Strafe, Geldbuße 73—18, 81—23 = cl. vzean; juniput havidien >ewig Dipl. Sarv. = cl. yavitean; guptu corien >Weizen L. 155—18 = cl. corean; humph glayieg >Zinn L. 157—25 = cl. klayeak; hept liert >Leber Geop. 176, Mx. Her. 3, 7, 94, 145 = cl. leard; havi liern >Berg H. 208—12. 14 = cl. learn; hefiel >Reiter, Heer (eigentl. Part. pr. act.) Smp. Chron. Dul. 649, 656, 668 = cl. heceal; pumpanibubly parcvenieg (bot.) >Stabwurz Mx. Her. 133, 156 = cl. barjveneak. Ferner auch folgende mittelarmenische Formen (nach Wb.): ybu zien >Schaden = cl. zean; pumph porien >Hyäne = cl. borean; nubly tyieg >Burg = cl. dieak; numph tayieg >Amme = cl. daheak; lun schwelle = cl. seam(k); mumph asorieg, sorieg (bot.) >Ranke = cl. asoreak; mumph sarieg

(sarig) >Amsel = cl. sareak; unphi gorieg >Hirse = cl. koreak; unthi varieg >Hühnchen = cl. vareak u. s. m. 1).

Die Lautabstufung von aa. be ea zu ma. be 'e tritt außerdem deutlich zu Tage in zahlreichen mittelarmenischen, zum Teil bis ins 11. Jahrh. zurückreichenden Inschriften, namentlich aus dem Distrikt Sirak und der Stadt Ani. So in einer Inschr. v. 11. Jahrh. (Šir. 40); ծագեց (= cl. ծագեաց); գՀեծել (= cl. գՀեծեալ). — Inschr. v. J. 1348 (Šir. 63): շորթել ին (= cl. շոր թեալ են); գնել էի (= cl. գնեալ էի). — Inschr. v. J. 1057—1063 (Šir. 72): peptr (= cl. peptro). — Inschr. v. J. 1215 (Šir. 75): (= cl. -եանց); Šir. 76: արենն (= cl. արեանն ›des Blutes‹); գնել էի (= cl. գնեալ էի); շինել էի (= cl. -եալ էի); Գատոխոնեց Gen. pl. (= cl. -եաց); Մշակունեց Gen. pl. (= cl. -եաց); բաղնեց Gen. pl. (= cl. բաղանևաց); գնել էի, չինել էի; ferner Šir. 77: **Չապենց** (= cl. -եանց); տներ →Häuser (= cl. -եար); Հոդեր ›Ländereien ( (= cl. -եար); էի տվել (= cl. էի տուեալ); եմ գրել (= cl. -եալ). In derselben Inschrift S. 78: յ\_արդենցա >von meinen Einkunften« (= cl. յ\_արդեանցս); Հաստատել (p. pr.) է; *Նորովել* (p. pr.) է. — Inschr. v. J. 1310 էր բերել (p. pr.); խաղտել (p. pr.) էր; իրենց (= cl. իւրեանց). — Inschr. v. J. 1291 (Šir. 86): Միսայուրենց (= cl. -եանց); ի Հայալ արդենց >von rechtmäßigem Einkommen« (= cl. யாருக்யிழ). — Inschr. v. J. 1342 (Šir. 86): *Նախնեց »*der Vorfahren« (= cl. *Նախնեաց*); ibid. blyb (= cl. -bw). - Inschr. v. J. 1262 (Šir. 116): 54pt\_ նեցն (= cl. Հայրենեացն); ibid. գնել (p. pr.) էր; տվել (p. pr.) *էր*. — Inschr. v. J. 1289 (Śir. 123): Պառաւենց (= cl. -եանց); շինել (p. pr.) եմ ; ի տամի Աշետեց (= cl. Աշետեաց). — Inschr. v. J. 1284 (Sir. 140): Աւհահց (= cl. -հաց); արեն (= cl. արհան Gen.-Dat. v. արիւն); էզեց (= cl. այգեաց Gen. pl. v. այգի) u.s.w.

§ 80. 2. Cl. true ea + y = kl. Leg (= true ea + y = kl. Leg (= true ea + y = kl) in letzter Silbe:

Beispiele: pphumaut Kristone, pl. pphumaut - - - - - Christ, Christen < 25-4, Het. Kor. Dul. S. 478, 485, 486, 488 =

<sup>1)</sup> Dagegen ist wohl in folgenden, in die ältere Zeit zurückreichenden Fällen die Form mit be die ursprüngliche, die mit bee a dagegen die spätere: dubd vsem erhaben« und vseam; bybly erek erek erhabend« und ereak; www.blu patcen eroden erode patcen; whin tend effeber« und teand u. s. w.

cl. kristoneay, Nom. pl. -eaik, Gen. -eic. Ebenso wolf azek »Wert, Preis«, Gen. -thy eic H. 220—43 = cl. \*aržeay-k; umulapyly (umulapyly) samsrček »Maklergebühr« L. 155—2. 6. 21. 22. 23, L. 156—6 = cl. \*-čeayk, ganz wie spätel. musumyl athavatče »Draufgeld« = cl. athavatčeay¹).

Ferner auch folgende mittelarmenischen (vgl. Wb.): Appopt micore » Mittag«, cl. mijaureay; munt aste » Lanze, Speer«, cl. asteay; sunt maske » ledern«, cl. maskeay; quint kare » aus Gerste, gersten- (nach Wb. Suppl.), cl. gareay; midte aigek » Kleider aus Ziegenhaar«, cl. aiceai-k, sg. aiceay; zhhhut sigere » Wild«, cl. sikereay. Aber auch schon in frühklassischer Zeit erscheint: punt kve » Würfel« (bei Faust. Byz. S. 252) = cl. kveay (gen. kvei); cl. quint gone » wenigstens« (Bibelversion) für älteres goneay, gonea.

§ 81. 3. Das für buy eay im Auslaut stehende cl. bu ea der 2. sg. Imperativi Aor. der e-Themata wird wie jenes behandelt; es ist cl. bu ea im Auslaute = kl. £ e.

So die Imperative Aor. (2. p. sg.): fampt vjare 41—5, cl. včarea; fampt tape 75—10, cl. tapea; fundt luje Mr. B. 157, cl. lucea; fumpt xarne Mr. B. 147, cl. xarnea; sumpt maye Mr. B. 147, cl. malea; fut šine Mr. B. 157, cl. śinea; must bahe Mr. B. 148, cl. pahea; fut pane Geop. 34, cl. banea; fut lese Geop. 195, cl. lesea; hugt naye Geop. 99, cl. nayea u. s. w. Vgl. Formenlehre.

§ 82. 4. Cl. In ear (In ea +  $\iota$  v) = kl. In er (In ea +  $\iota$  v) in letzter Silbe.

Kl. whi s'ev schwarz Mr. B. S. 149, 152 u. s. w. = cl. seav; wnghi 2 arc'ev scher, zuvor 41—5. 23, 43—1 u. s. w. = cl. arajeav (eigentl. Instr. v. wnwgh); jhmbi hed'ev snachher, später 41—22, 69—22 u. s. w. = cl. \*yeteav (eigentl. Instr. v. jhmh); hhpphi nerk'ev sinnerhalb 77—7 = cl. \*nerkeav (eigentl. Instr. v. hhpph. Bei Mx. Her. auch: hhpphi nerks'ev. Auch finden sich in mittelarmenischen Autoren die Formen: jhphi ver'ev

<sup>1)</sup> Analog im Dial. v. Nachij. (Patk. Mat. S. 135): 

Lehrgeld, Schulgeld«, 

lphilphp, multiphp u. s. w., mit Suff. 

- cek

= cl. 

ceai + k.

<sup>2)</sup> Allerdings auch schon altarmenisch quamphe, 4hmbe.

\*oben, oberhalb = cl. \*vereav; ηρπειβιε truciev \*außen, außer = cl. \*druçeav, vgl. Aid. II, 127 f.; εμργίε verčiev \*zurück, hinter = cl. \*verjeav; μπηρίε storiev \*unter, unterhalb = cl. \*storeav. Inschriftlich belegt ist z. B.: μπγίε arčiev in einer Inschr. v. J. 1215 (Šir. 76); είτρη το veriev in einer Inschr. v. J. 1271 (Šir. 170); τίτρη το nerčiev in derselben Inschr.

Anm. In all diesen Fällen von Vertretung des aa. hm ea durch ma.  $\ell$  'e (e) ist Analogie bildung, die man zunächst anzunehmen versucht sein könnte, ausgeschlossen, wie schon aus Fall 3. hervorgeht. Vielmehr liegt hier wirklicher, mechanischer Lautwandel vor, hervorgegangen unter dem allgemeinen Gesetze der Abschleifung und Monophtongisierung der altarmenischen Diphtonge. Höchstens kann vereinzelt für Fall 2. und 4. Analogie als mit wirken der sek und ärer Faktor am Lautwandel beteiligt gewesen sein.

§ 83. Zusatz. Wie aa. hu ea, hu eay, so wird auch das damit verwandte<sup>1</sup>) hu ia, hu iay in letzter Silbe zum e-Laut monophtongisiert, und zwar regelmäßig zu Ł e.

Beispiele sind: kl. qtm, qtq zet (zet) \*wie< 33—1. 16, 35—5 aus spätel. qtpq zerd, qtpp zert (Gr. Mag., N. Šnorh.) = el. ziard \*wie<; kl. dth meg (meg) \*ein, eins< 21—4, 23—7, 31—16, 35—17, 39—9 = el. miak \*Einheit, évás, einzig<; kl. dthuh menag, jüngere Form dfumh minag \*sofort, sogleich< 13—1, 17—20, 31—19, 11—5, 13—28, 23—16, 35—3, 61—12 entstanden aus \*dthuh \*menag (men + ag) = el. miainak \*einzig, allein<. — Ferner das bereits altarmenisch vorhandene dthumen \*allein< (das Simplex zu dem vorigen!) = el. miain \*allein<; ebenfalls das aus dem AA. überkommene mtp der (aa. ter) aus ursprünglichem \*tē + air woraus \*tiair ward, aus welchem wiederum ter hervorgegangen ist²).

Anm. Im Neuarmenischen setzt sich im wesentlichen dieselbe Lautvertretung von aa. ea durch ie fort. So entspricht aa. ea na. ie im Tr. (Aid. II, 273), im Ach. (Tom. § 68), im Mš. (Mser. 97), im Pol. (Han. WZKM 1, 284) u. s. w., wobei, übereinstimmend mit dem Kilikischen, ie außerhalb der letzten Silbe zu e wird. So im Pol.: ten »Schaden« pl.

<sup>1)</sup> hw wechselt mit hw in blumpy » Sehne« und bhumpy n. Wb.; hunnhud, hunnhub Hauptfeldherr Chosrov's II. und hunnhub n. Arm. Gramm. I, S. 42—43.

<sup>2)</sup> Dagegen ist im Ag. (S. Sarg. S. 101) mittels Vokalausfalls aus urarm. \*tēair die Form ag. tair >Herr< (pl. tair-ar, Gen. tair-er-i) geworden.

zeńèr; hejèl »Heer« aber hejelut in »Krieg« u. s. w. i). In den itacisierenden nordwestlichen Dialekten (von Polen, Ungarn-Siebenbürgen, Krim, Neu-Nachijevan) wird jedoch gemeinneuarmenisches 'e zu i im Part. prät. auf -il (cl. -hul, kl. -hl. -iel), ein Lautwandel, der vielleicht unter dem Einfluss des diesem Particip regelmäßig nachgesetzten Verbum substantivum im, is, ink u. s. w. vor sich gegangen ist?). In dem noch stärker itacisierenden Nordostarmenischen, der Sprache von Tiflis, ist sogar regelmäßig und allenthalben gemeinneuarmenisches aus en hervorgegangenes e zu i geworden, so tf. (Tom. S. 49) lirt, gen. lirt i »Leber«, cl. lhung; korik, gen. korki »Hirse«, cl. lunghung u. s. w. — Der Zusatz § 83 über as. in gilt ebenfalls für das Neuarmenische (vgl. Tom. Dial. v. Tifl. § 103).

§ 84. II. Cl. b = ea = kl. a = a in auslautender Silbe in:

Pron. refl. ppup irar (z-irar) reinander 3-5, 17-4, 19-4, 27-20, 33-21 u. s. w. = cl. irear ppump (vgl. Formenlehre). Cl. buy, bu entspricht ferner kl. u a in den Aoristformen: hppum goran (cl. hppum) Smp. Chron. S. 671; Luique hangav Smp. Chron. S. 645 (cl. Luique); humun paxav Smp. Chron. S. 624; humun Smp. Chron. S. 667 u. s. w. Letzteres halte ich jedoch nicht für wirkliche Lautvertretung<sup>3</sup>), sondern für eine rein grammatische Bildungsverschiedenheit (vgl. Formenlehre).

Anm. Im NA. haben wir z. B. tiberdies noch pol. xristona > Katholik < = cl. kristoneay. — Ferner entspricht altem ea im Gen.-Dat. der auf -iun, -uf iun der Laut a im Tr. (Aid. II, § 769) im Ach. (Tom. § 69), im Mš. (Mser. § 118), in welch letzterem z. B. Gen.-Dat. san zu sun (cl. siun) > Säule <; Gen.-Dat. jan zu jun (cl. jiun) > Schnee <; ebenso ach. Gen.-Dat. deruf an zu deruf en > Herrschaft < u. s. w. — Dagegen wird cl. ea durch pol. ja, d. i. a mit Erreichung des vorhergehenden Konsonanten, vertreten in jank > Leben, Alter < = cl. keank; havid an > ewig < = cl. yavitean. Möglich, dass hier der a-Laut unter dem Einflusse der altarmenischen Schriftsprache sich erhalten hat.

<sup>1)</sup> Ganz richtig bemerkt über diesen sowohl allgemeinneuarmenischen als auch bereits mittelarmenischen Lautwechsel Hanusz in WZKM 1, 284: > Wie ersichtlich, entspricht hier der Wechsel zwischen je (ie) und e dem Ablaute ea: e in der klassischen Sprache«.

Z. B. perli-im >ich habe getragen«, kidaçli-im >ich habe gewusst«
 Han. WZKM 1, 291.

<sup>3)</sup> Wie z. B. Mser. Dial. v. Muš. 98 will; vgl. auch Tom. Dial v. Tifl. 50.

#### Konsonantismus.

## A. Explosivlaute und Affricatae.

# I. Tenues und Mediae. Die zweite armenische Lautverschiebung im Kilikischen.

§ 85. Lautgesetz: Die Tenues der klassischen Sprache p, t, k, c,  $\dot{c}$  werden im Kilikischen verschoben zu den entsprechenden Mediae: b, d, g,  $\dot{j}$ ,  $\dot{j}$ . — Umgekehrt erscheinen die altarmenischen Mediae: b, d, g,  $\dot{j}$ ,  $\dot{j}$  verschoben zu den entsprechenden Tenues: p, t, k, c,  $\dot{c}$ . S. oben § 16 ff.

## 1. Die klassischen Tenues und ihre kilikischen Entsprechungen.

- § 86. Cl.  $\mu p = kl. b \mu$ :
- a) Im Anlaute: kl. www bah >Stunde, Moment 11-20, cl. pah »Nachtwache«; www.st.f bahem »bewache« 17—8, cl. pahem; պարտ bard »schuldig« 9—5. 16, cl. part; պարտի bardi »schuldet« 9—17, 15—21, cl. parti; պիտի bidi »oportet« 17—15, 15—13, cl. piti; Gen.-Dat. ширипед barduç v. ширипе »Schuld« 9—24, 77—2, cl. partuc; www. bagas »weniger« 29-23, cl. pakas; www.uhuf baksem >fehlen, sich verfehlen« H. 226—16, cl. pakasem; www.b badeh rechtmäßig, gesetzlich « 15—9, cl. pateh; պատեւնվոր badehvor »geeignet, zuständig « 19-27, 53-5, cl. \*patehavor; www bad >Schranke, Barriere« H. 223—17. 19, cl. pat; щиль b'eyj »schlecht«, cl. pilc; щи, தங்டிக்கி bahənjem >fordere « L. 158—10, cl. pahanjem; யுயம Samp badjark >Entschuldigung 9-18, 67-6, cl. patčark; யுயயைகொரிரைட் badjivore »er entschuldigt « 65—16, cl. \*patčaravore; யுயாயியம் bardgan »Schuldner« 77—2, cl. partakan; யுளியம் boman » Vertrag, Termin« 77—26, 81—5, cl. paiman u. s. w.
- b) Im Inlaute: www aba darauf 11—23, cl. apa; wwpwwp abrank Gut, Besitztum 11—4, 19—18, cl. aprank; wwppw abrim lebe 45—16, 47—7, 59—27, cl. aprim; hwwyll gabvel gebunden 9—7, part. prät. v. gabem, cl. kapem; humph gobid grob 15—10, cl. kopit; swuphywd handibaj vorkommend 35—2, p. pr. zu handibim, cl. handipim; www.mbs anbedeh

» ungeziemend < 15—11, el. anpateh; wununum anbagas » unfehlbar < 83—3, el. anpakas u. s. w.

c) Im Auslaute: www bab »Großvater« Lied Lev., cl. pap. u. s. w.

Anm. Altermenischem up p in autumumung canaparh »Weg« entspricht kilikisch ebenfalls up in der Form autumung 25—6, H. 217—4, 221—34; daneben aber auch p p in der Form futupul i Janpe Dipl. Sarv., und als dritter Vertreter p p in der Form autupul janpov H. 222—19; vgl. Gloss. Erstere Form, autumus ist historische Schreibung und lautet Janpah; die beiden anderen Schreibarten sind phonetische, und zwar ist, nach dem Neuarmenischen zu schließen, diejenige mit p p als die genauere und allein richtige zu betrachten: wir haben nämlich auch Aspirata in pol. Jampa »chemin particulier, voyage« Han. 48, in nch. campa »Weg«, campu pasar »Wegzehrung« u. s. w. — Es ist also in diesem vereinzelten Falle cl. p zu kl. p geworden.

#### § 87. Cl. $u_0 t = kl. d u_0$ :

- a) Im Anlaute: www dam >gebe < 11—18, wwy da >giebt < 13-7.9, mm, dal >geben < 21-11, cl. tal, tay, tam >gebe <; muly dag »Wurzel« Mr. B. 154, cl. tak; mug dak »warm«, Mr. B. 155, cl. tak; www dasn >zehn < 17—22, 51—1, cl. tasn; unby d'ey >Ort < 15-14, 39-13, cl. teli (tel); unbu d'es >Ansicht, Gutachten« 35—21, 13—27, cl. tes; mfp der »Herr« 17-5, 71-11, cl. ter; much dun »Haus « 25-26, 79-1, cl. tun; mym, dya »Kind« 17—7. 8. 9, cl. tłay; h musuf i dang (Abl. v. ளாம்) 25—27, cl. i tang; மாய்ப்பூந்த daneçik »Hausgenossen« 13-11, cl. \*taneçik; mulifi dani >er führt 79-1, cl. tani; տասին danin »sie führen« 25—18, cl. tanin; տարել dariel (p. pr. v. muliful), cl. tareal; mmpf > Jahr < 11—4, 11—28, cl. tari; ளயாயுக்கும்படி darbelnam »verarme « 53—12, cl. tarapeal; மக்மம்படி desnum »sehe « 11—27. 28, 29—1, cl. tesanem; unhist digin Dame 37-13, 19-11, cl. tikin; unuquing dukank Buße, Geldstrafe < 57—12, cl. tugan(k); unnequal duknem > strafe < 71—21, cl. tuganem; mulpunfulfific durdvutün »Bestechung«, cl. turtoutiun.
- b) Im Inlaute: websumpute avedaran » Evangelium « 25—19. 20, el. avetaran; pubsumés paždun » Zollhaus « 83—26, el. bažtun; quunks tadem » richte, urteile « 13—24, 25—9, el. datem; qhunks kidem » wisse « 39—3, el. gitem; qkunhu » Boden, Land « 39—20, el. getin; quunuð zadaj » getrennt « 49—28, el. zatem » trenne «; quune gdav » Leinwand « L. 157—17, el. ktav; quunts gdrem

- »schneide, sondere ab « 51—18, cl. ktrem; Jumque madyaš »jung « Mr. B. 159, cl. matał; Juhuf mdem »gehe ein « 17—6, cl. mtanem; numbuf udem »esse, cl. utem; Jumnud vaduž »schwach « 35—9, cl. vatuž; odmbį oždel »schenken « 19—24, cl. aužtel; ommp odar »fremd « 21—9, 33—23, 63—4, 69—24, cl. autar.
- c) Im Auslaute: quim tad »Urteil« 13—19, cl. dat; zuim šad »viel« 73—5, cl. šat; inquim azad »frei« 21—13, cl. azat; Lumphim jšmarid »wahr« 29—1, cl. čšmarit; zuquhpim šoysird »leidenschaftlich« 35—8, cl. \*šotasirt; unim sud »falsch« 29—8, cl. sut (dazu Denom. umbid sdem (sodem), cl. stem »der Litge zeihen«); ihinjim paid »Holz« L. 155—13, cl. pait; auch nim(u) od(n) »Fuß« 57—14. 15, cl. otn.

#### § 88. Cl. k = kl. g k:

- a) Im Anlaute: \(\pi\_{\mu} \overline{f}\_{\rho} \gamk^{\rightarrow}\) Wille \(29-5, 53-26\), \(\rho \colon kamk^{\rho};\)
  \(\pi\_{\mu} \) ga \(\rho \text{sist}\), \(\rho \text{init} \) genam
  \(\rightarrow \text{bin vorhanden} \cdot\), \(\rho \text{withen} \) game \(\text{vim vorigen}; \quad \pi\_{\mu} \pi\_{\mu} \)
  \(\rho \text{singe} \colon \text{35-25. 26}, \quad \text{cl. kaxem}; \quad \pi\_{\mu} \pi\_{\mu} \pi\_{\mu} \) gamenam
  \(\rightarrow \text{will} \cdot 11-16, 23-5, \quad \text{cl. kamim}; \quad \pi\_{\mu} \pi\_{\mu} \pi\_{\mu} \)
  \(\text{garenam}, \quad \text{11-16}, \quad \text{11-20}, \quad \text{21-19}, \quad \quad \text{73-9}, \quad \text{cl. karem}; \quad \pi\_{\mu} \\ \gamma\_{\mu} \\ \text{ges} \quad \text{Halfte} \(\quad 21-2\), \quad \(\text{cl. k2s}; \quad \pi\_{\mu} \pi\_{\mu} \quad \gamma\_{\mu} \\ \text{30-34}, \quad \text{cl. kotorem}; \quad \pi\_{\mu} \\ \pi\_{\mu} \\ \gamma\_{\mu} \\ \quad \qq \quad \qua
- b) Im Inlaute: apundum kravgan »Pfand 73—6, cl. gravakan; bybe egel »gekommen 11—17, cl. ekeal p. pr.; bephpe ergir, Gen.-Dat. ergri 39—8, Abl. y-ergre 13—9, cl. erkir; aphung zrgank »ungerechtes Gut 29—11, cl. zrkank; dbequum meygan »schuldig, strafbar 35—22, cl. melakan; zwybus šalgem »trage, tibernehme 33—15, cl. šalakem; dubuhus vajrgan »Kaufmann 85—1, 83—25, cl. vačarakan; dum uga »Zeuge 11—10, cl. vkay; dynybus vgayem »bezeuge 11—27, 13—12, cl. vkayem; while digin, Gen. dignoć »Dame, cl. tikin.
- c) Im Auslaute: mmy dag »Wurzel« Mr. B. 154, cl. tak; #4 meg »ein, eins« 21—4, 23—7, cl. miak; mpph airig »Mann, Gatte« 19—12. 13, 21—19 u. s. w., cl. \*airik; mupmy parag »dünn, fein« L. 157—19, cl. barak; ¿mumy hasag »Reifealter«

17—10, cl. hasak; կրիկ gnig »Frau« 49—1, cl. kin; անդուկ sndug »Kiste«, L. 156—17, cl. snduk u. s. w.

Anm. Mit Absicht sind unter die Beispiele nicht aufgenommen Fälle wie: \(\suppression \text{uppfs}\) > verheiraten < 19—27, 21—21, 49—11 = pol. \(\karkets\) > marier <; \(\suppression \text{uppfs}\) > lesen < 75—12 = pol. \(\karkets\) = pol. \(\karkets\) > lire < u. s. w. Vgl. das oben \(\frac{9}{2}\) 21 am Ende hiertiber Bemerkte. Danach werden auch die Endsilben - \(\suppression \text{u} - ak, - \suppression \text{d}\) im KL. unverschoben geblieben sein.

§ 89. Zusatz. Die klassischen Tenues  $\mu p$ , m t, k bleiben unverschoben in den Verbindungen  $\mu \mu sp$ ,  $\mu m st$ ,  $\mu k$ 

Kl. սպաննեն spannem >töte, morde « H. 208—12, cl. spananem; ույլաննութերեն spannutün »Mord« 35—9, ol. spananutiun; ապետներիք speynlik »Heilpflaster « Mr. Br. 154, cl. spelanelik; ищрини spidag » weiß« Geop., Mch. Her., Mr. B. 150, 154, cl. spitak; umpmyneg spidguç »Eiweiß Mr. B. 152, cl. spitakuç; մարդասպնութեիւն martaspnutün »Mord« 33—22, cl. mardaspananutiun; anum krast »Lasttier« 63—9. 12. 20, cl. grast; Summ hast dick, dicht L. 157—12, cl. hast; անկանգրստե anhangeste 3. sg. > beunruhigt < 43-2, cl. anhangste; quimpumuh tadəstni 3. sg. »klagt« 21—24, cl. datastani; ந்தியமாடிய imastun »weise« L. 154—15, cl. imastun; hununugue xostaçav ver versprache 35-14, cl. it.; funumugh, xostaçiel »versprochen« 27-17, cl. xostaçeal; menum ustr »Sohn« 49—30, cl. ustr; menum tustr »Tochter« 49—30, cl. dustr; memm usti »woher« 65—1, cl. usti; Հայրենեստան hairenestan »Erbgut« 19—9, 21—10, cl. hairenestan; Summumh hastadi »wird gefestigt« 65, cl. hastati; Summumh, hastadiel p. pr. 29—21, cl. hastateal; Հաստատուն hastadun »fest« 49—24, cl. hastatun; ζωρρυνώνως harostna 3. sg. pr. »festigt sich « 35-10, cl. harstanay; uump nsti 3. sg. pr. »sitzt« 11-7, cl. nsti; - Jumush vstahi sicher, zuverlässig« 27—20, 39—16, cl. vstah; யாய்யு stana 3. sg. pr. »erwirbt« L. 158—25, cl. stanay; நபிந iski »wirklich« 19—14, 37—5, cl. isk; nulf oski »Gold« 65—8, 81—14, cl. oski; Հասկնամ hasknam »erfahre« 9—13, 13—8, cl. hasakanam; Հայադին haštin sie kommen überein 49—21. 22, cl. hastin; hummyruf gstagene 3. sg. ser sättigt, befriedigt. zu cl. kuśt »Seite, Bauch«; "Rumbi kśtel »schlagen« 59—38, 61-9, 31-2, cl. kštel; հյանցենաւոր mštnjenavor »ewig« 57-11, cl. it.; pdhyl pžišk (požišk) »Arzt« 65—21, cl. bžišk; npoylh

troški Gen. sg. v. prozuh »Fähnlein«, el. draušak-i; uzhkom aškerd »Schüler« H. 214—12, el. ašakert u. s. w.

- Anm. 1. Vgl. pol. spanetu >töten<, cl. spananel; abespereču >befehlen<, cl. apsparel; skesur >Schwiegermutter<, cl. skesur; oski >Gold<, cl. oski; oskr >Knochen<, cl. oskr u. s. w. Han. WZKM 1, 303, 305, 307.
- Anm. 2. Als unverschoben missen wir auch die Tenues der Explosiviaute betrachten in vereinzelten Verbindungen wie z. B. mit p k; so lese ich kl. uptung »Bedürfnis, Beweismaterial« als betk; upunung »Schuld, Schulden« als bertk, nach Analogie des Neuarmenischen, wo z. B. pol. bertk, pl. -èr »coulpe, dette« (Han. 34); betkè »il y a besoin« (Han. 35). Ebenso werden wir kl. upulub H. 222—16 lesen missen baksel unter Rückschluss von pol. bakselu »disparattre« (Han. 33).
- Anm. 3. Unverschoben bleibt endlich auch aa. t vor darauffolgendem s, in welchem Falle es sich im Kilikischen mit dem s-Laute zu g c verbindet; so z. B. kl. www.b baczun >Antwort< 13—10. 14. 19. 31, 15—19, 17—19, 21—26 u. s. w. = cl. pataszani; kl. wpgning arcunk >Thränen< (Belege siehe im Gloss.) = cl. artasuk.
  - § 90. Cl.  $\delta c = kl. j \delta$ :
- a) Im Anlaute:  $\delta m_l m \delta$  jalaj sgefaltet 85-6, cl. calem sfalte:  $\delta m_l m \delta$  jax sVerkauf 83-26, cl. cax;  $\delta m_l m \delta$  jaxem sverkaufe 45-21, 53-22, cl. caxem;  $\delta m_l m_l m_l \delta$  jandr schwer. H. 226-15, cl. canr;  $\delta m_l \omega \partial_l m_l \delta$  verwandten H. 218-24, cl. canaut ;  $\delta m_l \delta \partial_l m_l \delta$  selme, Geop. u. s. w., cl. car;  $\delta m_l m_l \delta$  jara sklave. L. 155-7, cl. caray;  $\delta m_l m_l \delta$  seltern. 19-20, cl. cnolk;  $\delta m_l m_l \delta$  jovezr 71-9, cl. covezr;  $\delta m_l m_l \delta$  sfalsch, verkehrt. 79-14, cl. cur;  $\delta m_l \delta$  jnel sgeboren. 45-9, cl. cneal p. pr.
- b) Im Inlante: Listhi hejrim reite 77—21, cl. hecanim; Listh hejrel reiter, Heer Smp. Chron. 648, cl. heceal; appoterorje rmacht 3. sg. pr. 15—7, cl. gorce; with ajem rfuhre 93—3, cl. acem; wpdwf arjał rsilber 29—6, 81—14, cl. arcał; wpdną arjoy rhirt H. 223—21. 23, cl. aracoł; wpdhł arjgel reien 77—4, cl. arcakel.
- c) Im Auslaute: why bieyj > schlecht, böse 29—22, cl. pilc; miej > groß 9—6. 7, cl. mec; wumnı astvaj > Gott 33—25, 31—20, cl. astvac; Particip auf -ub -aj, oa. -ac (s. Formenlehre).

Anm. Statt zu erwartenden regelmäßigen kl. § j haben wir q z in dem Ausdrucke åbauqumq cetakraz »Handschrift« L. 179—2, 186—4 für åbauqum§ -aj. Vgl. pol. eraj »Traum« Han. 51, nch. eraj (id.) = cl. eraz bumq; auch pol. Zadurowicz neben Jadur für Astvajadur; zu pol. Zerygiewicz vgl. jerig »Greis« §buph (Han. WZKM 2, 299).

#### § 91. Cl. $\delta \dot{c} = kl. \int \delta$ :

- a) Im Anlaute: Δωίνζει Jançem »kenne, erkenne« 67—9, 41—19, cl. čanaçem; Δωίνωμως Janpah (Janpah) »Weg« 25—6, cl. čanaparh.
- b) Im Inlaute: afamp vjar »Zahlung« 41—11. 18, cl. včar; afampt vjare 3. sg. pr. »er bezahlt« 41—5, cl. včare; afamm vajar »Ware« 83—8, cl. vačar; afammu vajrgan »Kaufmann« 83—25, cl. vačarakan; mumpamu astijan »Los, Lage« 55—16, cl. astičan.
  - c) Im Auslaute: կարճ garj »kurz« 33—8, cl. karč u. s. w.

# 2. Die klassischen Mediae und ihre kilikischen Entsprechungen.

## § 92. Cl. $\mu$ $b = kl. p_{\mu}$ :

- a) Im Anlaute: put pan Ding, Arbeit 3-20, 35-26, cl. ban Wort; put pun Grund, Ende 41-12, cl. bun; phym piert Burg 21-6. 7, cl. berd; quipt parcr hock L. 178-5, cl. barjr; puth pažin Teil 21-4, cl. bažin; puth pažnem teile 37-24, cl. bažanem; putul panal offner 23-15, L. 156-16, cl. banal; phyh perel tragen, gebären 21-19, 49-12, cl. berel; punih paynik Bad, 45-11, 47-32, cl. balanik u. s. w.
- b) Im Inlaute: աղբայր aypair » Bruder « Dipl. Sarv., cl. elbair; Համբերել hamperel » aufschieben, Frist verleihen « 15—26, 33—17, cl. hamberel; Հարրենալ harpenal » sich betrinken « H. 213—7, 222—3, cl. arbenal; որբեր orpier » Waisen « Nom. pl. 51—11, cl. orbk; շարան šapai » Woche « 65—18, cl. šabai u. s. w.
- c) Im Auslaute: npp vorp »Waise« 51—9, cl. orb; unipp, unip surp, sup »heilig« 93—15, cl. surb u. s. w.

## § 93. Cl. q d = kl. t q:

a) Im Anlaute: que tu »du « 23—9, 25—24, que tun »du « 13—12. 13, cl. du; quen tur »Thüre « 23—15, cl. durn; quen turn »lege « 13—26, 19—15, cl. dnem; quentus tarnam »kehre zurück « 13—17. 22, cl. darnam; quest timem »eile « 31—19, cl. dimem; quenque tarbas »Gerichtshof « 3—6, 39—9, cl. \*datastanim; quenque tarbas »Gerichtshof « 3—15, 15—19, cl. darapas; quen tžar »schwierig « Mx. Her. 51, 53, cl. džvar; quenghu traçin »Nachbar « 39—23, H. 219—9, cl. draçi u. s. w.

- b) Im Inlaute: արդար artar »gerecht« 67—17, cl. ardar; երդանուլ ertnul »schwören« 11—3. 8. 9, cl. erdnul; որդիր ortik »Söhne« 19—19, cl. ordik u. s. w.
- c) Im Auslaute: Supp. mart »Mann« 33—1, cl. mard; supp. perrort »dritt, dritter« 25—17, cl. errord; pspp. pert »Burg« 21—6. 7, cl. berd; yundupy bahnort »Leibwächter« (vgl. Gloss.), cl. pahanord u. s. w.
  - § 94. Cl. q g = kl. k q:
- a) Im Anlaute: quist kam sich komme« 13—13, 11—26, cl. gam; quist knam sich gehe« 13—31, cl. gnam; quist knem sich kaufe« 69—25, cl. gnem; qui kiey» Dorf« 39—8, cl. giut; qhi kin »Preis« 63—24, 71—2, cl. gin; qhi kini »Wein« L. 155—2, cl. gini; qhi uist kirnam »werde fett« H. 223—30, cl. giranam; qui uist koynam »stehle« 65—8, cl. golanam; qui uist kdnum »finde« 63—11. 23, cl. gtanem; quu liutist hravgnem »verpfände« 71—17, 75—23, cl. gravakanem; qui krem »schreibe« 25—2, cl. grem.
- b) Im Inlaute:  $\mathcal{L}_{uquyg}$  haknil sich kleiden 73—17, cl. haganel, aganel;  $\mathcal{L}_{uquyg}$  haknick Rustung 31—9, cl. agoick;  $\mathcal{L}_{uq}$  hoki Seele Smp. Chron., cl. hogi;  $\mathcal{L}_{uquyg}$  takvor König L. 179—2, 186—3. 4, cl. tagavor.
- c) Im Auslaute: 4wpq kark »Reihe, Ordnung« Ass. Ant., cl. karg.
  - § 95. Cl. a j = kl. c a:
- a) Im Anlaute: \$\text{\$\text{sufi}\$ cain > Stimme < 19—15, cl. jain; \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texit{\$\text{\$\text{\$\texit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$
- b) Im Inlaute: վարձվոր varcvor »Mieter« 71—6, cl. varjavor; վարձեն varcem »vermiete« 71—6, cl. varjem; փորձած
  porcaj »erprobt« 81—5, cl. porjem »versuche«.
- c) Im Auslaute: μωρά varc »Miete« 71—7, cl. varj; ωίνηωρά andarc »unwiderruflich« 19—9, cl. andarj u. s. w.
  - § 96. Cl.  $g j = kl. \ \acute{c} g$ :
- a) Im Anlaute: <code>pubme\_canal</code> sich bemühen« 29—3, cl. janal; <code>pnp cori</code> Maulesel« 63—10, cl. jori; <code>pnep cur</code> »Wasser« 79—2. 3. 4, cl. jur.

- b) Im Inlaute: unglift ayčgin »Mädchen« 19—5, 45—9, 55—15, cl. ažjik; ungli arčiev »zuvor« 11—17. 22, 21—26, cl. arajeav; ungli arči »erst, erster« 25—11. 27, 37—20, cl. araji; ugnitud ačoynam »genese« 65—23, cl. yajolanam; fytul ičnul »herabsteigen« 25—25, cl. ijanel.
- c) Im Auslaute: junus harać zuvor, vor 29—7, cl. araj; ile meć zmitten 19—6, 37—14, cl. mej; pus kać ztrefflich, tapfer Smp. Chron., cl. kaj u. s. w.
- § 97. Zusatz 1. Unverschoben bleiben regelmäßig die alten Mediae b, d, g, j, j, wenn dieselben unmittelbar auf Nasal n folgen: der tönende Nasal verhindert in diesem Falle die Verhärtung der mit ihm verbundenen altarmenischen Media. Siehe oben § 20 a.

Beispiele: Ipul hing stuns 17—22. 23. 24, 51—1 (auch Schreibung Ipun hing L. 155—26, 177—22), cl. hing Ipun; Shumi, Ibuni, Ibuni, Ibunih hngag (hongag) »Funftel« H. 223—26. 34, vgl. Gloss.; quin hum, quinquim kangad »Klage vor Gericht« 15—19. 22, 29—7, 61—23, cl. gangat; quin huming kangdank 15—10, 13—20, identisch mit dem Vorigen; quin huming kangdank 15—10, 13—20, identisch mit dem Vorigen; quin hangist bei Mx. Her. »Ruhe«, cl. hangist; Junia humin hangist bei Mx. Her. »Ruhe«, cl. hangist; Junia humin hangist bei Mx. Her. »Ruhe«, cl. hangist; Junia hangist präs. »er erbt« 19—27, cl. žarange; ferner: wind anj »Person« 31—21. 23, cl. anjn; quind kanj »Schatz« 19—28, 75—2, cl. ganj; find inj »mir« Dat. pron. 2. p. 27—12, cl. inj; Ipunin hivand »krank« 25—11, cl. hivand; pingulu ognal »sich baden« H. 211—6 (= cl. loganal luquinul) rettet sein altes g, obschon der Nasal nicht vorangeht, sondern folgt.

Anm. Ganz ebenso pol. tognetu »blanchir« Han. 86 und WZKM 2, 65; ferner hat analog das Pol.: hing »fünf«, ohung »Fingernagel«, jung »Knie«, gangun »Ellbogen« (WZKM 2, 65), byenj »Kupfer«, t'anjr »dicht« WZKM 2, 127, bind »hart«, hivand »krank«, handebetu »begegnen« u. s. w. WZKM 1, 312.

§ 98. Zusatz 2. Unverschoben bleibt die altarmenische Media  $d_q$  beim Pronomen Demonstrativum der 2. Person. Nach § 20 b.

Kl. mjm aid dieser, diese, dieses = cl. aid. Belegt sind z. B. mjm aid dieser 11—2, 23—22, 33—7, 39—17, 45—11, 77—26, H. 224—4, L. 145, Mr. B. 147, 148, 152, 155 u. s. w.; mjmnp aidor Gen.-Dat. 11—2, 39—17, 81—25; mjmnf

aidov Instr. Mr. B. 154, 156. Ferner wymp aidi dies H. 219—6, cl. \*aidi. Ebenso Pronomensuffix der 2. Pers. m d entsprechend altarmenischem d.

Anm. Übereinstimmend hiermit zeigt auch das Modernpolnarmenische die Form ad >dieser« (Han. in WZKM 1, 312). Dagegen lautet hier das entsprechende Pronominalsuffix mittels Verschiebung = t (Han. S. 115).

§ 99. Zusatz 3. Zur Aspirata, nicht zur Tenuis verschoben wird altarmenische Media nach  $r_{p}$  und wohl auch vereinzelt im Auslaut:

So haben wir im Kilikischen regelmäßig die Form: by yep (conj.) » wann, sobald, nachdem « 19—20, 59—6, L. 156—14, H. 218—8 = cl. erb » wann, sobald als «, statt zu erwartenden regelmäßigen by yep 1); ganz wie analog schon spätcl. gbyd z'ert (Gr. Mag.) » wie « erscheint für regelmäßiges gbyn z'ert = cl. ziard. Hierher gehört wohl auch: gwyd h zart i » außer, ausgenommen « 47—37, 65—8. 9, neben gwyn h zart i (id.) L. 157—9, 158—29, 155—15; gwyd h zartel » außer, ausgenommen « 45—11, neben gwynh zartel L. 154—24, Geop. 139. — Diese mittelarmenischen Formen setzen eine altarmenische Grundform \* gwyn zard voraus. — Ferner ywyg gark » Ordnung, » Ordnungstrafe, verordnete Buße « H. 222—26 (überhaupt häufig bei Smp. Rb.) = cl. karg; wwy? avak » groß, älterer, ältester « 37—22 = cl. avag. Neben wngy bruik » Mitgift « 57—1 auch die aspirierte Form wyng bruik 19—15, 45—10, 55—9 3).

Dass wir es hier nicht etwa mit willkürlicher oder fehlerhafter Schreibweise zu thun haben, geht schon hervor aus deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit. Dazu tritt noch das Neuarmenische, in dessen Lichte die obigen kilikischen Fälle als völlig gesichert hervortreten.

Anm. Bekanntlich ist die zweite armenische Lautverschiebung im NA. auf die westliche Sprachgruppe beschränkt, während die östliche

<sup>1)</sup>  $k_F$  yep findet sich nur ganz vereinzelt und ausnahmsweise, offenbar als ungenauere, oder auch historische Schreibart (so Mr. B. 144, 156).

<sup>2)</sup> Daneben auch die alte Schreibweise wang.

<sup>3)</sup> Statt Tenuis finden wir Aspirata auch in  $\zeta_{mi} pgoq$  ( $\zeta_{opgoq}$ ) hok' coy 39—23, H. 223—30. 33 neben der älteren Schreibung  $\zeta_{opgoq}$  hok coy (= cl. hogacol) 41—16. 17. In diesem Falle hat sich die regelmäßig zu erwartende Tenuis k der Aspirata c g assimiliert zu k'.

davon unberührt geblieben ist. Jedoch ist auch innerhalb ihres so begrenzten Gebietes, des Neuarmenischen, die Lautverschiebung nicht gleichmäßig vor sich gegangen. Die in Einleitung S. 1 unten angeführten neuarmenischen Lautverschiebungsgesetze gelten nur für gewisse centralarmenische Dialekte; im Tr. dagegen sind, wie bereits von H. Hübschmann in ZDMG 30, S. 58 ff. festgestellt ist, die ursprünglichen altarmenischen Mediae q, q,  $\mu$ ,  $\lambda$ ,  $\ell$ , nachdem sie zunächst in einer ersten Verschiebung zu Tenues geworden waren, in der jetzigen Aussprache, besonders der Gebildeten, in Aspiraten übergegangen, also gewissermaßen zwiefach verschoben worden, infolge dessen die eigentliche Tenuis jetzt nur noch ausnamsweise erscheint (1). Aber auch in der den ursprünglichen Zustand treuer bewahrenden Sprache von Mittelarmenien finden sich vereinzelt: yerp, cl. hpp; anark, cl. whupq; tarc, cl. qupt; žarank', cl. dunuluq u. a. m. nach Hübschmann ZDMG 30, S. 59: die Aspiration ist hier auf Konsonantenverbindungen von r +altarm. Media und auf vereinzelte Fälle im Auslaut beschränkt, wie die Beispiele lehren. Auch in dem außerhalb der Lautverschiebung stehenden Ostarmenischen, der Sprache von Tiflis, findet sich dieselbe Erscheinung: daselbst werden regelmäßig die Mediae nach r, sowie meistens im Auslaute (selten nach n) als Aspiraten gesprochen; vgl. Hübschmann in ZDMG 30, S. 58 und Thomson, Dial. v. Tiflis S. 65 § 141, S. 66 § 145, S. 67 § 148, S. 67 § 151, S. 68 § 153. — Wie sehr nun auch diese als allgemein-neuarmenische zu bezeichnende Lauterscheinung ihrer Ausdehnung nach je nach den verschiedenen Dialekten verschieden ist, und größeren oder geringeren Umfang annimmt, darin stimmen sämtliche, sowohl die östlichen als die westlichen?) Dialekte überein, dass nach r und vereinzelt im Auslaut alte Media zur Aspirata verschoben wird. Die Wurzeln letzterer, allgemein-neusprachlichen Lauterscheinung müssen notwendigerweise ins Mittelarmenische zurückgehen, was durch die oben § 99 angeführten Beispiele, die sich an der Hand weiterer kilikischer Quellen möglicherweise noch vermehren werden, positiv sichergestellt wird. - Vgl. übrigens mit obigen kilikischen Beispielen noch folgende tiflis-armenischen Formen: yip wann . cl. hpp; sup >heilig, rein <, cl. unipp; avak', kl. mimp, cl. wimq; kark' »Ordnung, Reihe«, cl. 4mpq, kl. 4mpp u. s. w. Tom. § 141 und 148. —

<sup>1)</sup> Rigg's Grammar of the modern Armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor, S. 6 macht dementsprechend keinen Unterschied zwischen Tenues und Aspiratae; vgl. Hübschmann, ZDMG. 30, S. 58.

<sup>2)</sup> Namentlich schön zeigt die Aspiration nach r der Dialekt von Achalzich. Derselbe hat nach Tom. S. 15 folgende Einzelfälle: art ar sgerecht«, cl. uppup; parç »Kissen«, cl. pupä; pançr »hoch«, cl. pupäp; harpim »sich betrinken«, cl. uppph (tr. harpil, tf., nch. harpel); mart »Mensch«, cl. dupp; parçi »ich erhob«, cl. pupäp Aor. v. barnam; l'ert »Leber«, cl. phupp; vuerç, cl. upä; orti, cl. upph; yeb, cl. bpp u. s. w.

Es hat also eigentlich auch das Ostarmenische eine, wenn auch nur teilweise Lautverschiebung erlitten, hinsichtlich der alten Medien in gewissen Verbindungen. Bezeichnend bleibt, dass im eigentlichen Armenien sich die alte Tenuis am treuesten bewahrt: je weiter dagegen die modernen Dialekte von dem ursprünglichen Stammsitze, dem araratischen Distrikte sich entfernen, desto mehr schwindet in ihnen das Charakteristicum des alten armenischen Lautsystems, nämlich die specifisch armenisch-kaukasischen Tenues, die, wie oben bemerkt, in dem entlegenen Türk-Armenischen so gut wie ganz geschwunden sind.

# Ausgangspunkt und Entstehungszeit der zweiten Lautverschiebung.

§ 100. Daraus, dass die Lautverschiebung am weitesten ausgebildet in den äußersten westlichen Dialekten ist, darf wohl geschlossen werden, dass dieselbe von dem westlichen Gebiete Großarmeniens ihren räumlichen Ausgangspunkt genommen hat.

Zeitlich darf die Verschiebung insofern als mittelarmenische bezeichnet werden, als sie uns zum ersten Male im Kilikischen deutlich und in ihrer vollen Ausbildung entgegentritt. Unzweifelhaft jedoch reicht ihre Entstehungszeit in frühere Zeit zurück. Vgl. hierüber Baumgartner ZDMG 40, S. 459, sowie Carrière, »Un ancien glossaire latin-arménien«, Paris 1886, S. 18. Zur näheren Bestimmung der Anfänge dieser Lautverschiebung werden die arabischen Namen bei den Autoren der 8.—10. Jahrh. Anhalt geben.

Anm. Bereits in frühklassischer Litteratur erscheint nach Nasal n, seltener m, Schwanken in der Ausdrucksweise der alten Tenuis und es zeigen sich die Doppelschreibungen: անկանին, անդանին »falle«; անկիւն, անդիւն »Winkel«; ընկեր, ընդեր »Genosse«; ընկոյգ, ընդոյգ »Nuss«; ընտրեն, ընդրեն »wähle«; ընկենուն, ընդենում »werfe«; ընկենու, ընդենում »bewältige«; ընկենու, ընդեն »bewältige«; ընտանի, ընդանի »häuslich«; ընդեն, ընդեն »trinke«; ընծայ, ընհայ »Geschenk« u. s. w. Dieses graphische Schwanken beruht notwendigerweise auf einer beseits damals stattgehabten Verschiebung des ursprünglichen Lautstandes, d. i. schon im Altarmenischen beginnt die Tenuis nach Nasal in die Media¹) tiberzugehen, welch letztere bis

<sup>1)</sup> Da infolge dieses Lautprocesses in obigen Beispielen sowohl  $u_{m}$  als  $u_{q} = nd$ , sowohl  $u_{q}$  als  $u_{q} = ng$  lautet, so konnte umgekehrt auch für ursprüngliche Media nach Nasal die Schreibung mit Tenuis

ins Neuarmenische bleibt. Dieser altarmenische Lautwandel ist jedoch vor der eigentlichen Lautverschiebung als selbständiger, unabhängiger Akt vor sich gegangen und hängt mit der zweiten armenischen (mittelarmenischen) Lautverschiebung nicht zusammen.

### II. Aspiratae.

Cl. 4 p und seine kilikischen Entsprechungen.

§ 101. 1. Cl.  $\phi \dot{p} = kl. \dot{p} \phi$ :

Beispiele: փայտ paid »Holz« L. 155—13, cl. pait; փախչի paxči 3. sg. pr. »flieht« 29—22, cl. paxči; փող poy eine kleine Munze 43—10, cl. pot; փոխատ poxar »Entlehner« Ass. Ant., cl. poxaru; փոխ pox »Anleihe« 75—3, cl. pox; թափեմ tapem »schuttle ab, halte ab, löse ein« 31—23, 77—10, cl. tapem.

§ 102. 2. Cl.  $\phi \dot{p} = kl$ .  $k \cdot p$  vereinzelt in:

շար ἐακ »Maß, Quantität, Verhältnis« 25—7, 53—5, 75—3, Geop. 26, 184, 198, 199, 152, Mx. Her. 44, 81, 118, 149, Mr. B. 147, 154, 156 u. s. w. (Näheres in Gloss.) = cl. ἐαρ »Maß«; ¿ρωιπ-ριιβρίω ἐκανοτυτίτι» Verhältnis, Maßgabe« H. 217—17 = cl. ἐαρα-νοτυτίτι»; ωμηνωρ αἰκὰκ »so groß, solch« Mr. B. 152, 155 = cl. αἰκὰρ; ωμηνωρ αἰτὰακ »so groß« u. s. w. Geop. 64 = cl. αἰdὰρ; ωμηνωρ αἰτὰκ, hanጵακ »so groß, solch« 53—4, 77—10, 33—17, 67—16, Mr. B. 150, 154 = cl. αἰπὰρ; μηνωρ πιαὰακ »gleichmäßig, gleichförmig« Mr. B. 153, 154, 148, Mx. Her. 57 = cl. πιαὰρ; πρυμρ οτὰκ »wie groß, wie viel« Mx. Her. 44, 46 = cl. οτጵαρ.

Anm. Aus kl.  $\check{cak}$  (= cl.  $\check{cap}$ ) ist neuostarmenisch mit epenthetischem Nasal meist  $\check{cank}$  geworden. So nach Patk. Dial. 84 im Jlf., woselbst  $\underline{encank}$  so sehr dem kl.  $\underline{aincak}$  entspricht. Im Ag. musste für gemeinostarmenisches  $\check{cank}$  nach § 39 Anm. die Form  $\check{cunk}$  eintreten. Vgl. Patk. Dial. 40. — Im Ak. (Čanik. 437, 485) entspricht dem kl.  $\underline{aincak}$ 

eintreten und nach Nasal überhaupt graphisch Media und Tenuis beliebig wechseln, wie in folgenden altarmenischen Fällen: puntug band neben puntum band »Kerker«; hynchyte eiungn neben hynchyte eiungn »Fingernagel«; nchy und neben nchum und »Gemüse«; utught sndik neben ntumht sndik »Quecksilber« u. s. w. Vgl. die analoge graphische Erscheinung im MA. oben § 20 a.

die Form  $in \ell ex > so$ , dermaßen < 1). — Vielleicht ist auch hierher zu stellen: el.  $tap^2$ ) >Wärme < = ma.-na. dak  $(tak^2)$  >Wärme, warm <.

# Cl. p t im Kilikischen.

§ 103. Cl.  $p \hat{t} = kl. \hat{t} p$ :

թե te »wenn« 23—5. 8. 11. 15. 21, cl. te; թուրթ tuxt
»Papier, Brief« 39—15, 47—28, cl. tuti; թագոր »König«
L. 179—2, 186—3, cl. tagavor; թաթեր tater »Wage, Wagschalen« L. 179—3, 186—6, cl. tat »Pfote, Tatze, Fuß«; թողու
togu »er lässt« 17—5, cl. totu 3. sg. präs.; վաթսուն vatsun
»sechzig« 11—6, cl. vatsun; երթայ erta »er geht« 9—17,
13—32, cl. ertay u. s. w.

## Cl. " & im Kilikischen.

§ 104. Cl. R = kl. R R:

pnjp Kuir » Schwester « 21—8, cl. Koir; pn Ko » dein « 15—15, 23—9, cl. Ko; Dat. Kez, cl. Kez; punjup Kagak » Stadt « 25—6, cl. Kałak; punj » wie viel « 11—22, cl. Kani; punjuh Kašem » ziehe, schleppe « H. 214—42, cl. Karšem; punjuh Kašank Denom. zum Vorigen, 61—6. 11, cl. Karšank; pphumauk Kristone » Christ « 25—24, cl. Kristoneay; punjuh ink » er «, cl. inkn » selbst «; punjuk » Aussage « 29—2, cl. xausk; Lunjuh hasuik » Einkunfte «, cl. hasoik; munquin » Strafe, Geldbuße « 79—14, cl. tugank; byh erek » drei « 47, cl. erek; unuybup ayačenk » wir bitten « 53—22, cl. ałačenk, und überhaupt aa. Pluralsufix k = kl. K.

# Cl. g ç im Kilikischen.

§ 105. Cl. g c = kl. c g:

gul çav »Krankheit, Schmerz« 25—21. 22. 24, cl. çav; gnphu çorien »Weizen« L. 155—18, cl. çorean; gnlyuhl çuçnel »zeigen« 9—16. 17, 13—8, 63—25, cl. çuçanel »zeigen«; qnughu traçin »Nachbar« 39—23, cl. draçi. Hierher gehören auch

<sup>1)</sup> Zu inčex = ainčak' vergleiche ag. exman = ik'min (hp. ht), ag. uxman = ok'min (np. ht).

<sup>2) =</sup> np. tāb >Glanz, Wärme, Hitze«, bal. tap, tap, tap >Hitze, Glut«, phl. tap >Fieber«, skr. tapas >Wärme«, Hitze, Glut«, nach Arm. Gramm. 252.

Aoristbildungen mit g c: z. B.  $q_{p}bgh$  kreci 93—16, cl. greci;  $\delta uhb gh$  jaxeci 75—18, cl. caxeci;  $q_{p}bgup$  krecak 25—2; cl. grecak; flugb gh vgayecin 29—5, cl. vkayecin u. s. w. Auch das -g -c des Gen.-Dativ Plur.

Anm. Dem na. Dial. von Agulis eigentümlich ist die Vertretung von altem inlautenden e durch h. Z. B. ag. mrahal p. pr. »vergessen« = cl. moraçeal; ag. noyühül p. pr. »bedrängt« = cl. nelaçeal; ag. kordühül p. pr. »gelesen« = cl. kardaçeal; ag. mrahi 1. sg. Aor. »habe vergessen« = cl. moraçi; ag. hivandahi »bin erkrankt« = cl. hivandaçay; ag. hrühaj »bin entfernt« = cl. \*heraçay u. s. w. (vgl. S. Sarg. S. 67, 118, 119). Dass hier wirkliche Lautentsprechung und nicht etwa Aoristbildung mit h statt e vorliegt, beweist der Umstand, dass auch altarmenischem s im Inlaut agulisch h entspricht; z. B. ag. ahil »sagen« = cl. asel; ag. tihnil »sehen« = cl. tesanel; auch im Anlaute bei pron. hok »dies«, verwandt mit cl. pron. dem. sa (vgl. S. Sarg. S. 67).

#### Cl., & im Kilikischen.

§ 106. Cl.  $\zeta = kl. \zeta \zeta$ :

kl. ¿ č »nicht« (passim), cl. č, oč; ¿Ł če »nein« 31—5. 23. 99, 33—10, cl. če; ¿npu čors »vier« 17—23, L. 154—25, cl. čork; my bu ayčem »bitte« 41—9, cl. ałačem; świę bu jančel »erkennen« 25—16, cl. čanačem; świę inč »etwas« (passim), cl. inč; świę zač »Kreuz« 25—19. 20, cl. zač u. s. w. ¹).

# B. Spiranten.

#### I. Tonlose.

# Cl. / x im Kilikischen.

§ 107. 1. Cl.  $\mu x = kl. x \mu$ :

Beispiele: hunz xaç > Kreuz (siehe oben), cl. xaç; hubl xlel > berauben « 39—10, 57—20, cl. xlel; hunzh d xasem > siede « Chron. Smp. 611, cl. xarsem; hubl xmem > trinke « 33—18. 19, cl. xmem; humlin fifth xnamulin > Heirat « 19—2, 45—6, cl. xnamulin; hung xoz > Schwein « H. 224—9, cl. xoz; hunumulum xostanam > verspreche «, cl. xostanam; p. pr. hunumugh xostaç el 27—17, cl. xostaceal; yını klux, Gen. klxo (kəlxo) > Kopf,

Im NA. entsprechen den klassischen Tenuesaspiratae regelmäßig dieselben Aspiratae, seltener und nur in bestimmten Fällen Tenues; vgl. Han. WZKM 1, 304, Msr. Dial. v. Muš S. 105, 108, 111, 115, 119. S. jedoch § 105 Anm.

Kapital «73—9, cl. glux; huburh ganux »früh «71—6.7, cl. kanux; nipuh urax »zufrieden «53—24, cl. urax; duh jax »Verkauf «, duh vakx »Zins «73—6. 8, huph vakxar »Kapitalist «73—9, cl. it.; huh pox »Anleihe» (siehe oben), cl. pox.

§ 108. 2. Cl.  $\mu x = kl. v / in$ :

Jhzeft histog sist gultig, gilt 23—22, 29—25, 39—17 = cl. iszg 3. p. sg. Präs. v. hzhuhu iszem; zwalke sayvel skneten, mischen, mengen bei Mx. Her., in Mr. B. u. s. w. = cl. zwambe sałazel.

§ 109. 3. Cl.  $\mu x = kl. \gamma \gamma$  vereinzelt in:

kl. uque syal (səyal) >Fehler 81—14 = cl. sxal; dazu · Weiterbildung: uque be səyalank >Fehler , Gen. -wwg in Smp. Chron. Dul. S. 606; Denominativ: uque for syalem (səyalem) >fehle 65—27, 67—2, 81—15 = cl. ufum for sxalem >fehle . Vgl. in Gloss. quque zayal >Fehler .

Anm. Neuarmenisch ist aa. x regelmäßig wieder durch x vertreten. Vgl. Han. WZKM 2, 292, Mser. Dial. v. Muš S. 119.

#### Cl. 5 h im Kilikischen.

§ 110. 1. Cl.  $\zeta h = kl. h \zeta$ :

Lupp hair »Vater« 49—11. 29. 35, cl. hair; ζρωμ hing »fünf«, cl. hing; ζρω hin »alt« 41—8, 43—10, cl. hin; ferner: ζωυζρων hamrem, cl. hamarem; ζωυζρων hamperem, cl. hamberem; ζωυζρων hasknal, cl. haskanal; ζωιωρ havnil, cl. havanel; siehe die Belege im Gloss.; auch ζριων hivand »krank« 25—14; ζωδωρν hejnim »steige auf« 77—21, cl. hecanim; ζωνρη harvir »hundert« L. 178—14. 15, cl. hariur; ψωζ bah »Stunde« 11—17, cl. pah; ψωζων bahel »bewahren« 49—3, cl. pahel; ζωζ δαλ »Gewinn« 83—17, Gen. ζωζαι δαλυ, 83—14. 17, cl. δαλ, Gen. δαλυ; νως mah »Tod«, Gen. νωζαι mahu 55—9, cl. mah, Gen. mahu u. s. w.

- § 111. 2. Cl. 4 h schwindet im Kilikischen, und zwar:
- a) Anlautendes h in: kl.  $u_{l} = u_{l} = u_{l} = u_{l}$  availy glauben < 25—11. 15, 63—15, 73—8, 81—7 = cl.  $u_{l} = u_{l} = u_{l}$  >glauben < .
- § 112. b) Inlautendes h nach r in: Nom. pl. w2/wwpg asxark »Länder, Land L. 178—9. 12, L. 185—14 für cl. asxarhk

աշխարՀը. Die daneben in kilikischen Quellen noch erscheinende Schreibung աշխարՀը aëxarhk mit h ist lediglich als historische, antiquierte zu betrachten.

Anm. Denn, dass in der lebenden kilikischen Volkssprache hier h wirklich geschwunden war, in letzterem Falle wohl auch im Singular ωη humps, wird bestätigt durch das Neuarmenische. So hat z. B. Ms. ebenfalls die Formen: avtonal »glauben«, cl. havatal; asxar (Gen. asxori) >Welt<, cl. asxarh; ferner analog: xunar >tief<, cl. xonarh; sonavuor »gnadenvoll, segensreich«, cl. šnorhavor u. s. w. 1). — Ebenso zeigt Tf. 2) h-Schwund nach r in asxar > Erde <; xonar > tief <, nebst xonaruf in; xorurf >Rat«, cl. xorhurd; šnurk', šnuk' >Gnade«, cl. šnorhk' u. s. w.; ferner im Anlaut: avtal »glauben«, ama »für«, cl. hamar, tr. hamar »für«. — Entsprechend hat Pol. mit h-Schwund: asxark' >monde« Han. 30, xonar >dux« (cl. xonarh), nebst xonarut in >le doux « Han. 69, auch Nch. asxark's > Welt « (Patk. Mat. 125) u. s. w. — Neudialektisch wechselt endlich auch x mit h für cl. h, so im Tf. 3) xuy und huy = cl. hot > Erde <; xayurt und hayurt, xayort'il und hayort'il = cl. halordel >theilnehmen <; das heisst, es hat sich der anlautende gutturale Hauchlaut h der folgenden (weichen) gutturalen Spirans  $\gamma$  angeglichen. Im Jlf. ist x die regelmäßige Entsprechung für altes anlautendes h; z. B. jlf. xay »Armenier« (cl. hay); xaç >Brod (cl. hac); xer >Vator (cl. hair); xet >mit (cl. het); xin >alt (cl. hin); xaštel >übereinkommen « (cl. haštel). Vgl. Patk. Dial. S. 82.

## Cl. 2 s und u s im Kilikischen.

§ 113. Cl.  $_{2}$   $\dot{s} = kl. \dot{s}_{2}$ :

- a) Im Anlaute: ¿wi šah »Gewinn« 83—17, cl. šah; ¿tu šen »wohlerhalten« 49—3, cl. šen; ¿num šud »schnell« Mx. Her. 37, 141, cl. śoit; ¿finh šinel »gründen, zu Stande bringen« 33—17, cl. šinel u. s. w.
- b) Im Inlaute und Auslaute:  $u_2 u u u$  nšan »Zeichen, Abzeichen« 9—16, 33—4, cl. nšan;  $p_2 u u u u$  Kašem »ziehe, schleppe« H. 214—42, 222—26, cl. Karšem;  $p_2 u u u u$  Kštem »schlage« 31—2. 4. 12, 61—9, cl. Kštem u. s. w.
  - § 114. Cl. u s = kl. s u:
- a) Im Anlaute: unip sur >schnell, stracks < 13—13, cl. sur; ubi s'ev >schwarz < (vgl. Gloss.), cl. seav; ubquil sudug >Kisto < (vgl. Gloss.), cl. snduk; unuwubb spannem >töte < (vgl. Gloss.), cl. spananem u. s. w.

<sup>1)</sup> Mser. Dial. v. Muš S. 138.

<sup>2)</sup> Tom. Dial. v. Tifl. S. 71, 72, § 169.

<sup>3)</sup> Tom. Dial. v. Tifl. S. 72, § 170.

- b) Im Inlaute: muh\_ asel »sprechen« 13—12. 17, cl. asel; [ub\_ lsel »hören« 13—20, cl. lsel; \( \sum \) \( \text{fum}\) \( \text{hasknal} \) \) erfahren« 9—13, cl. \( \text{hasknal}; \( \sum \) \( \text{fum}\) \( \text{hasnil} \) \( \text{sglangen zu, anlangen} \) 19—8, 55—5, cl. \( \text{hasanel}; \( \sum \) \( \text{fum}\) \( \text{fix} \) \( \text{hasnil} \) \( \text{seminfor}\) \( \text{hasnil} \) \( \text{seminfor}\) \( \text{hasnil}\) \( \text{seminfor}\) \( \text{linkunfte} \) \( 21—3, \) \( 47—24, \) \( \text{el. hasoik} \) \( \text{u. s. w.} \)
- c) Im Auslaute: wyn ais »dieser«, Pronomen affixum -u -s = cl. ais, -s; bu yes »ich« 41—7. 8. 21. 23, cl. es; Acc. sg. qbu zis »mich« 41—8, cl. zis; die 2. p. sg. Präs. auf -s; quu kas »du gehst« 13—13, cl. gas; ununu arnus »du nimmst« 13—14, cl. arnus u. s. w.

Anm. Ganz entsprechend hat auch das Neuarmenische regelmäßig s, s als Vertreter von altarmenisch s, s; vgl. WZKM 2, 130 f., 290 f.; Mser. Dial. v. Muš S. 122 ff. — In tr. £a½ >Bewegung, Erderschütterung< = cl. sar½, hat sich die anlautende harte palatale Spirans der auslautenden weichen Spirans ½ assimiliert. Vgl. auch Tom. Dial. v. Tifl. § 164. — Über ag. h = cl. s vgl. oben § 105 Anm.

#### II. Tönende.

### Cl. & z und , z im Kilikischen.

#### § 115. Cl. $d \ \dot{z} = kl. \ \dot{z} \ d$ :

# § 116. Cl. q z = kl. z q:

Kl. q z als Akkusativpräfix = kl. z q; quun zad, quuntul zadem » frei, befreie « 49–28, cl. zat, zatem; qti zien, yqti vzien » Schaden « 73–18, 81–23, cl. vzean; uquun azad » frei « 21–13, cl. azat; Luquun hazar » tausend « 71–3, cl. hazar; leque lezu » Zunge, Sprache « 15–7, cl. lezu; utq miez » uns «, thq ciez » euch « (Formenl.); phq kiez » dir « (Formenl.), cl. kez u. s. w.

Anm. Analog ist im NA. altes z und ž großenteils erhalten geblieben. — Ausnahmsweise hat jedoch z. B. Mš. (Mser. S. 124): ask »Volk« für cl. azg; anoskam »schlecht« für cl. anzgam; patic »Strafe« für cl. patiž; varčatun »Schule« für cl. varžatun (Mser. S. 124); die Erhärtung der weichen Spirans ist hervorgerufen durch die benachbarte Tenuis.

Cl. J y und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 117. 1. Cl. j y im Anlaute = kl. j mit Lautwert h — wie auch im NA — nach § 23.

Beispiele: kl. Jtd hem > Verzögerung, Aufschub 33—9, cl. yam; Jtdf hemem > verzögere 15—2, 23—19, cl. yamem; Junjuh haidni > offenbar 59—8, cl. yaitni; Junuy harać > vor, vorher 29—7, cl. yaraj; Junih havelnam > hinzukommen, überschüssig sein 45—19, cl. yavelum; Junih havid en > ewig Dipl. Sarv., cl. yavitean; Jtm h'ed in der Verbindung h Jtm i h'ed > hinten, zurück 47—3. 4, cl. yet; Jtmh hedi > der Letzte, letzt 39—1, 47—11. 17, cl. yetin; Junq huiz > Streit, strittiger Gegenstand 13—30, 59—26, cl. yoiz. Auch Jhunch hisun > fünfzig <, cl. yisun; Jhunuh histag > rein < Mr. B. 160, Geop., Mx. Her., cl. ystak. Neben der Form Jenupht of hoyargem > schicke < L. 156—22, zeigt sich bereits mit verfüchtigtem Hauchlaute die Form Jenuph oder xorgem) 25—17.

Anm. Häufiger zeigt sich der Schwund des aus y entstandenen Hauchlautes im NA. So ms. onknier »Augenbrauen«, tr. onkivoner (id.) = cl. yaunk'; ms. oyorkiel »schicken« = cl. yularkel; pol. istak »purement« = cl. ystak; pol. isun »50« = cl. yisun u. s. w.

- $\S$  118. 2. Cl.  $_J$  y im Wortauslaute war schon in vorkilikischer Zeit geschwunden. Das Nähere siehe  $\S$  63, 1 und  $\S$  68, 1.
- 3. Cl.  $_J$  y im Inlaute vor Vokalen = kl. y  $_J$  nach  $\S$  8 b und  $\S$  9 b.

Beispiele: Summyhin jarayen »sie bedienen« 53—24, cl. carayen; Summyhing jarayenk »wir bedienen« 53—23, cl. carayenk; Sung hayoç Gen. pl. »der Armenier« 13—6, cl. hayoç; myung dyayoç Gen. pl. »der Kinder« 53—1, cl. tłayoç; syuntu vgayel »zeugen, bezeugen« 47—1, cl. vkayel; syuntu vgayel »Zeugnis« 29—25, cl. vkayutiun u. s. w.

§ 119. 4. Cl. J y im Inlant vor Vokalen und in diphtongischer Verbindung mit  $\omega$  a ist im Kilikischen zugleich mit dem a-Laut geschwunden in:

ծառութելան jarutün »Dienst, Lehnsdienst« 9—14, 13—29, 15—1, 19—11. 20, 37—4, H. 206—17. 18, H. 212—5 = cl. carayutiun ծառայութելան; kl. Հատես hamem »befehle, verordne« 33—8, 39—11 = cl. hramayem Հրամայեմ.

Anm. Vgl. tr. deyu Gen. sg. von deya = cl. tłayoy; Gen. pl. deyoç = cl. tłayoç; pesi Gen. sg. von pesa = cl. pesayi; jampu Gen. sg. von jampa = cl. canaparhi. Aid. II, S. 19 u. 273.

- Cl. 4 v, L v, at v und deren Entsprechungen im Kilikischen.
- § 120. 1. Cl.  $\sqrt{v} = kl$ .  $v \neq sowohl im An-als im In-und Auslaute:$
- a) Im Anlaute: kl. fun vay Morgen 79—2, cl. val fun; flep vier auf, tiber 39—12, cl. ver flep; flepuj vera auf, gegen 27—2. 3, 35—12, cl. veray flepuj; flup vjar Zahlung 41—11. 18, cl. včar flup; flupb vjarem bezahle 41—5, cl. včarem flupb ; flupb vjarem bezahle 41—5, cl. včarem flupb ; flupb vjarem bezahle 41—5, cl. včarem flupb ; flupb vjarem bezahle 41—5, cl. včarem flupb vjarem bezahle 39—4, cl. verjin flupbi ; flupb v verçnem berhebe 39—11, cl. veraçuçanem flupugusyanık verçnem bezahle verçn
- b) Im Inlaute und Anslaute nach no, welches zum Teil ausfällt: Inquitat žoyvem »sammle, versammle 13—7, 15—15, cl. žolovem Inquitat; Inquitat jovu »des Meeres Gen. sg. 71—8, cl. covu Inquitat; Inquitation »Meer Ass. Ant., cl. cov; Instr. sg. auf -ni -ov = cl. -ov -ni; z. B. kl. induitation (Instr. zu grio) 33—14; Imamilation (Instr. zu havad) 9—10; nidni užov (Instr. zu už) 57—20, 67—20; zquit syov (Instr. zu suy) 35—5; Induitation (Instr. zu jov) L. 155—19 u. s. w.
  - § 121. 2. Cl.  $v = kl. \ v \ (und \ v)$ :
- a) Im Inlante nach Vokalen, die zum Teil auch ausfallen: wieder wieder and die Seine Wieder and Seine
- b) Im Auslaute nach Vokalen: gmi çav »Krankheit« 25—21. 22, cl. çav gmi; ζωμωι halav »Kleidung« H. 221—18, cl. halav ζωμωι; ζωμωι gdav »Leinwand« 85—1, cl. ktav ζωμωι;

<sup>1)</sup> Eigentümlich ist dem na. Dial. v. Julfa das Bildungssuffix -ayor als Entsprechung des aa. Suffixes -avor: jlf. mecayor (= cl. αντική), jlf. gəlzayor (= cl. αντική), jlf. mardayorut iun (= cl. αντικήμεισημείους βρείο) u. s. w. Vgl. Patk. Dial. 82.

uh. siev »schwarz «Mr. B. S. 149, 152, cl. seav uhu.; ungh. arčiev »vorher «41—5. 23, cl. arajeav unughu.; Endung -u. -av der 3. p. sg. Aor. = cl. -av -u.: ζωημι. hakav 29—18, 31—7, 35—1 »hat angezogen «; μυμι. darav 13—12 »hat gebracht «; ψηβωι. priav 63—13 »hat sich losgemacht « u. s. w.

§ 122. 3. Cl. n = kl. v (n = l, l) inlautend nach Konsonant und vor Vokal:

Beispiele: Publim tvenal scheinen 79-3, cl. tvi Puch ses scheint; hulf grvil sich duellieren 33-8, 35-23, cl. hunt krvel; mumnum astvaj Gott 31-23, cl. astvac mumnum u. s. w.

§ 123. Zusatz 1. Ursprüngliches v schwindet kilikisch in:

indump tžar (tožar) schwierig« Leb. d. Vät., Mr. B. 155, 156, Mx. Her. S. 51, 53, 54, 99 u. s. w. = cl. džvar namen schwierig«. Vgl. pol. tižar sdifficile« Han. S. 117.

§ 124. Zusatz 2. Älteres v wird vereinzelt zu f erhärtet unter dem Einfluss von vorhergehender Aspirata: in diesem Falle verbindet sich der Hauch der Aspirata mit v zu \*hv, welch letzteres — wie im Neuarmenischen — zu f wird. Vgl. oben § 7 Anm. 3.

So haben wir neben älterem huznih, huzih inçvi bis auch die Form huzh inçfi bis in Dipl. v. Sarv. H. 258—26. — Dass z. B. auch kl. huqin, huqin mit Erhärtung der ursprünglichen medialen Spirans v als takfor (aus \*takhvor) gesprochen wurde, das verraten Transskriptionen aus dem Kilikischen wie: takfol oder Tacfol in Willebrand's Reisebeschreibung (vgl. Gloss.); arab. takfūr, takafūr, takfūrya.

# C. Liquidae.

# Cl. p r und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 125. Schwund von indogermanischem r liegt bekanntlich vor in cl. whumbhu tesanem sehe für \*tersapem: gr.  $\delta \dot{\epsilon} \varrho$  \* $\kappa \rho \mu \alpha \iota$  \*sehe ,  $\dot{\epsilon} \delta \varrho \alpha \kappa \sigma \nu$  \*erblickte ,  $\delta \dot{\epsilon} \delta \varrho \varrho \kappa \alpha$  \*blicke , skr. dadárça, zd. dādarəsa \*sehe (Arm. Gramm. II, 497). Außerdem zeigt das Altarmenische Ausfall von ursprünglichem r-Laute in folgenden Fällen, wo neben der jüngeren r-losen Form die ältere Form mit r steht:

Taus mah >Tod neben marh (Ephrem III, S. 20), skr.

mrtyü-, zd. mərəθyu- >Tod ; μμως pah >Nachtwache neben

parh (Ephrem III, S. 17), zd. pāθra >Schutz , phl. \*pāhr;

μμως μρ pahel >bewachen neben parhel; μμης xoh in iravaxoh

>rechtdenkend neben iravaxorh; μμης μιση xohurd >Gedanke (in einer Evangelienhandschrift, Mser. S. 137) neben xorhurd 1);

μμως baš >Mähne neben barš (13. und 14. Jahrh.), zd. barəśa

>Rücken (Arm. Gramm. S. 118); μισμητες ašaluš >Morgenröte neben aršalus, aršalurš u. a. m.²). Die älteren Handschriften haben noch r: rh und rš des 5. Jahrh. werden in der Folgezeit zu h und ś (mit Verlust des r).

In spätklassischer Zeit erscheinen weiter noch: ¿ming čalaç »Mühle, Wassermühle« = cl. jralaç (\*¿nip\_ming); ¿npquin čortan »Rinne, Wasserlauf« in Geop. neben älterem jrordan (= \*¿nip\_npquin »Wasser-Rinne«); ¿mizhi kašel »ziehen, foltern« b. Ephrem, neben älterem karšel u. s. w.

Im Anschluss an diese Erscheinung und als Fortsetzung in vergrössertem Maßstabe erleidet das Kilikische Schwund von ursprünglichem r in folgenden Konsonantenverbindungen:

§ 126. a) Cl.  $\zeta_{I\!\!P}$   $hr = kl \zeta h$ :

kl. Sudhed hamen befehle, verordne, verfüge 33—8, 39—11, 41—9, 43—7. 10, L. 178—7, L. 179—4, L. 185—17. 18 = cl. hramayem; kl. Sudwig hamank befehl, Verordnung, Privileg 19—10, 33—3. 4, 35—2, 53—25, 77—17, 79—11, L. 178—16, L. 179—2, L. 185—9. 19. 20, L. 186—4, Gen. Sudwig hamna; L. 185—19 = cl. hraman-k, sg. hraman befehl, Vorschrift; win Sudwig anhamank unbefohlen, unbeauftragt 13—21 = cl. \*anhramank; Sunterp haverk eigentl. Einladung, spec. beinberufung des Vasallen zur Leistung des Lehnsdienstes 9—14 = cl. hraver, pl. hraverk; win Sunterp

<sup>1)</sup> Ebenso wird func xoh, xah »Speise« auf älteres \*xorh, \*xarh zuzückzustühren sein = zd. x ara a- »Speise« nach Arm. Gramm. I, S. 160.

<sup>2)</sup> Secundäres, eingeschobenes r werden wir dagegen erblicken müssen in el. baržin >Teil<, baržanem >teile< Ephrem II, 2. 8—9 neben bažin, bažanem; yaverž >ewig< neben yavež; viržel >eine Fehlgeburt thun< neben vižel; turž >Schaden< neben toiž; daršoin >Dolch< neben dašoin; haršel >schwinden, absterben< neben hašel; maršel >hinschwinden< neben mašel; paršar >Vorrat< neben pašar; paršarel >belagern< neben pašarel; orfil >Laus< neben ofil, pol. očil.

anhaverk vuneinberufen, unaufgeboten 15-1 = cl. anhraver vnicht einladend, unfreundlich , vnicht eingeladen .

§ 127. b) Cl.  $p\zeta rh = kl. \zeta h$ :

Kl. δωνιμως, δωνιμως, δωνιμως janpah »Weg« 25—6, H. 217—4, H. 221—34, 222—19, Dipl. Sarv. = cl. čanaparh; kl. ηως tah »alt, gealtert« 21—19, Geop. 243 = cl. \*darh.

§ 128. c) Cl.  $p_2$   $r\dot{s} = kl., \dot{s}$ :

Kl. punzbit zašem »siede, koche« Smp. Chron. Dul. S. 611, 622 = cl. zaršem »siede, koche«; kl. punzbit kašem »ziehe, schleppe« H. 214—42, 222—26 = cl. karšem »ziehe«; kl. punzbit kašank »Körperverletzung, Misshandlung, Plackerei« 61—6. 11 = cl. karšank; Pozuhit tošmim »verwelke« in Geop. = cl. taršanim.

§ 129. d) Cl. ps  $r\ddot{z} = kl. s \dot{z}$ :

Kl. wəbə ažem oder wyəbə aižem bin wert, koste 11—22. 27, 73—16, Geop. 68—7 = cl. aržem (id.). Dazu das Derivierte wəbbuud aženam, wyəbbuud aiženam 29—6, 59—34. 35, 73—20, H. 213—17, H. 225—8; wəbə ažek Wert, Preis, Instr. wəbə ažeok H. 220—43 = cl. aržek.

§ 130. e) Cl.  $pp \ rb = kl$ .  $p \ \hat{p}$  (über die Aspiration vgl. § 99 oben):

Kl. Lift yep wann, sobald 19—20, 59—6, L. 156—14, H. 218—8 = cl. erb wann; kl. unif (unif) sup rein, heilig vgl. Gloss. = cl. surb.

§ 131. f) Cl. pq rd = kl. t(i) q, un, p:

K1.  $q \not t q$ ,  $q \not t m$   $z \not e t$  (wohl =  $z \not e t$  gesprochen) 33—1. 16, 35—5, 41—23, 47—22, 51—5, 57—16, 59—13. 30, 67—11. 13, 69—2, 73—12, 35—18, 45—23, 59—21 = cl. ziard  $q \not t p m p q$ , vermittelt durch nachcl.  $z \not e r t q \not t p \not p d$  ( $q \not t p q g$ ).

§ 132. g) Cl. pq  $rg = \tilde{k} l. k (\tilde{k}) q$ ,  $l_{l}$ ,  $l_{l}$ :

Kl. qque, qque tkal (tokal) Lössel« vgl. Gloss. = cl. drgal, targal; ferner schwindet r vor k in den Wörtern: ublut in guq ublut ənd nekse sinnerhalb« Dipl. Sarv. H. 258 = cl. ənd nerkse sinnerhalb«; hundəbh xamyek «Kinnbacken« Mr. B. 154 = spätcl. xamcerk. Auch unuhhh spəgig (oder spəgik?) rein« 11—9, 67—1, für älteres unuhhh spərgig »rein« 59—23. Über unuhha aus unubla siehe unten § 135.

Anm. 1. Die gelegentlich noch vorkommenden Formen mit r, wie fruchphol hravirem (neben haverk), fruchung hramank' (neben hamank') sind natürlich nur noch in der Schriftsprache zugelassen und der lebenden Volkssprache längst fremd.

Anm. 2. Im NA. setzt sich diese Lautverschiebung derart fort, dass im allgemeinen r-Schwund stattfindet vor einer Aspirata oder vor den Spiranten  $\lambda$ ,  $\delta$ ,  $\xi$ , seltener vor Spirans s. Man vergleiche für das Tr. Aid. II, S. 278, für Pol. Han. WZKM 2, S. 307, Ms. Mser. S. 130; Ach. Tom. S. 21, Tf. Tom. S. 75 u. s. w.

§ 133. Im Übrigen, d. i. in der Mehrzahl der Fälle ist el. r = kl.  $r_{\ell}$  im Inlaut und Auslaut, namentlich nach Vokalen, in den Verbindungen:

kl. wp ar: kl. wpdwfd arjał Silber 81—14, cl. arcał; wpqwp artar sgerecht 67—17, cl. ardar; owwp odar sfremd 21—9, 33—23, 63—4, cl. autar; wpqbybd, wpqbybd arkelem, arkilem shindere 25—25, 41—9, 11—20, cl. argelul; wphwbwy arianal svorsichtig sein H. 223—27, cl. arianal; wpdybd arjgem sbefreie 77—4, cl. arcakem; wpdnq arjoy shirt H. 223—21. 23, cl. aracoł; wwpw bard schuldig 9—5, cl. part; wwpwp bartk schuld 71—19, cl. partk; wwph dari sJahr 11—4, cl. tari; wwpybd garem skann 73—11, cl. karem; Deriv: wwpbuwd garenam skann 73—9.

kl. bp er: bphp ergir »Erde« 39—8, cl. erkir; bphn ergu »zwei« 25—13, 35—15, cl. erku; bpqunuf ertnum »schwöre« 11—3. 8. 9, cl. erdnum; bpbiumf erevnam »erscheine« 65—20, cl. erevanam; pbphf perem »trage« 21—19, cl. berem; sbp fier »Greis« 39—23, cl. cer; phhp engier »Genosse« 31—4, cl. enker.

kl. mp or: mp vor »wer, dass« (passim), el. or; mpp vorp »Waise« 51—9, el. orb; mpp orti »Sohn« 93—30, el. ordi; mpp cors »vier« 17—23, el. cork; mpp orti »Weizen« L. 155—18, el. corean.

kl. hp ir: hphlach irigun »Abend «27—14, cl. erekun; hphp iriek »drei « (siehe Gloss.), cl. erek; hplache irgunk »Mthe «H. 216—22, cl. erkunk; hpup irar »einander «3—5, 27—20, cl. irear; hp ir »sein, seiner «, cl. iur. Vgl. Formenlehre.

kl. nep ur: z. B. nepulu urax »zufrieden « 53—24, cl. urax; unep sur »eilend « 13—13, cl. sur; unepp surp »heilig « 93—15, cl. surb.

kl. ər: z. B. aphle əyərgel >schicken < 25—17, cl. yularkel >schicken <; hpfdm. pərlav >löste sich los < 63—13, cl. prlanim u. s. w.

Seltener steht r im Inlaut oder Auslaut nach Konsonanten, namentlich nach tönenden: z.B. wupph abrim slebe 9-8.9, el. aprim; humph godrem stöte H. 223-34, el. kotorem; swinge, swinge mandr sklein Mr. B. 148, el. manr. Nach tonlosem Konsonant z.B. in quagh traçin snachbar 39-23, el. draçin.

### Cl. n r und seine Entsprechungen im Kilikischen.

- § 134. 1. Cl.  $n \dot{r}$  ist, analog wie pr, = kl.  $\dot{r}$  n nur im In- und Auslaute:
- a) Im Inlante: unff arci verst, der erste 25—11, cl. araji(n); unuing aranç vohne 13—6. 26, cl. aranç; unuing arang
  vnehmen 13—14, cl. aranl; dunuffic jarulün vDienstleistung 
  9—14, cl. carayuliun; dunuff mernim vsterbe 9—8, cl. meranim; dunumf mornam vergesse H. 224—43, cl. moranam;
  huhe griv vgerichtlicher Zweikampf 29—5, 31—6, cl. kriv.
- b) Im Auslaute: Sum jar »Baum« (Geop.), cl. car; um ar »nimm!« Imperat. v. ununt (s. Formenl.) u. s. w.
- § 135. 2. Cl. n r schwindet vor u n vereinzelt in wall arnem = kl. wfild ainem »mache, thue«.

Belege: այրել ainel Inf. 21—1. 11. 13, L. 186—7; այրել Մ ainem 1. sg. präs. 21-26; ujulu aines 2. sg. präs. 15-19, 43-7; mfut aine 3. sg. präs. 13-10. 19. 31, 15-9, 31-8, 33-25, 35-3. 14 (vgl. Gloss.); auch with he ainelik > Hand-Als ältere mittelarmenische lungsweise < 15—7, cl. arnelik. Form ist bei Mx. Her. überliefert winder airnel sthun, machen « (այրնես S. 84, 99, 102, այրնէ S. 88, 94, 101, 106, այրնեն S. 12, 101 u. s. w.), hervorgegangen aus until, ainel durch Auflösung in \*արբևել arrnel und Ausfall des ersten թ r, worauf zum Ersatze w a zu w ai gedehnt ward nach § 38. Aus jenem frühmittelarmenischen winder airnel ist mittels Schwund des nunmehrigen p r vor Nasal & n die kilikische Form mjuh, ainel geworden. — Sonst ist altes in im KL. sowie auch im NA. erhalten geblieben, so z. B. in kl. unung arnul >nehmen = cl. arnul, und zwar deshalb, weil in diesen Fällen das r ursprünglich und etymologisch berechtigt ist, während es in until, lediglich Vertreter von urspr. p r vor Konsonant ist, da առնել eigentlich = \*արչնել \*ar-nel (Aor. ար ար ի, dagegen wn h von wnuncy) ist.

Anm. Auf ma. ainel, jüngere Form anel, gehen die meisten neuarmenischen Formen desselben Verbums zurück, nach Gloss.

## Cl. 7 t und seine Entsprechungen im Kilikischen.

- § 136. 1. Cl.  $\gamma = kl$ .  $\gamma$  mit Lautwert  $\gamma$  nach § 22 im In- und Auslaute:
- a) Im Inlaute, namentlich vor Vokalen und tönenden Konsonanten: unquy dya »Kind« 37—14. 16. 17, cl. tłay; Ponquest toyum »lasse« 81—17, cl. tołum; ququust koynam »stehle« 65—8, cl. gołanam; usunquust ačoynam »werde gesund, genese« 65—23, cl. yajołanam; juquuphtst hoyargem »schick« L. 156—22, cl. yułarkem; p yungt i vaye »von alters her« 39—18, cl. i vałe, Abl. v. yung vał; gungug kayak »Stadt« 83—25, cl. kałak; suunquy madyaš »jung«, suunquygubst madyašçnem »verjünge« 17—25, cl. matał. Jedoch auch vor harten Konsonanten; so in: unquup aypair »Bruder« (vgl. Gloss.), cl. ełbair; unquum aykad »arm«, cl. ałkat; sung mieyk »Fehler, Sünde«, cl. mełk; unglybu aycgin »Mädchen« 19—5, cl. ałjik u. s. w.
- b) Im Auslaute: Fing toy > lass < 41—9. 10, cl. tol; qua koy > Dieb < 65—4. 6, cl. gol; qua kiey > Dorf < H. 218—25, cl. giul; quay > Morgen < 79—2, cl. val; unba diey > Ort < 19—25, 39—13, 47—27, cl. teli; pana əyuy > Gehirn < Mr. B. 154, cl. ulul, uliul u. s. w.
- § 137. 2. Im Inlaute vor tonlosen Konsonanten ist im Neuarmenischen allgemein die Media  $\gamma$  (q) zur Tenuis x ( $\mu$ ) erhärtet; bereits im Kilikischen finden wir die Anfänge dieser Lauterscheinung in folgenden Fällen:

Ponipis tuxt > Brief, Urkunde, Papier (1) 39—15, 47—28, 59—2, Dipl. Sarv., L. 156—28 = cl. Poniqis tuti, spätcl. tuyi; Pomipis taxt > Schweinsbrot (bot.) Mr. B. 159 = cl. Pomipis tati, spätcl. tayi.

Anm. Die hier im Kilikischen noch schwach und erst vereinzelt hervortretende Erscheinung ist im Neuarmenischen gesetzmäßig geworden; so z. B. entspricht im Tf. den älteren Lautverbindungen  $\gamma k$ ,  $\gamma \ell$ ,  $\gamma \ell$ ,  $\gamma \ell$ ,  $\gamma c$ ,  $\gamma p$ ,  $\gamma \ell$ ,  $\gamma \ell$ ,  $\gamma \ell$ ,  $\gamma \ell$ ,  $\gamma c$  (nach Tom. S. 73, 74) regelmäßig tf. xk,  $x\ell$ , xt, xc, xp,  $x\ell$ ,  $x\ell$ ,  $x\ell$ , xt, xc und xc. Analog im Ag. (S. Sarg. S. 66), im Mš. (Mser.

<sup>1)</sup> Vereinzelt Ass. Ant. 39—19 findet sich noch Pring fuyf.

S. 133), im Pol. (Han. WZKM 2, 293) u. s. w. Teilweise wird tiberdies auch im Auslaute, sowie da, wo inlautendes  $\gamma$  durch Vokalwegfall anlautend wird, die Mediae  $\gamma$  zu x verhärtet. So im Pol. (WZKM 2, 293).

### Cl., l und seine Entsprechungen im Kilikischen.

§ 138. Cl l = kl.  $l_{l}$  im An-, In- und Auslaute: Beispiele:  $l_{l}$   $l_{l$ 

Anm. Analog ist im NA. altes l' durchgehends erhalten geblieben. Nur im WA. zeigen mehrere Dialekte an Stelle des mittelarmenischen Part. präteriti auf -iel ein entsprechendes Particip auf -ier; jedoch auch hier ist nur scheinbar aa. l zu r geworden, wie unten in Formenlehre des Näheren dargethan ist. Vgl. auch Mser. Dial. v. Mus S. 128, Han. WZKM 3, S. 38 f., Tom. Dial. v. Tifl. S. 75 u. s. w.

#### D. Nasale.

# Cl. & n und seine Entsprechungen im Kilikischen.

- § 139. 1. Cl. u = kl. n u:
- . a) Im Anlaute: Նա na »da, alsdann« 13—9, 75—12, cl. na; Նաև nav »Schiff« 156—8, cl. nav; Նման nman »ähnlich« 65—12. 14, cl. nman; Նշան nšan »Zeichen« 9—16, cl. nšan; Նար nor »neu« 47—11. 30, cl. nor u. s. w.
- b) Im Inlante: winner anun') »Name « 11—25, 13—8, cl. anun; hunten ganux »früh « 71—6, cl. kanux; puteh kani »wie viel « 11—22, cl. kani; afteh kini »Wein « L. 155—2, cl. gini; zfühl sinel »bereiten « 47—11, cl. sinel u. s. w.

<sup>1)</sup> Statt dieser auch gemeinneuarmenischen Form erscheinen ausnahmsweise im Kr. (Patk. Dial. 66) die m-Formen: anam, anum, anom, welch letztere nicht auf das as. anun zurtickgehen; vielmehr sind diese Formen herzuleiten aus älteren \*anamn, \*anumn, \*anomn, in welch letzteren neuarmenisch das finale n abfallen musste, und die ihrerseits ein urarmenisches \*annn oder anomn voraussetzen, aus welchem nach einem anderen Lautprocess auch das gemeinarmenische anun hervorgegangen ist.

c) Im Auslaute, namentlich nach Vokal: unit dun »Haus«
11—7, el. tun; ppplinet irigun »Abend« 27—14. 16, el. erekun;
fft hin »alt« 41—8, el. hin; yft gin »Frau« 47—10, el. kin;
yft kin »Preis« 83—26, el. gin; puù pan »Ding, Arbeit« 13—
32, el. ban; mut dan Gen. v. mut »Haus« 71—13, el. tan;
puut ksan »zwanzig« L. 157—16. 19. 20, el. ksan; myt ain
»dieser« 9—17. 23, 13—8, el. ain; hphmyt ergain »lang« 85—3,
el. erkain u. s. w. 1).

§ 140. 2. Cl. - im Auslaut nach Konsonant fällt im Kilikischen ab, in folgenden Fällen:

Anm. Dass im NA. n-Abfall im Auslaut nach Konsonant Regel ist, sowohl im NOA. wie im NWA., ist bekannt. Spezifisch neuarmenisch ist, dass an Stelle des geschwundenen n sich teilweise halbvokalisches entwickelt; z. B. pol. dase >zehn <, ink'e >er <, oxte >sieben < u. s. w. (WZKM 3, 47); natürlich ist dieses o nicht etwa aus n hervorgegangen, sondern nichts anderes als der sekundäre, vor n sich entwickelnde Halbvokal, der nach dem Schwund von n zum Vorschein kommt. Dass o nur in gewissen Fällen erscheint, in anderen dagegen fehlt, beruht auf euphonischen Gründen. - Ein rein euphonischer Laut ist dasjenige a des Neuarmenischen, welches an Wörter antritt, die auf Doppelkonsonanz (seltener einfache Konsonanz) ausgehen, falls unmittelbar darauf konsonantischer Anlaut folgt; so z. B. tr. (nach Aid. II, 276) garje xosk' me >ein kurzes Worte, hasto paiter >dicke Holzscheitee, mut's deys >ein finsterer Ort u. s. w. für einfaches: garj կարճ, hast Հաստ, mut Incl. Derselbe rein euphonische Laut erscheint auch in demselben Falle regelmäßig bei Wörtern die auf zwei Konsonanten endigen, deren letzter r

<sup>1)</sup> Vereinzelt entspricht klassischem n der Laut l in ma. Lunquum labast »Hase« (ob wirklich auch kilikisch?) = cl. napast in napastak (napast + ak). Vgl. lapostrak »Hase« im Mš. (Mser. 135), pol. labestak, tf. lapustrak, zt. lapstok, kr. slapastrak u. s. w. (s. Gloss.).

ist; z. B. jandro k'ar >ein schwerer Stein <, mandro doyak' >kleine Kinder <, parcro ler >ein hoher Berg < (Aid. II, S. 276). Analog pol. xorugno >tief < (funpnelul), jandrne (für jandrno) >schwer <, ink'ne (für ink'no) >er <, deren > 'resp. e, wenn hier wirklich e und nicht o gehört wird!) Hanusz in WZKM 3, 47 fälschlich als 3. sg. des Verbum subst. auffassen will; wie auch Hanusz ungenau ebendaselbst das o in daso >zehn <, oxto >sieben < als aus n hervorgegangen betrachtet, ein Lautwandel der im Armenischen in diesem Falle geradezu unmöglich ist.

### Cl. I m und seine Entsprechungen im Kilikischen.

- § 141. 1. Cl. I m = kl. m I:
- a) Im Anlaute: Just mair Mutter 47—6, 49—8, cl. mair; Jupy mart Mensch 65—2. 4, cl. mard; Je meč mitten, in 37—14, cl. mej; Jupyfu marmin Körper 31—11, cl. marmin; Included mornam sterbe 9—8, cl. meranim; Junual mornam vergesse H. 224—43, cl. moranam; Illus mam bleibe 35—30, cl. mnam.
- b) Im Inlaute: walt amen all, jeder 41—10, cl. amen; walt amis amis amis amis amis amis; bulk amel atrinken 33—18, cl. amel; Ludulph hamperel aufschieben 15—26, cl. hamberel; Ludulph hamperutün aufschub, Frist 21—27, cl. hamberutiun; ahalt timem eile 31—19, cl. dimem.
- c) Im Auslaute: 'puss' >oder < 15—7. 8. 11, cl. kam; suss' zam >Stunde < 11—19, cl. zam; suss' dam >gebe < 11—18. 23, cl. tam; tiberhaupt die 1. sg. präs. auf -s -m = cl. -m.
- § 142. Zusatz 1. Classischem  $-I_R mk$  in der 1. pl. des Präsens entspricht kilikisches -nk  $-I_R$ ; wir haben hier offenbar einen Fall von Konsonantenassimilation, indem unter dem Einflusse des gutturalen R k der labiale Nasal I m zum gutturalen L n (vgl. § 22 oben) geworden ist<sup>1</sup>).

Beispiele: կու Հրաւիրենք gu hravirenk 13—13, կու աղաչենք gu ayaçenk 53—22, կու առնունք gu arnunk 53—23, տանք dank 53—23 u. s. w.

§ 143. Zusatz 2. Scheinbar geschwunden ist cl. anlautendes  $\Gamma$  m in:

kl. fuzue inçu »bis 41—12 = cl. minçev; kl. fuzue inçvi (fuzuf, fuzuf) 13—15, 17—9 = cl. minçev i »bis zu«. In Wirklichkeit hat das Kilikische die ursprünglichere Form

Bekanntlich ist im NA. dieselbe Endung auch auf die entsprechende Person des Imperfectum und Aorist ausgedehnt.

mit inc bewahrt<sup>1</sup>). Hierher stellt sich auch: kl. jkyd heym »sanft, mild«, häufiger jkyt heymn (id.) Mr. B. 150, 151, 152, 155, Achrabadin H. 402, 403 = cl. skyd melm »sanft, mild, angenehm«.

Anm. Vgl. cl. hašel = mašel > erschöpfen, aufzehren <; ferner im na. Dial. v. Aken: ak. mežvi und mižvi > bis < neben ak. hižvi > bis < (Čanik. 283, 409). Namentlich schön zeigt sich das präfigierte Element m im na. Dial. v. Julfa, und zwar nach Patk. Dial. 84 in folgenden Formen: moč, monč > nicht < (= cl. oč), močinč und mončinč > nichts < (= cl. očinč), močinm > Niemanden < Dat. v. močok (= cl. očumek) 2).

# Anhang. Kombinatorischer Lautwandel.

#### 1. Einschaltung.

§ 144. 1. Cl. - up -nr = kl. -ndr - upp, - up:

kl. Suing jandr » schwer « H. 226—15 = cl. canr; kl. Suing mandr » klein « Mr. B. 148, Mx. Her. S. 19, 67, 150 = cl. manr; suing mandre » verkleinert « 3. sg. präs. Mx. Her. S. 71 Z. 4 unten = cl. manre; Suing jundr » Knie « H. 333 Z. 12 unten = cl. cunr. Auch yung pring ( ninn) bandrudi (-udu) » Fasten « (eigentl. » Käseessen «) Matth. Ed. = cl. panruti.

t-Laut wird ferner eingeschaltet zwischen Nasal n + Sibilant im Auslaute in kl.  $\zeta_{ujug}$  hain; >80<, puing kan; >als<, duby van; >wegen<; siehe unten § 148.

<sup>1)</sup> Übrigens findet sich in gewissen mittelarmenischen Schriften, wie im Achrabadin, sowie auch moderndialektisch die reine Wurzelform inc als Präposition in der Bedeutung »bis«, entsprechend klassischem minc »bis«.

<sup>2)</sup> Unter dem Einflusse der Nasale m, n werden in verschiedenen neuarmenischen Dialekten die Lautverbindungen a+m+ Labial und a+n+ Labial nasaliert zu a+ Labial. So im Tf. (Tom. § 57—2): apativ »ehrlos«, el. winquampı; apoxan, el. winquamı; apatčar, el. sunquamı; apatcar, el. sunquamı; ap

Das Eintreten des Zwischenlautes ist phonetisch leicht erklärlich und hat sein Analogon in vielen Sprachen.

§ 145. 2. Cl.  $-d_{p} -mr = kl. -mbr -d_{pp}$ :

kl. udpput ambrav »Dattel, Dattelwein« Mr. B. 154, Leb. d. Vät. = spätel. amrav Mx. Her. 149 = el. armav »Dattelpalme« vgl. unten § 147.

§ 146. 3. Epenthetisches n zeigt das Kilikische in kl. Alfig mienk »wir« pron. pers. (vgl. Formenl.) = cl. mek; vielleicht ist hier Nasal n unter dem Einfluss und nach Analogie der Endung -nk der Nominaldeklination eingetreten. Ferner kl. μημπίτρ arçunk »Thränen« (s. Gloss.) = cl. artasuk. Vgl. z. B. auch nachel. μημίτ »Brennessel« = cl. μημά elič. Ich erinnere auch an das griechische Lehnwort Alfightung menkenay neben mekenay »Maschine«, gr. μηχανή (Arm. Gramm. II, 365).

Anm. Die Erscheinung setzt sich fort im NA., nur mit größerer Ausdehnung und Verallgemeinerung; so im Tf. k'int', Gen. k'ont'i »Nase«, cl. pho; minj »groß«, cl. dl. ; mink »wir«, cl. dl. g; amanc'il »sich schämen«, cl. undunghe; ayanc'ak anil »bitten, beten«, cl. unqunghe; kananc' »grün«, cl. hubung; c'ananc'il »erkennen«, cl. subunghe Tom. Dial. v. Tifl. § 187. Vgl. auch Mser. § 216, Tom. Dial. v. Ach. S. 20 u. s. w. In letzterem Dialekte, sowie auch im Tr. haben wir unter anderem die Form m'enc »groß«, cl. dl. . — Epenthetisches d zeigt z. B. Tf. (Tom. § 182) in candr »schwer«, cl. dubp; mandr »klein«, cl. dlubp; t'ondir¹), Gen. -dri, »Tandur, Wärmofen«, cl. dubp, -ph u. s. w. — Epenthet. b in hambril »rechnen«, cl. hamarel, kl. hamrel. — Vgl. tibrigens Mser. Dial. v. Muš S. 139, Tom. Dial. v. Ach. S. 20, S. Sarg. Dial. v. Ag. S. 71.

## 2. Umstellung.

- § 147. Umstellung des Konsoantismus zeigt sich namentlich bei
  - a) Konsonantenverbindungen mit r:
- kl. qupmul tardag >leer 55—10, Mx. Her. 80—7 = cl. datark >leer ; dulp maxr >Harzfichte in Geop. = cl. marx, np. marx, mürx; ma. quund trsov >Tadel <, trsovem >tadele < Leb. d. Vät., Jaism. = cl. dsrov, dsrovem, letzteres = zt. \*duś-

<sup>1)</sup> Gen. Friest musste zu Friesse werden, danach aus dem Nom. Friest die Form Friesse geworden. Vgl. got. swister, Gen. swister = idg. \*svesros.

sravah (belegt deriv. dēuśsravā), pāz. dusrav (dusrub); vgl. Arm. Gramm. I, 145. Analog entsteht aulpus amrav »Dattel« Mx. Her. 149 aus cl. armav. Vgl. neben ma. aulnuy agra »Zahn« auch yunhuy harga »Zahn« (Wb. II, 1065).

b) Bei den Verbindungen up sx und pu xs:

ودا. xstor (səxtor) »Knoblauch« bei Galen., in Geop. = cl. xstor μυμπη »Knoblauch«; μμμη sxar »Belagerung« doei Matth. Urrh. Dul. S. 58 im Instr. υμμητη aus μυμη = arab. »Belagerung«; μυμη b. Vardan 114 = ζημμη hisar »Belagerung«. Arm. Gramm. I, 269.

Anm. Vgl. pol. soxtor >ail<, tr. soxtor (Han. S. 113), mš. soxtoruk (Mser. S. 141), tf. soxtur (Tom. S. 77) u. s. w. Vgl. ferner folgende Fälle von Metathesis im Ach. (Tom. S. 20, 21): tardag >leer<, cl. quumupų; jorjag >Hinterkopf, Nacken<, cl. dndnpul, dndpul; garbied >Fetzen, Lumpen<, cl. humbpun; gersar >Schwiegervater<, cl. uhbupunp; garmunj >Brücke<, cl. huminpp; armung >Ellbogen<, cl. upunului; angaj >Ohr<, cl. uhunppi, oncinc >nichts<, cl. nyfuz u. s. w. Analog im Tf. (Tom. § 188), im Mš. (Mser. § 220), im Ag. (S. Sarg. § 17, 1), im Kr. 1) (Patk. Dial. S. 65) u. s. w. Die im Mittelarmenischen wurzelnde Erscheinung hat naturgemäß, wie aus obigem ersichtlich, neuarmenisch eine viel weitere Ausbreitung erlangt.

## 3. Verschmelzung.

§ 148. Verschmelzung von zwei benachbarten Konsonanten zu einem einzigen liegt vor in Fällen wie:

kl. ymphnib baçxun »Antwort« 13—10, 15—19, 17—19, 21—26, 23—11. 24 aus \*ymmuhmiu \*batsxun (\*patsxun) = el. patasxan-i ymmuhmiu h; mpyniup arçunk »Thränen« (vgl. Gloss.) aus \*mpumuhip \*artsunk = el. artasuk mpumuhup; ferner: pwing kanç Komparativpart. »als« L. 155—1, L. 155—6, L. 156—8, entstanden aus ursprünglichem pwin kan + q z, dem Präfixe des nach pwin regelmäßig stehenden Akkusativs; zwischen Nasal und Sibilant entwickelte sich sekundärer t-Laut nach § 144, welch letzterer mit dem Sibilanten die Verbindung g e eingegangen ist. Ganz analog erklärt sich kl. sunfug haine

<sup>1)</sup> Im Kr. finden sich nach Patk. Dial. 65: oxcar >Schaf (cl. ocxar); anguj >Ohr (cl. akanj); mnan >ähnlich (cl. nman); məhar >für (cl. hamar); məhik >jetzig (tf. himik) u. s. w.

>80< 11—27, 13—21, 25—5, 33—6, 39—14, 41—10, 47—27, ohne vorgeschlagenes & h als wfug ainc >80< im Achrabadin H. 417, 423 aus \*wfu\_m\_u \*ain-t-s = \*wfu\_u \*ain-s (s. Formenl.).

— Ebenso ist wahrscheinlich auch entstanden kl. fwug vanc >wegen aus \*fwuu\_m\_u \*van-t-s, letzteres aber aus \*fwuu\_u vasn hervorgegangen sein wird. — Belege für fwug z. B. 19—12, 21—21, 23—22, 29—9. 25, 37—17, 39—18, 59—27, 67—29, L. 156—13 u. s. w.

Anm. Dieselbe Form k'anc >als< zeigt der moderne Dialekt von Agulis (S. Sarg. S. 127), der von Muš hat k'onj >als<, der von Wan nur leicht differenziert die Form k'iinj >als<, beide regelmißig hervorgegangen aus \*k'an + d + z, k'andz (Mser. Dial. v. Muš § 218). Im Ak. lautet die entsprechende Form k'oz (Patk. Dial. 415) 1).

<sup>1)</sup> Weitere Beispiele von n-Schwund im Dial. v. Aken sind nach Canik.: ak. Հոգչիլ S. 282 = cl. Հանգչիլ »ruhen«; ak. Հիւրացաւ S. 298 aus Chipungui = cl. Chiuungui >erkranktes; apatri S. 282 aus \*ոգրեւ = cl. անձրեւ »Regen«; Մգրայ S. 443, Gen. v. Մգուր Mozur = Մնձուր Mənjur (türk. Munzur dayə); ոսնիլ S. 282 = cl. անցնիլ >überschreiten«; ລັກງໃນແປ້ S. 290, 294 aus ລັບເປັງໃນແປ້ = cl. ລັບເພງຄົນແປ້ >erkenne«; h2 S. 290 = cl. hu, >was«; multy (auch im Ag. vgl. Patk. 41) = cl. // why why >woc; / di/wh S. 500 aus / hynewh >bis, bis dasse; մըժվի S. 302, միժվի S. 409 und հիժվի S. 283 aus \*մինչուի, resp. hunch = cl. Ahu be h sois. Wie ersichtlich ist hier mit dem Schwinden von Nasal n zugleich Übergang der auf n folgenden Affricata in die nächstverwandte Spirans verbunden, welch letztere vor tönendem Laute in die tönende Spirans übergeht. - Überhaupt liebt dieser Dialekt die Erweichung und Verschmelzung bestimmter Konsonantenverbindungen mit Liquida n oder r. Folgende Fälle lassen sich aufstellen.

a) Cl. ng, nk nach Vokal wird im Ak. zu y. Z. B. ak. unjuble S. 235, 302 = tr. unjuble = cl. uniuquble > errichten <; ak. unjuble 3. sg. Aor. S. 231, 266, 780 = cl. uniuquble gml; ak. unjuble S. 453 = kl. quiuquble = cl. quiuqumble > klagen <; ak. hiuhi S. 206, 270 = tr. hiumi = kl. piuquble, hiuhi = cl. uniuquuhi > falle <. — Der eigentliche Lautprocess ist hier der, dass zuerst n ausfällt, worauf der nun unmittelbar an den voraufgehenden Vokal gerückte Guttural zunächst zur gutturalen Spirans y, dann zur palatalen Spirans y erweicht wird. In wenigen Dialekten ist der Process auf der Stufe der gutturalen Spirans stehen geblieben. So jlf. (Patk. Dial. 84) kayni > er erhebt sich < (= ak. koyni), kr. kaynel (= ak. koynel), kr. oynel (= ak. iynel). — Vgl. auch die Erweichung von ursprünglichem k (g) zu y in ak. uni

### 4. Vereinfachung und Schwund.

- § 149. Doppelkonsonant wird vereinfacht und zwar:
- a) -gg -çç wird zu einfachem -g -ç in dem Kausativsuffix -guld -çənem = \*-gguld = cl. -galgulul -çuçanem:
- Z. B. kl. wifights amrenem 27—20 = cl. wifingneguists amraçuçanem; hemegists iravenem 59—8 = cl. hemengueguists iravaçuçanem; flutgists himeçnem 81—24 = cl. suitigneguists yameçuçanem; strategists herecnem 17—17 = cl. strangueguists heraçucanem u. s. w. Ausnahmsweise erhält sich der Doppel-

Absorption des t-Lautes durch benachbarte Konsonanten findet statt in ak. wufuð »Gott« S. 218 = cl. wumnzuð; ak. wufp »Stern« S. 218 = cl. wumn; ebenso im Zt. (n. Allahw.) osy und osx »Stern«.

mekn, megn veiner«, welch letzterer Fall, nebst zhjubl aus \*ci-gdel (= 2 - 4/mbl) vicht wissen« auch türkarmenisch ist.

b) Cl. nr nach Vokal verschmilzt zu ak. yr oder y. Z. B. ak. Inp.
S. 282 und Iny S. 422 = cl. manr >klein<; ak. Inp. S. 208, 282 und Iny
S. 301 = cl. canr >schwer<. In diesem Falle scheint zunächst n mit Ersatzdehnung des voraufgehenden Vokals ausgefallen zu sein, worauf dann auch das auslautende r geschwunden wäre. Wahrscheinlich gehen jedoch Inp. Inp. Inp. Inp. incht direkt auf die betr. altarmenischen Formen zurück, sondern vielmehr auf ma. Inving. Inving. in welchen nach Schwund des Nasals die nunmehr nach Vokal stehende Lautgruppe unp zu Jp. bezw. J erweicht oder verschmolzen wurde, nach Lautgesetz c).

c) Cl. tr nach Vokal verschmilzt zu ak. y. Beispiele sind: ak. Abjuu S. 470 = cl. Abjuu Petrus«; ak. ymjuu S. 440 = gemeinneuarmenisch ymmpneu badrus, patrus = cl. ymmneumum »Pfropfreis«; ak. ypjhåp S. 416, 429 = kl. ymphå »Jüngling«; ak. ypjhå S. 231, 295 = cl. ymphå »werden geschnitten«; ak. ypjhåp 3. sg. Aor. Act. S. 302 = cl. ymphåp; ak. ypjhyme 3. sg. Aor. Pass. S. 217 = cl. ymphyme; ak. ypjhyme 3. sg. Aor. Pass. S. 217 = cl. ymphyme; ak. ypjhyme Part. pr. S. 208 = kl. ympuð; ak. ynjh S. 205 = kl. ymmph, cl. ymmph »zerbricht«; ak. ynjhjhå S. 296 = kl. ymmplhå »zerbrachen«; ak. ynjuð Part. pr. S. 208, 483 = kl. ymmpuð.

d) Cl. dr nach Vokal verschmilzt zu ak. h. Beispiel: ak. quift<sub>L</sub> = kl. quique<sub>L</sub>, cl. quique<sub>L</sub> >aufhören«; ak. ε quift<sub>P</sub> S. 413 = tf. ξi dadrir >er hört nicht auf«.

konsonant in Kausat. \*\(\begin{array}{c}\text{Hygirl I}'\) geconem 27—13. 17, 29—17, 33—18, 35—9. 16, 59—2. 11, 63—13. 14, 67—11, 69—2, 71—20. Jedoch auch schon vereinzelt mit einfachem \$\chi\$ die Form \*\text{Hyful}\text{ geone} 3. sg. präs. H. 217—19.

b) Doppel-n, -1/2, wird vereinfacht in:

[final sein, werden 59—33; [final lina 21—15, 25—6, 27—14; [final linan 19—17. 18, 27—45; [final 35—31; [final linal aus [final linnal (vereinzelt belegt L. 157—5 sowie in Geop. und bei Mx. Her.) = \*[final linenal. — Analog die Form ninal unal shaben , vereinzelt belegt (s. Gloss.) für das gewöhnliche nithun unnal = \*nihhim.

§ 150. 2. Die Lautverbindung -tg -cc wird zu einem Laut zusammengezogen in:

kl. quiptibil, quiptibil tarconem sebe zurück, erstatte 47-22, 57-26, 59-26, 63-25, 71-21, 79-3. 4, H. 225-46 e.l. quiptinguibil darjuçanem. Die ältere Form quiptiglit tarcone steht vereinzelt 19-13. Vgl. pol. tarconetu stourner, renverser Han. S. 1161).

Anm. Im NA. werden auch einander benachbarte, ihrem Wesen nach von einander verschiedene Konsonanten, einander angeglichen, bezw. vereinfacht. So im Ach. (Tom. S. 20): ellem 'gehe hinaus' = cl. elunem; əllil 'sein', cl. linel; lolem 'fille', cl. lnum; gallel (neben ganlel) 'ergreifen', cl. kalnul; alli (neben anli) 'ungesalzen', cl. anali; zəllik (neben xənlik), cl. zlink u. s. w. Ferner im Mi. (Mser. 142): kanav 'er richtete sich auf' aus \*kannav = cl. kangnel, pol. gannelu, jlf. kannıl (Patk. Dial. 84); ginal 'wissen' aus ginnal = tr. gidnal = kl. kidenal. — Im Ak.: gənnel 'finden' (Canik. 296) aus gətnel = cl. gtanel; manneru Gen. pl. (Canik. 438), aus matneru Gen. pl. v. matn 'Finger'; hivənnal 'krank sein' (Canik. 298) aus hivəndnal = cl. hivandanal. — Im Kr. (Patk. Dial. 65): onn 'Fuß', pl. onner = cl. otn; mənnan 'aus dem Sinne' aus \*mətnan, mətnen, Abl. sg. zu mit 'Sinn'. Auf dieser Stufe des Lautwandels ist das Kilikisch-Mittelarmenische noch nicht angelangt.

Über Lautschwund im Kilikischen, sowohl den vokalischen als den konsonantischen, ist bereits im Vorhergehenden im Einzelnen gehandelt. Vgl. die betreffenden Stellen.

<sup>1)</sup> Erwähnt sei hier auch die kilikische Form quiumph tavadig »nun« (vgl. Gloss.), belegt L. 156—10, entstanden aus qui miumph da avadik, also ein vereinzelter Fall von Vokal-Vereinfachung oder Kontraktion. Ein vereinzelter Fall ist auch quium tegan, Name einer kilikischen Goldmünze (s. Gloss.), entstanden aus cl. dahekan quich hum durch Schwund von h und Kontraktion von a + e zu e.

#### 5. Vorschlag.

§ 151. Vorschlag eines Hauchlautes findet statt in folgenden Fällen:

Lugue haknil sich kleiden, auf sich nehmen 73—17, Aor. Lugue hakav 3. sg. 29—18, 31—7. 20, 35—1, 63—6 = el. aganim uquibel skleide mich , Luguge hakuiçk sklistung 31—9 = el. agoiçk uquge, διωστής, vectis; Lugue haba sda, darauf H. 221—13 neben älteren uuque aba, el. apa; Luppebuul harpenal sich betrinken H. 213—7, 222—3 = el. arbenal uppebuul; Lugueha hainçiey sderartig, solch 57—24, H. 224—4 = ain çieg ugu yeh 45—11, H. 213—10; Lugue hainç so, dergestalt (Beispiele oben!) = ugug ainç soc aus \*ugue, ugug ist wirklich belegt im Achrabadin; Luguege hançak so viel, so lange 33—17, 53—4, 67—16. 28, 77—10, H. 208—29, H. 213—13, H. 217—43 = uguege ainçak so groß, so viel 53—6. 7, H. 211—41. Vgl. auch Gloss. unter uguege, uguege, uguege. Vielleicht gehören hierher auch: Loù hon sda fos hos shier , Lou hos shier , Lou hos shier , Luguege hier , Luguege , uguege , uguege , uguege , uguege , hier , Luguege , hier 
Vorgeschlagenes j h zeigen die folgenden: jhding himaç benachrichtigung 75—7, L. 189 = cl. imaç hding; jhühul himnal sin Erfahrung bringen H. 213—18 = cl. imanal hdin himl; jhphilib herevan soffenbar 27—12, 39—22, 59—36, 65—20, 69—8 = cl. erevan hphilib; jhiphilib hergain slang Mr. B. 143, 153 = cl. erevan hphilib; jhilib hergain slang Mr. B. 143, 153 = cl. erevan hphilib; jhilib hergain slang Mr. B. 143, 153 = cl. erevan hphilib; jhilib hergain slang Mr. B. 143, 153 = cl. erevan hphilib; jhilib hergain slang cl. um self swem significant in jhilib humbet humbet (= jhilib + mf.) swem significant in jhilib humbet (= jhilib + mf.) 67—20 = cl. umpet milib humbet (vgl. Gloss.)

Anm. Dieselbe Erscheinung reicht bis ins Modernarmenische hinein. So hat z. B. der Dial. v. Kuty (Han. WZKM 2, 295) analog die Formen: haknevetu «s'habiller«, cl. wqwuhhu"; harpetu »sich betrinken«, cl. wqpuhu; hargever »rechtschaffen«, cl. wqquunp. Im Tf. (Tom. § 185): harpit »sich betrinken«, cl. wqpuhu; hak'nil, Aor. hak'a »sich bekleiden«, cl. wquuhuhu", Aor. wquy u. s. w. Im Ach. (Tom. § 41) harpit »sich betrinken«, cl. wpphu. Im Ms. haka »bin gekleidet«, cl. wquy, hangan »spät«, cl. whuquuh u. s. w. Vgl. für das Tr. und die westliche Litteratursprache Aid. II, S. 2781).

<sup>1)</sup> Weiter noch dehnt der Dial. v. Karabach (Patk. 64, 66) den Vorschlag vor h aus auf folgende meist einsilbige Fälle: hu »und« (cl. ev,

#### 6. Stimmtonentwickelung.

§ 152. 1. Sekundäres h i erscheint in:

Jumuly histag rein Mr. B. 160, Geop. 101 = cl. ystak jumuly; Jumulu histgem reinige Geop., cl. ystakem. Vgl. oben § 53.

- § 153. 2. Sekundäres a entwickelt sich regelmäßig
- a) inlautend zwischen Konsonanten, deren vokallose Aussprache eine harte ist. Vgl. oben § 4 und 51.
- b) im Anlaute vor  $r_n$  (selten erscheint p) in Fremd-wörtern. So haben wir z. B.:

priminal orasul »Abgesandter« (vgl. Gloss.) = arab. rasūl; priminal oradagn »freigebig, edelmütig« H. 220—34, worin primin orad = np. rād »liberalis«; prit ore »König« L. 187, Chron. Smp. 666, 671 = afr. rei, ital. rē »König«; pripalāt orimon »Pfand, Aufgeld« 83—4. 8 = nachel. nadāt remon, nipalāt rimon = np. ramūn; priminal orinald« Reinald« Dipl. Sarv. = afr. Renald; prinippin oruberd »Robert« Chron. Smp. 666 = afr. Robert; prinippin oruberd »Ridiger« Chron. Smp. 666 = afr. Roger; prinippin oruberd» Fenchel« Geop. = np. rāziyāna »Fenchel«; prinim orub »dick eingekochter Saft, Sirup« Geop. = np. arab. rubb »eingekochter Fruchtsaft« (Arm. Gramm. 275) u. s. w.

# 7. Hiatustilgung.

§ 154. 1. Zur Vermeidung des Hiatus wird a) u u vor vokalischem Anlaut zu u - u v erweitert: es entwickelt sich nach u der entsprechende Halbvokal.

Beispiele: ne g'actiun u v'unna 13—24 » und er erlangt«, für einfaches ne actiun u unna; appunk ne g'areminy dfonde u v'urana » verwahrt sich und leugnet 27—7, für einfaches ne areminy u urana; quanumuh ne g'aremi tadstnil u v'uzel » klagen und fordern« 23—5 für ne aremi u uzel; h pari ne g'h shafti i pun u v'i hedinn » bis zum Ende und zum Letzten«

kl. u), hib >wann< (cl. erb, tf. ip), hor >wo< (cl. ur), hu¢ >nicht< (cl. o¢); hov >wer< (cl. ov), hin¢ >etwas< (cl. in¢), hin¢u >bis< (kl. in¢u), hunç >wie< (tr. "one), hanç >so< (kl. hainç).

41—12. 13, für ne p u i; Ludebpnesspechen ne p'op hamperulin u v'or »Aufschub und Termin« 75—27, 77—1 für ne op u or u. s. w. Analog haben wir S. 81—26 die Aoristform meggne oppuveçav »er wurde angewiesen« statt regelmäßigen \*meggnebyme.

Bereits in der alten Sprache ist bekanntlich nach ganz demselben Lautvorgange das Interrogativ-Pronomen & o were zur Doppelform & ov erweitert, welch letztere Form ursprünglich ausschließlich vor vokalischem Anlaut seine Stelle hat. In der späteren Zeit jedoch stehen willkürlich beide Formen für einander.

Anm. Auch neuarmenisch begegnen wir neben ursprünglichem u >und der erweiterten Form u - v vor vokalischem Anlaute. So z. B. im Dial. v. Muš (Mser. S. 142).

§ 155. b) Wie m. u zu m. - d u — v, so wird Präfix h i des Akkusativs, Lokativs, Ablativs vor vokalischem Anlaute, unter Entwickelung des entsprechenden Halbvokales zu h - d i — d erweitert:

Beispiele: ի ֈ\_որդեցն »von den Söhnen« 49—24, ի ֈ\_ընւ դօղնեն von dem Schlafgemache« 47—32, ի ֈ\_աժեն ժաժ »zu jeder Zeit« 11—19, ի ֈ\_-աւուրբն »in den Tagen« 47—20, ի ֈ\_ինթ »zu ihm« 81—26, ի ֈ\_օրն »an dem Tage« 13—18, ի ֈ\_այն կնկանն աւուրբն »zur Zeit jener Gattin« 49—3 u. s. w.¹).

§ 156. 2. Hiatus wird auch dadurch vermieden, dass vor vokalischem Auslaute das Präfix f i sowie \*\* und \*\* in den entsprechenden Halbvokal \*\* resp. \*\* v tbergehen:

Beispiele für präf. h i vor Vokal = J y finden sich allenthalben. — Konj. u u wird zu J v z. B. S. 85—2: h purfum J'h

<sup>1)</sup> Im NA, wo das Princip der Histustilgung auch für das Wortinnere gilt, wird analog im Imperfekt der e-Stämme altes e vor vokalisch anlautendem Suffix zu ey, ey erweitert oder aufgelöst. So im Nch., Ach., Tf., Ak. u. s. w. An Beispielen für letzteren Dialekt finden sich bei Čanik.: wirhshi S. 294 (cl. wairhhi), heinhyhi S. 295 (cl. sainhhi), heinhyhi S. 295 (cl. sainhhi), hepphyhi S. 296 (cl. sainhhi), hepphyhi S. 298 (cl. sainhh

յրողակ; Dipl. Sarv.: ի մեր մեջն վ'ի յիրէնցն; Memor. Smp. S. 93: վ'եդ, վ'այլ, վ'եսպան; überhaupt in mittelarmenischer Poesie.

Während jedoch p vor vokalischem Anlaute stets differenziert wird, bald zu  $p_{-J}$ , bald zu einfachem halbvokalischem J, wird bei  $m_L$  u, wenigstens in Ass. Ant., ebensohäufig der Hiatus nicht getilgt, wie folgende Fälle zeigen:  $m_L$   $m_L$   $p_L$   $p_$ 

# FORMENLEHRE.



#### EINLEITUNG.

Die Lautlehre lag bereits gedruckt vor, als durch einen längeren Aufenthalt an den armenischen Mechitharistenbibliotheken zu Venedig und zu Wien mir noch weiteres wertvolles Quellenmaterial erschlossen ward. Im einzelnen wurden folgende mittelarmenischen Quellen näher untersucht und verwertet:

- 1) Das Rechtsbuch Smpads (im Folgenden bezeichnet durch Rb), enthalten im Venediger Codex No. 107, sowie im Wiener Codex No. 435, einer Copie des ersteren.
- 2) Wiener Codex No. 310 vom Jahre 1438 (Mr B) medicinischen Inhaltes.
- 3) Venediger Codex No. 1281 vom Jahre 1294 (Mr A) enthaltend verschiedene medicinische Schriften, unter anderem auch ein Glossar von Heilmittelnamen 1).

Ausserdem wurden herangezogen und excerpiert auch andere Manuskripte, teils medicinische (Amir Dovlat, Asar), teils Fabellitteratur (armenisches »Fuchsbuch«), teils auch Liederhandschriften.

Auf Grund des so erweiterten Quellenmaterials<sup>2</sup>) sind zahl-

<sup>1)</sup> Mr A ist in Folgendem zitiert nach der arabischen Seitenzahl des Codex. Dagegen ist bei Cod. B sowie bei Rb die handschriftliche Paragrafenzahl in armenischen Lettern beibehalten. — Abweichend von der bisherigen Bezeichnungsweise wird im Folgenden die Zeilenzahl durch der Seitenzahl nachgesetzte kleine Ziffern ausgedrückt.

<sup>2)</sup> An jüngsten Litteraturerscheinungen, die für die Lautlehre nicht mehr benutzt werden konnten, seien erwähnt: »Къ Фонетикѣ говора Польскихъ (Галецкихъ) Армянъ«, А. Томсона. Одесса 1899. — »Les explosives de l'ancien Arménien, étudiées dans les dialectes modernes« par H. Adjarian, l'Abbé Rousselot et A. Meillet. Extrait de la Revue

reiche, zum Teil sehr wichtige Nachträge, Ergänzungen und Berichtigungen zur Lautlehre nötig geworden, welche, da dieselben teilweise zugleich für die Behandlung der Formenlehre maßgebend sind, an dieser Stelle<sup>1</sup>) vorgeführt werden müssen.

#### I. ZUR AUSSPRACHE.

internationale de Rhinologie, Otologie, Laryngologie et Phonétique expérimentale 1899. — M. A. Meillet, Recherches sur la syntaxe comparée de l'arménien (Mémoires de la Société de linguistique de Paris, Tome X). — M. A. Meillet, Notes sur quelques faits de morphologie (Mémoires de la Société de linguistique de Paris, Tome XI). — Priuncophic unique puppumpte von H. J. Ajarean (Bazmavep 1899 f.).

<sup>1)</sup> Zugleich mit Verbesserung einiger Druckfehler.

<sup>2)</sup> So schreibt Mr A: ընժակ (= cl. ընժայէ) 109, 194; ընժարըն (= cl. ընժայելն) 194; ընժար 194,203; ընձաեցնել (= cl. ընձայեցուցանել) 109; ծառաէ (= cl. ծառայէ 159; կրիաի (= cl. կրիայի) 253; ի նուպաէն (Abl. v. նուպայ) 167, ի ընկրակն (Abl. v. ընկրայ) 274 etc.

wöhnlichen a-Laute differenziert gewesen, folgt schon daraus, dass das Armenische überhaupt keine eigentlich langen Vokale kennt<sup>1</sup>). Erwägt man außerdem, dass jener transskribierte Laut des Originals ein heller, geschlossener ist, dass ferner wy im Kilikischen mit Vorliebe in Verbindung mit Liquiden vorkommt, in welcher Stellung der Laut notwendigerweise helle Klangfarbe hat, so dürfen wir ohne Bedenken dem in Frage stehenden kl. wy den Lautwert von geschlossenem, nach ä hin neigenden a zuerkennen, ganz wie analog auch ny nach dem unten gesagten den hellen u-Laut darstellt. Im Neuarmenischen ist denn auch vielfach jenes mittelarmenische wy geradezu zu Ł g geworden: z. B. tr. Łphi »Mann« = kl. wyphi; zt. Łphi »Blut« = kl. wyphi; pol. eki »Weintraube«, erel »brennen« für älteres wynh, wyphy. Vgl. oben § 66 Anm. 2.

Zu § 9 c). Der Transskription [mcmmfnjq = lat. laudamus seien noch folgende Parallelbeispiele aus dem med. Glossar des Codex B angereiht: டிறும் = lat. thus; டியும்பிய முற்றிக்குற்கும் = lat. calamus aromaticus; գաւրալլոյս = lat. corallus; գամարիսգոյս (lies դամարիսգոյս!) = lat. tamariscus; իզօրոյս & իզաւրդյս = lat. hyssopus; մասիայի իսգոյա == lat. malva hibiscus; սայ արմաւնիագոյա = lat. sal armoniacus; գոլաիալէ = lat. cubebe; նորս մոյսկատա = lat. nux muscada; ոյրդիրա = lat. urtica; որդյմա մարիս = lat. spuma maris; дијашршј = it. zucchero; Ļщијі = lat. ebulum, ebulus; tpnjqmj = lat. eruca; jmqpnjut = lat. lactuca, Gen. -cae; լինկոլա ավիս = lat. lingua avis; ֆԼոոի սդոյամա = lat. ferri squama; դասիա ֆիսդոյլա = lat. cassia fistula; դոյրդոյմա = lat. curcuma; Injuanti (lies unjuanti) = lat. sulphur; <math>antangu = antangu = antlat. jujube etc. — Dagegen wird die lat. Endsilbe -um ebendaselbst regelmäßig durch -m.d wiedergegeben. անկրում = lat. anethum; անիսում = lat. anisum; ասարում = lat. asarum; արճէնդում վիվում = lat. argentum vivum; աֆորևդիում = lat. absinthium; արմանիակում = lat. armoniacum; வையார் = lat. agaricus, acc. - um; யாராடர் = lat. aurum; மயிர்que = lat. panicum; пистрисивней = lat. polypodium; qui-

<sup>1)</sup> Übrigens zeigt das Originalwort öfter auch kurzen Vokal: z. B. المُراسِين 
philais of the pho = lat. capillum Veneris; quiquinquis = lat. calcanthum; quantumptuis = lat. castoreum; tet quantum = lat. helleborus, acc. -um; tui quantum phuis = lat. eupatorium; hugh fuis = lat. indigum; thi quantum = lat. lithargyrum; funquatumis = lat. galbanum; thi quantum = lat. gypsum; thi quantum = lat. nitrum; at quantum puis & at a quantum puis = lat. rheobarbarum; umi quantum (lies umi quantum = lat. solanum; uhum fuis = lat. cinnamomum; uqui unhais = lat. spodium; huh quantum = lat. psyllium; thi quantum = lat. foenum graecum; the funci = lat. foenum graecum; the funci = lat. foenium; dunquis = lat. foenium; dunquis = lat. foenium; dunquis = lat. foenium; dunquis = lat. foenium etc.

Aus dieser peinlichscharfen Unterscheidung der beiden Zeichen me und my, wie sie in obigen handschriftlichen Umschreibungen zu tage tritt, ergiebt sich endgiltig deren Lautwert für das Kilikische. Beide Zeichen dienen zur Darstellung des u-Lautes; während jedoch das Zeichen me die Geltung des offenen, nach o hin neigenden u-Lautes hat, wie er in der Endsilbe -um dem romanisch-mittelalterlichen Latein eigen ist, lautet my wie helles, geschlossenes, mehr an ü anklingendes u. In der Transskription phanyphuhu (ibid.) für lat. glycyrrhiza steht Zeichen my geradezu für lat. y.

Zu § 10 b). Dass  $h_{\ell}$  wirklich den Laut  $\dot{u}$  darstellt, ist auch daraus ersichtlich, dass es mehrfach mit  $\eta_{\ell}$  wechselt. So findet sich Ass. Ant. 33 23 die Schreibung  $\eta_{-m_{\ell}p_{\ell}h_{\ell}h_{\ell}}$  das Blutstatt des gewöhnlichen  $\eta_{-m_{\ell}p_{\ell}h_{\ell}h_{\ell}}$ ;  $\eta_{\ell}$  aber ist, nach dem obigen, gleich hellem nach  $\dot{u}$  hin neigenden u-Laute.

Zu § 13 Anm. Allenthalben findet sich in den mittelarmenischen Manuskripten, auch den besseren und sorgfältigeren, bald mehr bald weniger häufig, neben und für wz zur Darstellung des Lautes av die kürzere, bequemere, wenn auch weniger richtige Schreibung mit o. Z. B. in Mr B quoù die Krankheit viq; gonzu dieser Krankheit viq; gonzu dieser Krankheit viq; onzub des Tages vidq. wnobl mehr viq; qoponp kräftig vidq. pio otherhaupt vidq; umlo o wenig vidq.

Anm. S. 32 29 ist der Satz: »in wymf für cl. \*wynf zu streichen. — S. 40 10 ist hjäib in häjib zu ändern.

<sup>1)</sup> Eine Lemberger Urkunde vom J. 1492 (Min. Leh. 117) schreibt tiberall o für wa av.

### II. ZUR EIGENTLICHEN LAUTLEHRE.

Zu § 37. 2. Weitere Belege des Lautgesetzes sind: Judi-(= cl. յամէ) »er weilt, bleibt, zögert« Mr B ձիոր, մյզ, մծդ, մծե; (3. P. pl. Aor.) Mr A 199. Judie (3. P. sg. Prät.) Mr B J. ի յեմեյն Mr A 176; ի շատ յեմեյն Mr A 16. յեմեցնել (= cl. jundlyniguist) er schiebt auf, verschiebt Mr A 187, 198. 4- յեժեցներ (neg. Imp.) Mr A 154. յերդ (= cl. յարդ) »Stroh« Mr B միդ. Gen. յերդի Mr A 19. յեվելնա, resp. յեւելնա (= cl. \* m.b. minmt zu e Mr B J. Mr A 151, 225. յեվելցել է »hat zugenommen« Mr B մի . Inf. յեսելնալ Mr A 223, 225. Gen. Gerund. լեւելնալո Mr A 226. p. p. լեւելցած Mr A 101. Dazu Kaus. Abiftighta (2. p. sg. präs.) » fügest hinzu« Mr B 194; Mr A 198. 16-16-1964 (3. p. sg. präs.) Mr A 107. յեւել ցո (imp.) Mr A 188, 213, 279. Verbalnomen յեւելված (= cl. juilineud) Ȇberschuss, Überfluss« pl. »Excremente« գած է (Abl.) Mr B մեկա. յեսելվածը (Nom. pl.) Mr A 180. յեվելվածոց (Gen. pl.) Mr B միր. յեւելվծերոյ (Gen. pl.) Mr B մժդ. յերցնես (= cl. յարուցանես) »erhebest, steigerst, erregest« Mr B Zu § 38. 3. Belege für wfibed und die andern Beispiele siehe im Gloss. — Weitere Beispiele sind: Δuydt žaiže (= cl. 2mpdt) >rüttelt, bewegt « Mr A 266. Δuydt žaiži (= cl. 2mpdt) >bewegt sich « Mr A 29, 257. μuzt kaiše (= cl. μupzt) >zieht « Rb δίγη. μuydh paižin (aus älterem μupdh ) >Antheil « Rb γ. Auch wyznyp ailuir (= cl. μμιρ) >Mehl « Mr B δίγη, Rb δίγη. Auch »Löffel « (= cl. γρημι) Mr B τίμω. ζωιωμία hamaink >Befehl « Sisv. 475 neben ζωιωνίας (= cl. γρημινής). ζωιζωμονία haihəndçəne >stillt « Mr B τίγη neben ζωιζωμονία, vermuthlich auf \*ζωριζωμονία zurückgehend. Danach ist Lautgesetz § 38 allgemeiner zu formulieren²).

<sup>1)</sup> Nur noch ganz vereinzelt erscheint die classische Form jupp yaro (imp.) Mr A 249, 250. Dagegen gebraucht Smbad in Ass. Ant. und Rb noch stets die Formen juckfuul, jucklyfuhl, die als die älteren in der Litteratur noch künstlich fortleben: z. B. 47 20, 55 7, 45 19. 20, Rb Ju, 77 etc.

<sup>2)</sup> Dass in diesen Fällen die hier angewandte Transskription as nicht etwa eine phonetische, der wirklichen Aussprache adäquate ist, sondern lediglich eine besondere Nüance des a-Lautes vor Liquida darstellen soll, ist nach dem oben zu § 8 c) Gesagten selbstverständlich. Für die ältere frühkilikische Zeit mag hier allerdings, wie allgemein, das my diphthongisch gelautet haben.

dieser Handschrift lässt eine solche Annahme nicht zu — vielmehr ist diese Neuerung hervorgegangen unter dem Streben nach Klarheit und nach möglichst adäquaten Lautbildern: das Zeichen des jotierten e-Lauts ward in diesem Falle, da Jotierung nicht stattfindet, verdrängt und ersetzt durch £, das Zeichen des gewöhnlichen e-Lautes; natürlich aber nur in auslautender Silbe, da ja in inlautender Silbe (in den Formen ½ knk, ½ knnf) k stets unjotiert ist. Andere weniger sorgfältige Manuskripte behalten allenthalben die historische, für das Kilikische ungenaue Schreibung mit k bei. — Dem Lautgesetze § 41 ist also folgende Beschränkung beizufügen: vor dem harten r-Laute erscheint stets hartes e, nie der weiche (jotierte) e-Laut.

Zu § 43. a) ρρη Α · Keil (= cl. erit) Geop. σω, ση ση ρημη κατά · Niere (= cl. erikamn) Mr A 93, 110; ρρηματά με Μτ Α 88, 101; ρρηματώ Μτ Β σρ. Auch das für σρωμ einmal in Mr Β σρά stehende ρρωμ · Ader « wird schwerlich als bloßer Schreibfehler zu fassen sein. — b) ωδρι (= cl. ωδρι) · rasiert « Mr Β σιρ, σρω, σρωρ φρωρ · schlachtet « Mr Β σιρ. γρωρ · schlachtet « Mr Β σιρ. γρωρ · schlachtet » Μτ Β σιρ. γρωρ · schlachtet « Mr Β σιρ. γρωρ · schlachtet » Μτ Β σιρ. γρωρ · schlachtet » 
Zu § 43 c). Außer spukgibul finden sieh in Rb noch folgende Formen belegt: spuk wartet, zögert« (für sbuk)  $\overline{\zeta_{\mu}}$ ,  $\overline{\delta \xi_{\nu}}$ ; spukgig (Gen. Gerund.)  $\overline{\delta \xi_{\nu}}$ ,  $\overline{\delta \mu}$ ; spukgibt  $\overline{\delta \mu}$ ; schiebt auf«  $\overline{\delta \omega}$ ; spukgibt  $\overline{\mu}$ ; spukgnegbt brug und spukgnegbt  $\overline{\delta \omega}$ ; spukgiwarski  $\overline{\delta \omega}$ .

Zu § 44. Unter dasselbe Lautgesetz gehören noch folgende kilikische Lautformen: ωη ρημο αγόνιτ (= cl. ωη ρριρ) » Horn« Mr A 48, Mr B δρ; ωη ρημο » Hornes« Mr A 47, 258; ωη ρημο » Hirschhornes« Mr B δγη. ωη ρημο αγόνιτα (= cl. ωη ρωμο) » Hirsch« mit Gen. ωη ρημο ημο γενο και Α 257, 300, 302, 303; Mr B δγμη, δγημο ωη ρημο » Hirschhorn« Mr A 257, 300, 302, 303; Mr B δγμη, δγημο ωη ρημο ωη ρημο » Hirschhornes« Mr A 258, 259 (bis). ωη ρημο μο αγόνιτε και (= cl. ωη ρημο » Johannishrodbaum« mit Gen. ωη ρημο μο belegt Mr A 48. Dass ferner ωημωμο αγραίτ echtkilikisch, ωημωμο dagegen Classicism ist, beweisen die Formen: ωημωμο » Bruder« Rb γκ, γη; ωημωνο (Gen.) Rb γκ, δζε; Lied Lev. Dul. 539; auch ist die α-Form ωημωμο mehrfach belegt in einem kilikischen Aktenstück vom J. 1358

(Sis. 413), in Dipl. Sarv. etc. Ferner աղբրաց resp. աղբրանց in der Verbindung աղբրաց (աղբրանց) արոյն in med. Schriften häufiges Korrelat von arab. אם אוליים אולי

Zu § 45 a). Weitere Belege: η-ρηπιωψω (= cl. ημηπιωψω) Mr B  $\overline{\iota \zeta}$ . Acc. plur. η ρηγώνεψώ »die Fingernägel« Mr B  $\overline{\iota \zeta}$ .

Zu § 46. Auslautendes £, sowohl ursprüngliches als sekundäres, schwindet vor vokalischem Flexionssuffix. Z. B. www.ppf. »Rind«, Gen. www.ppf. Mr A 220, 310, L 155 28; %Lauft. »Endivie«, Gen. %Lauft Mr A 85, 104, 203; Jungmwpf. »Mastix«, Instr. Jungmwpn/ Mr A 187, 219. So entsteht auch das ¿ þ či der III p. sg. des negativen Präsens aus ursprünglichem ¿ Ł þ če i.

Zu § 50. Satz 2. ist folgendermaßen zu formulieren: \*cl. h i = kl. h ie resp. e vor Liquida«. Statt angisier Z. 6 soll angiser stehen.

<sup>1)</sup> Wie dies Wb. II 560 thut.

sind:  $\operatorname{Incopp} \operatorname{muj ir} \operatorname{Mr} \operatorname{B} \operatorname{Il}_{q} \operatorname{Nohlenstaub} = (= \operatorname{cl. mocir});$   $\operatorname{Incopp} \operatorname{Incopp} \operatorname{Mr} \operatorname{B} \operatorname{Io}_{q}, \operatorname{Il}_{q}, \operatorname{Io}_{q}, \operatorname{Io$ 

Zu § 58. 5. Weitere Belege: 

dangelt (= cl. dangelt) Rb

ha, dat; Mr B μ, μq; Mr A 253. 

dangelt (Inf.) 13 7, Mr A 225.

dangelt (Part.) 15 15, 35 15. 

happelt (Part.) 15 15, 35 15. 

happelt (Part.) Mr B μt, dut; happelt (= cl. happelt ) Mr A 110,

136; happelt Mr B μt, dut; happelt (= cl. happelt ) Mr B μt,

διβ, δίμι happelt (= cl. \*happel day ) Mr B μt,

μαρριμω Mr A 210; happelt (= cl.

happelt (= cl. happelt ) \* Dicke, Härte (Mr B dhq, dlp, dlp, dlp, dlp.

cl. dadapul) \* Nacken (Mr B dhq, dlp, dlp, dlp.

niederschlagen (Rb δς. dalpul Part. von duppl (= cl.

dalpul) \* irren (Rb δςt. Jappel (= cl. jappel) \* treibt an,

befordert (Mr A 49, 190. 

happel (= cl. langelt) \* ist gewohnt (

Mr A 128. 

happel (= cl. langelt) Mr A 296, Mr B dlq.

Das Gesetz ist demnach bereits für das Kilikische allgemein und durchgreifend.

Zu § 66. Im Inlaute entspricht älterem ai kilikisches e vereinzelt in folgendem Falle: \*\*Litat\_ cenel (= cl. \*\*Lint\_) \*\*ausrufen Rb = ; \*\*Lint\_ [finfi: \*\*haben ausgerufen Rb = 55£\*\*). Zu Anm. 1 sei auch erwähnt die zwar nichtkilikische, jedoch

<sup>1)</sup> Statt free schreibt Mr A auch free so z. B. Mr A 259.

<sup>2)</sup> Bezeichnenderweise haben dieselben Geoponica auch stets die Formen qupq, qupqh für älteres pqupq, -h. Letztere, nebst queq resp. qhq >Mark, Gehirn<, qp\h\_L resp. qmp\h\_L >schicken< sind auch häufig in der Medicinal-Litteratur der Kilikier.

<sup>3)</sup> Vgl. pol. cenetu »rufen« neben can »Stimme« WZKM 1, 285. Als polnischarmenisch steht die Form &bubbp »wir berufen« bereits in einer Lemberger Urkunde vom J. 1467 (Min. Leh. 110).

mittelarmenische Partikel jernes resp. jernest da, dann, darauf als auf aa. \*junjunes zurückgehend. Dieselbe ist häufig belegt in dem dreiteiligen Medicinalcodex No. 106 der Nationalbibliothek zu Paris. Vgl. H 437.

Zu § 70 Zusatz. In den Fällen, wo sich graphisch altes n, in auslautender Silbe noch hält, bleibt dieses n, meist auch bestehen, wenn jene Silbe durch Worterweiterung inlautend wird, während man nach der classisch-armenischen Grammatik dafür με erwarten sollte. Z. B. μη μήτι »des Nestes « Mr B στης: բոյնով »mit einem Nest« Mr B ւিկց; գոյնով »mit Farbe« Mr B անալ բոլթեանա »deines Daumens« Mr B անթագ ; գոյնահրոյա »dieser Farben « Mr B արդ : պատրոյանի »Dochte « Mr B են է բոլրվար Diese Abweichung vom Classischen beruht schwerlich auf rein graphischer Willkür, wonach nach Monophtongisierung des alten Diphthongs ", beide Zeichen für u mit einander verwechselt und willkürlich für einander angewandt worden wären. Vielmehr ist hier, in Anbetracht der Häufigkeit und Konstanz dieser Schreibung, sowie unter Rückschluss aus dem Neuarmenischen, wirkliche lautliche Abweichung von der alten Sprache anzunehmen.

Zu § 72. 1). Zur Stütze des Satzes seien noch folgende Belege angeführt: wpnfu »Blut« Mr B q, fu, d, dq, dfuu; Mr A 19, 22, 47, 48, 107, 109, 166, 167, 168, 179, 180, 235, 282. արդյել (Gen.) Mr A 259. յարդյել (Abl.) Mr B Հէ, ճկ. միդ; Mr A 179, 239. արդյասի (Instr.) Mr B մեկ; Mr A 163. Հարդյր »hunderte 93 7, Rb 54. wjaje >Mehle Mr B 56, 56, 564, 566, 466, 4746, τίμε, τίμε, τίλη, τίλη, τίλη, τίλη, Τίλη; Mr A 138, 162, 175, 176, 179, 182, 234, 253, 306. այոլրի (Gen.) Mr A 259. առոյծ »Löwe« Mr A 88. manidal (Gen.) Mr B Tig. Strppaft >Geschwür Mr B ryp >eben, glatt, leicht « Mr B  $\overline{I_1P}$ ; Rb  $\overline{I_4}$ ; Mr A 239. գոյրութիւն » Erleichterung « Mr A 223, 225, 226. դոյրել (= cl. դիւրել) »abtrennen, entfernen« Mr B 🚜. — Weitere Beispiele für dasselbe Lautgesetz sind: աղբոյր aypuir (= el. աղբիւր) »Quelle«, Gen. ազգոյրի Mr A 245, 246, 247. թեղյր tuir (= cl. ծարիւր) »Antimonium« Mr A 181, 182, 245; Mr B մեթ. Հոյթ

huit (= cl. ζριβ) »Materie« Mr B δζη bis. ζημ huis (= cl. ζριμίν) »Schreiner« Rb ω. ζημωμμου huiraglen (= cl. ζριμίν-μωμου) »sie sollen gastlich aufnehmen« Rb L. λημουίν cuin (= cl. λριμίν) »Schnee« in ρ λημωγρι »von Schneewasser« Mr A 281. λημού (Gen.) Mr B στη λημωγρι »von Schneewasser« Mr A 281. λημού (Gen.) Mr B στη λημουί (Instr.) Mr A 46, 128. ζημησι, in Geop. ζημαίν heruin, herun (= cl. ζημρίν) »Pfrieme«, Instr. ζημησιμή Čatənt., Leb. d. Vät., Erznkaçi. λημουί (= cl. λημού) »Pech« Mr A 257, 299; Mr B δδ, δλω, δλη, δη, δημο, δημο, δημο, δημο, δημο, δημονομικών »Jucken der Haut« Mr A 260. — Ferner auch: ωηγημο αγδιμίν »Horn«, ωηγημοι »Hirsch«, ωηγημούν »Johannisbrodbaum« (= cl. ηγρηρ, \*ημηριμίν » γρημονομίν). Vgl. oben zu § 44.

Anm. S. 66 1 ist statt > er sah < zu lesen > er wurde gesehen <.

Zu § 72 Rdn. 2. In Rdn. 2) zu § 72 ist der folgende Satz zu streichen: »kl. ζωρικώ harun Schlag, Ausschlagen der Pferde, aus älterem \*ζωρικώ hariun (vgl. μωμιώ Schlag)«.

Zu § 80, 2. Weitere Beispiele von auslautendem - für älteres - han sind: wepflite > Weihe, Segen < Rb fig. funn, te > Weidegeld, Weidezins « Rb w. hm.z will t.g. > Reuegeld « Rb 3p.  $2 \xi_{R} n i \xi_{R} \text{ und } 2 \xi_{R} \xi_{R} (= 2 \xi_{R} - n i - 2 \xi_{R} \text{ resp. } 2 \xi_{R} - 2 \xi_{R}) \text{ Abgaben,}$ Gefälle« zumal ungesetzliche und durch Erpressung eingetriebene, Rb , Mch. Goš II 316; Instr. Lynn, kog bei Georg Banibun Erkl. d. Jesaia (um 1292)2). — Sehr beliebt ist das Adjektiv auf -4 als Entsprechung von älterem -4-mj. So finden sich: mujhif-»gläsern« Mr A 46, 64, 69, 115, 116, 255; Mr B 49, 49, 668. ապրիլ մե - seiden « Mr A 236, 246, 248; Mr B մ ծգ, մ ծե. բամրկե »baumwollen« Mr B Joh. bphfot »eisern« Rb 4; huct »thönern« Mr A 253. արդևձէ resp. արդևծէ »kupfern « Mr A 250, 274; Mr B Ju, Juh, δη, δημ. μρομοθ. »seiden« Rb w; Mr B δρ, Juh. щрипп. t resp. щрипфt »aus Papyrus gefertigt« Mr A 47, Mr B ճլթ, ճխղ, մծթ. փայտէ »hölzern« Mr B ծդ. բարէ »steinern« Mr B da, adt, asa, ash, agt, ada, etc.

<sup>1)</sup> Inschriftlich zeigen sich: σωνωίν δυων σημοδίν (= cl. - σρεμοδίν)

»das Fest der Kreuzerfindung« in einer Inschr. des Jahres 1253 (Šir. 26);

ηρώ φωνλωφέν φέτον στορωσμαρρήν (= cl. - ωσμερερήν) »mein durch

Kauf erworbenes Dorf Noraγpuirik« (»Neubrünnchen«) in einer Inschrift

des Jahres 1262 (Šir. 119) u. s. w.

2) Näheres s. in Gloss.

Zu § 83. Zusatz. Kilikische Fälle wie: [udler]bummu Getränke«, Հայրբեսերաան »Erbgut, Vermögen« gehen zurück auf \*zmeli-a-stan, \*haireni-a-stan durch die Mittelformen \*zmele-a-stan, \*hairene-a-stan, ganz wie altarmenisches barekam »Freund« auf \*bari-a-kam; ordegir »Adoptivsohn« auf \*ordi-a-gir; baregoin »besser« auf \*bari-a-goin etc.

Zu § 84. Wie μρωρ aus μρωμρ so sind die Aoristformen μηρωίν, ζωίνημε hervorgegangen aus μηρωίν (= \*μηρωίν), ζωίνημων (= \*ζωίνημων) mittels Vokalschwund, so dass auch in letzterm Falle wirklich phonetischer, nicht morphologischer Wandel vorliegt.

Auffallender ist, dass sich auch für a.a. znaß Dampferegelmäßig die aspirierte Form znaß findet. Belege: znaß soki Mr B sok, sollt, sol

Zu § 108. Jh2/hL hat außer der Bedeutung »gelten, rechtskräftig sein« in Rb auch diejenige von »einen Einfall machen, Beutezug oder Razzia machen«. Belege aus Rb: Jh2/lk w, Lq, qq (bis), shu, shu, shq, shq; Jh2nch shq; Jh2nch lnju w.

<sup>1)</sup> Analoge Fälle von Aspiration sind nach Wb.: [unpp] für [unpq. >Kranich :; unp] für unpå >Ast, Zweig :. Vgl. auch die von Wb. angeführten Dubletten: ghun und ahun >Schwanz :; equul und qquul, quuul >Mütze :; enug und quug = quuqà >Scholle :.

Zu § 109. An weiteren Belegen führe ich an:  $u_{quu_{L}}$  Rb  $\overline{\iota \zeta L}$ , Geop. 259.  $u_{quu_{L}}$  Rb  $\overline{\iota \mu}$ ,  $\overline{\iota q}$ ,  $\overline{\iota q}$ ,  $\overline{\iota \zeta L}$ .  $u_{quu_{L}}$  Rb  $\overline{\iota d}$ .

Zu § 111 a). Man vergleiche mit աւտալ (= cl. Հաւտատալ) das kilikische ատակ adag (= cl. յատակ yatak, resp. hatak) »Grund, Boden« Geop. մեկ, Mr B միդ mehrfach belegt. Auch անդերձ and erc (= cl. Հանդերձ) Mr A 214, sowie ուղել uzel (= cl. յուղել). Vgl. unten zu § 117.

Zu § 117. Schwund von anlautendem  $_J$  y nebst starker Bedeutungsdifferenz zeigt kl.  $_{neq}b_L$  »begehren, wollen, wünschen « 11 19, 13 23. 28,  $_{neq}b_L$  it. 13 7, 17 24 = cl.  $_{yuzel}$  »suchen, nachforschen «.

Zu § 119. Dass auch in den Kasus obliquis der Nomina auf -wy das letztere, wenn nicht schon allgemein geschwunden, so doch im Schwinden begriffen war, lehren Formen wie: maßte dyin (= el. mawystu) »des Kindes« Mr B de; muhle pagli (= el. muhleush) »der Bohne« Mr A 162; sinchwungh muxadri (Gen. v. sinchwunguy »Gefahr, Risiko«) Mr B sinq, sinq.

In § 132. Als weitere Belege sind zu nennen: vin ubgut Mr A 183, 190, 194, 203, 205, 208; gibb put Mr A 228. purst bly Mr A 259. unifit Mr A 156, 275; Rb  $\overline{\zeta_{\mu}}$ ,  $\overline{\delta_{\mu}b}$ ,  $\overline{\delta_{\mu}b}$ . — Nach § 132 ist als § 132\* noch folgendes nachzutragen: h) Cl.  $\underline{\varrho_{\mu}}$   $\underline{j_{\tau}} = kl$ .  $\underline{j}$   $\underline{\varrho}$ :  $\underline{\varrho_{\mu}}$   $\underline{\varrho_{\mu}}$   $\underline{g_{\mu}}$   $\underline{g_{\mu}$ 

Zu § 137. Weitere Beispiele dieser Lautassimilation sind: 
¿μόμημη (aus älterem μησμη, Gen. v. μημης » Mithle« Mr B

Τίη. μόμημη (aus älterem μηθήμημη, Gen. v. μηθήμημη)

Mr Β τίη. μόμη μόμη βαιβόνις (neben μημημημημημημή Rb τίη.

ημιβοη (= cl. ηηβοη) Mr Β τίη. βαιμβ (= älter βαιηβ) ein Gewicht Mr Β τίη. Βelegt findet sich ferner βωμβ (= cl. βωιηβ)

» Brief, Urkunde« Rb τ, τίμη, τίμη, τίμη. βαιμβ (= cl. βαιηβ)

» Brief, Urkunde« Rb τ, τω, τίθη, τόμη. Βαιμβ (= cl. βαιηβ)

» βατος aus älterem μης τιλε Geop. μ durch Lautverschmelzung entstanden. Vgl. den analogen Vorgang in § 124. Von

unmittelbar folgendem  $\mu$  wird der Laut  $\eta$  schon in vorkilikischer Zeit verschlungen:  $\mu\eta\mu\nu_L$  wird zu  $\mu\mu\nu_L$ ,  $\mu\eta\mu\nu_L$  zu  $\mu\nu_L$ ,  $\mu\eta\mu\nu_L$  zu  $\mu\nu_L$ ,  $\mu\nu_L$ 

Zu § 143. Mehr Belege für  $h_{12}mh$  s. in Gloss. Belegstellen für  $h_{1}$  resp.  $h_{1}$  resp.  $h_{1}$  resp.  $h_{1}$  resp.  $h_{2}$  resp.  $h_{1}$  resp.  $h_{2}$  resp.  $h_{2}$  resp.  $h_{1}$  resp.  $h_{2}$  resp.  $h_{2}$  resp.  $h_{2}$  resp.  $h_{2}$  resp.  $h_{3}$  resp.  $h_{2}$  resp.  $h_{3}$  resp.  $h_{3}$  resp.  $h_{4}$  resp.  $h_{$ 

§ 144 ff. Zwischen § 147 und § 148 ist Folgendes nachzutragen: 2\*. Assimilation. Vokalassimilation liegt möglicherweise vor in kl. nulpap oskor (= cl. oskr resp. oskor) »Knochen« Mr B  $\overline{s_{\ell}\rho}$ ,  $\overline{d'\mu_{\ell}}$ , Geop. 221 19; allerdings ließe sich hier auch an bereits altarmenisch existierende Dialektverschiedenheit denken. Kl. gaphly corieg »tagsüber, am hellen Tage« Rb  $\overline{s_{\ell}\rho}$ , Mr B  $\overline{d_{\ell}\rho}$ , Mr A 112, 213, 219 ist hervorgegangen aus aa. ghphuly cereak, indem der Laut e durch die dunkle Klangfarbe des benachbarten e influenziert sich zu o verdunkelte.

Fälle von konsonantischer Assimilation sind bereits im Vorigen inbegriffen, namentlich in § 124, 137, 142. Es ertübrigen noch folgende Fälle: a) Judni žažun deweglich Rb fum, aus älterem šaržun hervorgegangen. Judhfu žaželn das Herzklopfen Mr B Ju (= el. šaržel). Judfu žaži 3 p. sg. präs. pass. Mr B Jud (= el. šarži). Judfu žaže imp. Mr B Judfu (= el. šarže). Judfu Dazu noch die schon oben angeführten ug-Formen: Jugdfu Mr A 266, Jugdfu Mr A 29, 257. b) Angleichung des dentalen Nasals

<sup>1)</sup> So zeigt Patm. Alex. die Beispiele: ωμυσηνίω »verrammelten« S. 64 4, μημονίω »fließen« S. 69 2, χωημονίως »zerschmetterte, zermalmte« S. 91 16. Vgl. auch 4neg und χριες für älteres 4πειμά »Scholle«.

<sup>2)</sup> Das aa. Glossar des Wiener Mskr. No. 337 zeigt Bl. 180<sup>a</sup> die Deminutivform bydhy, die es mit dhydhy zusammenstellt.

Zu § 145. 2. Weitere Belege: ամբրավ resp. ամբրաւ Mr A 85, 103, Mr B 📆, մժը. ամբրվի (Gen.) Mr A 261, Mr B 📆. ամբրաւենի Mr B 🛣. ամբրաւենոյ resp. ամբրավենոյ Mr B 🛣.

Zu § 146. Neben եզինան darf auch genannt werden das nachclassische պանդանար bandand »Geisel« = cl. patand¹).

Zu § 147 a). μπη μωρό xozrarj (= cl. μπη ωρωό) » Schweinehirt« Rb δζ. μπη μωρό pozrarj (aus älterem \*μπη ωρωό) » Schwelger« Rb ζμ (bis). μπη ρόπιβ μι pozrjutün (aus \*μπη ωρωό πιβ μι ) » Unzucht, Hurerei«: Gen. μπη ρόπιβ μωί Rb ζμ (bis); Abl. μμπη ρόπιβ μωί Rb ζμ. Mittelarmenisch ist auch bereits μωριδιών garmunj für cl. μωσδιέρ » Brücke«: μωριδιών in Inschriften vom J. 1215 und 1266 aus Shirak (Šir. p. 26, resp. 77); ferner bei Stepan. Orb. p. 277, im Liparitlied (Kost. Joh. Tik. p. 55) u. s. w.

Zu § 151. Vorschlag von h-Laut zeigen auch folgende Beispiele: ζωηνωίρης »Kleidung« Rb ų, ζη. ζωηνωίρ »hat verwüstet« Rb ųη. ζωρωίρ »Pflug« Rb ωρ, Geop., Joh. Kath. ζωρηνωίρ (neben ωρρηνω) »Flechte« Mr B δλη, Mr A 109. ζηινήν

<sup>1)</sup> Ein Produkt desselben Lautprozesses ist auch das neuarmenische (tr.) ilink voll, ganz«, entstanden aus ma. ilik, ilikn Mr B  $\overline{\Delta q}$ . Zu ilik vgl. die gleichbedeutenden: i li, i lman.

<sup>2)</sup> Im Classischen fehlend. Näheres tiber die Kompositionsglieder siehe im Gloss.

(= cl. new,) >Samen < Mr B  $\overline{a}\mu\eta$ ,  $\overline{d}h$ , resp.  $\overline{d}h$  (= cl.  $\underline{p}h$   $\underline{h}$  phu >auslesen, wählen < Mr B  $\overline{d}$ ,  $\overline{d}h$ ; Geop.  $\overline{d}$ .

Zu § 154. Beispiele aus Rb: η ρως gbη nι η ξ » welcher Art es auch sei < ζρ. nι η ηρημε » und Söhne « άδδ.

Zu § 156. ηρη ηρ μων ωωρ »setze und wende an« Mr B τλε. ρ ζενω ηρ ζενω »nach und nach, allmählig« Rb τλεμ, Mr B τημ. Auch beim Indikativpräfix findet Hiatustilgung mittels Auflösung des u-Lautes in den entsprechenden Halbvokal statt, wie folgende Fälle zeigen: μη ρυημή resp. μημήν gvengni (= μηι ρυημήν) »er fällt« Mr A 240, 242. μημημήνε gvarkile (= μηι ωρημήνε) »er verhindert« Mr A 242. Überhaupt wird im Wortinnern vor vokalischem Suffix ursprüngliches u zu v; z. B. ρυνήρ ἰπζοι »bis« aus ρυν η + μι μην ατοπί »Gräben, Kanäle« aus ωποι + ων μ; ων ημήν αγνοπί »Gärten« aus ωδοι + ων μ. S. unter ni-Plural.

Endlich sind noch folgende wichtige Gleichungen nachzutragen:

- a) cl. n o = kl. a w in dwhip maxir \*Asche\* = cl. dahpp moxir. Belege: <math>dwhip moxip Mr B  $d\overline{lq}$ ,  whip moxip (Gen.) Mr B  $d\overline{lq}$ . dwhip moxip (Abl.) Mr B  $d\overline{lq}$ . dwhip moxip Mr B  $d\overline{lq}$ . dwhip moxip Mr B  $d\overline{lq}$ . dwhip moxip Mr A 156. dwhip moxip (= cl. dahp moxip) Mx. Her. 148 9. Vgl. im Ak. maxir (= dahpp), danir (= dahpp), danir (= dahpp) nach S. 57 Rdn. 2.
- b) cl.  $\mathbf{b} = \mathbf{k} \mathbf{l}$ .  $o_n$  in  $\mathbf{k} \mathbf{l}$ .  $\mathbf{p}_n \mathbf{b} \mathbf{l}$  losel »zerstoßen, zermalmen« = cl.  $\mathbf{p}_n \mathbf{b} \mathbf{l}$ . Belege:  $\mathbf{p}_n \mathbf{b} \mathbf{l}$  Mr B  $\delta \mathbf{l}$ ,  $\delta \mathbf{l} \mathbf{m}$ ,  $\delta \mathbf{l} \mathbf{p}$ ,  $\delta \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{p}$ ,  $\delta \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{p}$ ,  $\delta \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{p}$ ,  $\delta \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{l}$ ,  $\delta \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{l}$ ,  $\delta \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{l} \mathbf{l}$ ,  $\delta \mathbf{$
- c) cl. u n = kl. l<sub>L</sub> in folgenden Fällen: լափստակ lapstak (= cl. uապաստակ napastak) Mr A 109, 136. Dazu die Formen: լափստակի (Gen.) Mr A 135; լապստկի Mr A 251; լապստկու (Gen.) Mr B ութեր, ուկը, նեց), ուկը (bis), ուկը (bis)<sup>1</sup>). Danach ist S. 101 Rdn. 1) zu berichtigen. Ferner ավգալ avzal (= cl. աւազան) » Wasserbecken«, Instr. ավգլով Mr A 246.

<sup>1)</sup> Auf einer Inschrift aus Ani vom 11. Jahrhundert lesen wir entsprechend: �phanp ճապաստակի որդին »Gregor, der Sohn des Labastak (= ,Hase') « Sir. pg. 70 2 infr.

- d) kl. quiple resp. quipq, zart, zart saußer, ausgenommen« = cl. quim zat. Belege: quiple fi 47 37, 65 8.9, Rb & ; quipq fi L. 157 9, 158 29, 155 15. Entsprechend ist quiplet zartel, resp. quipque zartel sausgenommen« = cl. quimbul zateal. Belege: 45 11, L 154 24, Geop. 139 etc.
- e) kl. պատրոյս badruss »Pfropfreis« = cl. պատուաստ patvast; kl. պատրուան badrusel »pfropfen« = cl. պատուաստել patvastel. Belege: պատրոյս Geop. ազ, մե, փո. Gen. պատրուսել Geop. ան, ար. արուսելոյ Geop. ան, ար. պատրուսել Geop. ան, ար. պատրուսելոյ Geop. մե. պատրուսելո Geop. մե. պատրուսացու »Pfropfreis« Geop. մեր.
- g) kl.  $\zeta \omega \zeta \omega \omega \eta$  hahand sanft, gelinde, schwach = cl.  $\zeta \omega \omega \eta \omega \eta \omega$  handart. Belege:  $\zeta \omega \zeta \omega \omega \eta$  Mr A 205, Mr B  $\overline{\mu} t$ ,  $\overline{\mu} \underline{\rho}$ ,  $\overline{\rho} \eta$ ,  $\overline{\delta} \lambda \eta$ ,  $\overline{\delta}$
- h) kl. *յերջեւ herčiev* »hinten, nachher, zuletzt« = el. \* վերջեւաւ verjeav, dessen Stamm վերջ vorliegt in վերջեն »letzter«, վերջ »Ende«. Belege: Rb ա: ու թե յերջեւ դավի առ որ։ է պատիկ աուղմովի »und wenn nachher welches bei Jemanden sich vorfindet, so soll er siebenfach bestraft werden (es sieben-

<sup>1)</sup> Über letztere Form vgl. § 132 sowie Nachtrag zu § 132.

<sup>2)</sup> Näheres siehe im Gloss.

fach bezahlen«)¹). Mr A 222: qult-liv ungle spirit app be qult-liv  $_{j}$ bryle is >lege das eine vor den Kranken und das andere hinter ihn«. Als gemeinsame Wurzel von kl.  $_{j}$ bryle und von cl.  $_{l}$ bryle setze ich  $_{l}$ bryle an, die in ihrer reinen Form höchst wahrscheinlich vorliegt in cl.  $_{l}$ brylubly (= brylubly) >glückselig«. Vgl. als analoge Lautentsprechungen: kl.  $_{j}$ bryl = cl.  $_{l}$ bryle = cl.  $_{l}$ bryle = cl.  $_{l}$ bryle.

Die soeben angeführten Gleichungen zeigen in ihren beiden Gliedern so wesentliche Abweichung, dass letztere unmöglich im Verhältnis von Mutter- und Tochterformen zu einander stehen können: kilikische Formen wie յապատակ, Հահանդ, ինչուի, յեղ եւ հերջեւ können keineswegs aus den uns überlieferten entsprechenden classischen նապաստակ, հանդարտ, մինչեւի, May I, Maybe hervorgegangen sein und daraus lautphysiologisch erklärt werden. Dasselbe gilt, um nur die augenfälligsten aufzustihren, von Formen wie մախիր und մոխիր, պացխուն und պատասխանի, պոման und պայման, յիչվել und իշխել, պատրոյս and yournemen, guild and gum, unutte and mutte, sup and չափ, տար und տապ, վամոց und վատն. Auch die Kopula ու ist keine Tochterform des classischen be, noch ist es del zu deut, noch գետ zu դիարդ, noch անևակ zu արայնակ; wohl aber sind es Schwesterformen, die einer gemeinsamen urarmenischen Grundform entstammen müssen. Diese kilikischen Formen waren mir bei Abfassung der Lautlehre zum Teil noch unbekannt, zum Teil wurde auf dieselben, als nicht gentigend belegte, kein großes Gewicht gelegt. Erst das eingehende Studium der eingangs zitierten Manuskripte führte zu ihrer richtigen Würdigung und damit zu einem von dem früheren. S. 5 f. verzeichneten, abweichenden Resultate.

Ferner drängen sich noch folgende Thatsachen der Beachtung auf:

1) Der Wortschatz des Kilikischen weist eine Menge von echtarmenischen Termini auf, von denen im Classischen keine

<sup>1)</sup> kl. Jhp?h. entspricht hier genau dem altarmenischen Jhuny des korrespondierenden Passus bei M. Goš. Letzterer lautet: qh fl. Jhuny um ng qungh pluq dhny bofðu mniquibhugh »dass, wenn nachher welches bei Jemanden sich vorfindet, derselbe siebenfach bestraft werden soll« M. Goš 312 1.

Spur vorhanden ist. So die kilikischen whrwy »Zahn«, wolh »gut«, gw? »gedörrt«, granflih sich beschränken, sich begnügen mit etw.«, fut; »bei«, hmphå »Knabe«, swiug »80«, swiuwulph oder swiunfph »zwingen, vergewaltigen«, shäu »oft«, sayun »Knecht«, gpapha und gpaphanischen »unachtsam, Unachtsamkeit«, humnh »suchen« u. s. w.

- 2) Das Kilikische besitzt ein dem Classischen unbekanntes Pronomen: fium, fuum, fuum sowie die neuen Pronominaladverbia: ζωί, ζωί, ζωί, ζωί, Δωί, Δωί, Δωί, die dem Kilikischen so charakteristische Konsekutivpartikel um, die regelmäßige Einleiterin der Nachsätze in Konditionalperioden, geht dem Classischen ab.
- 3) Grundverschiedenheit in der Stammbildung liegt vor in Fällen wie: kl. sinks = cl. sinwisks; kl. quivnes = cl. quantiks; kl. pfunes = cl. pfunks; kl. pfunes = cl. pfunks; kl. mkuines = cl. mkuusikss. In diesen Fällen ist die kilikische Form weder lautgesetzlich aus der entspr. classischen hervorgegangen, noch auch ist sie auf dem Wege der Analogie und Formenangleichung aus der classischen Form heraus umgestaltet worden. Es liegt hier ein Fall von bereits altarmenischer Verschiedenheit in der Stammbildung vor.
- 4) Die meisten Abweichungen vom Classischen zeigt das Kilikische auf dem Gebiete der Morphologie. Hier ist zunächst neu und auffällig der Instrumental sg. auf -wif (of) -qm für class. - u.J. Aus der classischen Form heraus kann derselbe nach armenischen Lautgesetzen nicht erklärt werden, und andrerseits ist Analogiebildung hier ausgeschlossen. Nur eine Möglichkeit bleibt: beide, die kilikische und die classische Form, gehen als von einander unabhängige Schwesterformen auf eine gemeinsame Urform zurück. Vgl. Forml. § 216. Grundaus verschieden von der classischen ist ferner die Pluralbildung des Kilikischen. Die regelmäßigen Pluralsuffixe sind -bp für die Einsilbler (seltener für die Mehrsilbler) und -up für die Mehrsilbler. Nun liegen allerdings die altarmenischen Vorläufer beider Suffixe als -kwp und -whh bereits in der classischen Litteratur vor: sie sind jedoch äußerst selten belegt, und nur bei unreinen Classikern und müssen entschieden als ein der classischen Sprache fremdes Element betrachtet werden: denn wäre sie wirklich der classischen Vulgärsprache eigen gewesen, so müssten sie in ganz anderem Maße in die Litteratur eingedrungen sein, nicht blos in einigen spärlichen

Fällen 1), wenn nicht als Plural- so doch als Kollektivsuffixe, als welche sie im Altarmenischen fungieren; zumal stünde dies zu erwarten für die spätere Zeit und für nicht reine Classiker, bei denen doch bekanntermaßen<sup>2</sup>) sämtliche Eigentümlichkeiten der classischen Vulgärsprache als litteraturfähig gelten und auch reichlich in die classische Litteratur einströmen. Demnach deuten diese kilikischen Pluralsuffixe auf einen von dem classischen Idiome unabhängigen altarmenischen Dialekt. Dasselbe gilt für die kleineren kilikischen Pluralformationen: auf -1/h, -11/h, -1/11/h. — Die Verbalflexion des Kilikischen weicht von der classischen wesentlich ab in der Indikativbildung mit Präf. 4me gu; Präfix 4me wird von Cirbied Gramm. XV als Idiotismus des altgordischen Dialekts angeführt: diese Angabe vermag ich nun zwar nicht zu kontrolieren, schließe mich ihr jedoch insofern an, als jenes Präfix — bei der Unmöglichkeit dasselbe, sei es als fremden Eindringling, sei es als Tochter einer etwaigen classisch-armenischen Urform zu erklären - notwendigerweise bereits in irgend einem außerclassischen Dialekte des Altarmenischen als Adverb existiert haben muss, wenn es auch erst in mittelarmenischer Zeit in die Funktion eines Indikativbildenden Suffixes eingetreten ist.

Nach alledem lässt sich der auf S. 5 f. vertretene Standpunkt nicht mehr länger halten, und ergiebt sich mit zwingender Notwendigkeit folgendes Resultat: das Kilikische kann, wenigstens in seinem Hauptkerne und Grundstocke, nicht die historische Fortsetzung und Tochtersprache des uns überlieferten sog. Classischarmenischen sein. Folglich muss es auf ein außerhalb des classischen stehendes altarmenisches Idiom zurückgehen. Die dialektische Spaltung des Altarmenischen wird hiermit durch innere sachliche Gründe peremptorisch postuliert: es darf an derselben als an einer feststehenden und außerdem durch die Zeugnisse der alten Grammatiker gesicherten und verbürgten Thatsache fürder nicht mehr gezweifelt werden 3).

<sup>1)</sup> Die verschieden belegten Fälle siehe unten in Formenlehre.

<sup>2)</sup> Nach Aidynians Ausführungen in Kr. Gramm.

<sup>3)</sup> Ich behalte mir vor, auf dieses Thema zurückzukommen in einer später gesondert erscheinenden Abhandlung über die Gliederung des armenischen Sprachstammes. Nur folgendes mag hier schon festgestellt sein: die armenische Grammatik des Dionysius Thrax zeigt unter andern folgende nichtelassische Formen: Isiug monk wur« S. 52 s; auten donk

Obschon nun über die einzelnen altarmenischen Dialekte die Nachrichten sehr spärlich sind, so lässt sich doch die Frage nach der näheren Abstammung des Kilikisch-Mittelarmenischen

>ihr < 52 8, unug nonk >sie < 52 8, nach Dion. angeblich Duale, in Wirklichkeit aber wohl als Plurale zu fassen. Dieselben Formen finden wir wieder im Neuarmenischen als Jaug 1. p. pl. v. hu; gaug 1. p. pl. v. gal; նանը 1 p. pl. v. նա, nach Crb. 753 1. 12, 755; մանը »wir« im Kr. nach Patk. dial. p. 69. — Ferner kennt Dion. Thr. zu Pron. dem. has oder hay die Genitivform Lapp noir S. 52 20; letztere ist nebst 4-app, ungemein häufig auch in den Schriften von David Anyalt und auch das alte Glossar »dichterischer und bäuerischer Wörter« (Mr No. 337 der Wiener armen. Bibliothek) erklärt den Genitiv unje durch unem, gage durch டிற்று. Dieselben finden sich wieder im NA als மற்ற, மாழ், மயர், *Նըւոր, դոյր, դուր, դաւր, դըւոր, սոյր, սուր, սաւր, սըւոր* nach Črb.755 und Aid. II 43. Für Instr. sg. und v. um Dion. Thr. 52 hat das Neuarmenische gleichfalls noch und, und, und, untnd, quid, quid nach Crb. 755 und Aid. II 43. — Endlich entsprechen den von Dion. Thr. verzeichneten Formen: ສະໂຄງ (= cl. ຄົນງ) 55, ຝົກະ, ຝົກງໂນ 40 29 nach § 50 im NA ebenfalls die Formen new, und Infu und Incu. Daraus folgt, dass jene bei Dion. Thr. verzeichneten Formen keine grammatischen Erfindungen sind, wie dies für Anderes in demselben Werke der Fall sein mag, sondern vielmehr die altarmenischen Vorläufer von entsprechenden neuarmenischen Formen. Da sie aber der classischen Sprache fremd sind, müssen sie notwendigerweise aus einem außerclassischen altarmenischen Idiome (Dialekte) stammen, wie denn jener alte Grammatiker noch sicher außerdem manches andere altdialektische Material herangezogen hat, um dem Formenreichtum des griechischen Originals eine möglichst ebenbürtige Fülle im Armenischen gegenüberzustellen. — Übrigens verrät schon die classische Sprache an sich die Thatsache der dialektischen Spaltung des Altarmenischen. Das Classische hat unter anderm folgende Dubletten:

paper idrev > wie < und paper idru > wie <; be Tube music eut nevtasn und be Tube music eut nutasn > siedzehn <;

agan of old süberschwemmung und shaha helet süberschwemmung ;
annah old el süberschwemmen und shaha helet süberschwemmen ;
annah old schwimmen und aha let schwimmen ;

ngaph odork sglatt« und schph lerk resp. gbph lerk sglatt, unbehaart«.

Bei völliger Übereinstimmung der Bedeutung je beider Dubletten ist hier an idg. Vokalablaut nicht zu denken; noch weniger lassen diese Doppelformen die Hypothese von armenischer Vokalassimilation zu: denn, läge hier wirklich ein classisches Assimilationsgesetz vor, so müsste dasselbe doch alle analogen Fälle umfassen, d. i. es müsste wenigstens

mit ziemlicher Sicherheit beantworten: es kann nämlich von den sechs von Crbied aufgezählten und besprochenen altarmenischen Hauptdialekten 1) hier nur derjenige von Westoder Kleinarmenien in Betracht kommen. In diesem, dem altarmenischen Dialekt von Kleinarmenien, der wahrscheinlich Elemente des gordischen Dialekts (Dialecte gordien bei Crb. XVJ) in sich aufgenommen hatte<sup>2</sup>), haben wir den Mutterdialekt des Kilikisch-Mittelarmenischen zu suchen. Der Dialekt von Kleinarmenien war unter den altarmenischen Dialekten nach dem gordischen der von dem classischen im Lautstande am wenigsten abweichende<sup>3</sup>). Daraus erklärt sich, dass die mittelarmenische Fortsetzung desselben, das Kilikische in vielen ja vielleicht der Mehrzahl der Fälle hinsichtlich des Lautstandes nur mäßig von der classisch-armenischen Lautlehre sich entfernt, dergestalt, dass häufig die kilikischen Formen aus den älteren classischen sich entwickelt zu haben scheinen. Letzteres mag ja zuweilen wirklich stattgefunden haben — es wäre wunderbar, wenn unter dem gewaltigen Einflusse der classischen Hochsprache die Dialekte von Mischung mit derselben sich rein gehalten hätten — in der Regel jedoch beruht dies auf bloßem Scheine: denn da in der altarmenischen Periode beide Dialekte lautlich relativ wenig von einander verschieden waren, so konnte auch nach jahrhundertlanger historischer Entwickelung des Kilikischen die beiderseitige Differenz keine so klaffende geworden sein, dass man nicht versucht wäre, dieselbe als Produkt rein historischer Umgestaltung eines und desselben alten Idioms zu erklären.

jedes auslautende be, sowie jedes n vor  $\eta$  zu ne resp. b geworden sein. Da nun aber in Wirklichkeit die Erscheinung sich auf einige Einzelfälle beschränkt, ist hier Lautwandel innerhalb der class. Sprache ausgeschlossen. Vielmehr erklären sich diese Dubletten als parallele, von einander unabhängige und auf eine gemeinsame Urform zurückgehende Formen, von denen blos die eine ursprünglich classisch ist, während die andere aus einem außerclassischen altarmen. Dialekte in den classischen Dialekte eingedrungen sein muss. Es gelten die Gleichungen: cl. happale = cl. be: kl. ne; cl. nandel: Skapale = cl. naphale: kl. Skapale.

Danach dürfen jene altdialektischen Eindringlinge (wie happale, Skapale) als ursprünglich kilikisch-altarmenisch gelten.

<sup>1)</sup> Vgl. Črb. Préface XJ ff.

<sup>2)</sup> Näheres hierüber s. bei Crb. XVJ.

<sup>3)</sup> Vgl. Crb. XJV ff.

Obschon ungenau und dem wirklichen historischen Sachverhalte nicht entsprechend ist dennoch letztere Methode in vorliegendem Werke angewandt, da notgedrungen bei dem gänzlichen Mangel von Nachrichten über das Kilikisch-Altarmenische das Classisch-Altarmenische, als der uns allein bekannte altarm. Dialekt, zum Maßstab bei der historischen Darstellung genommen werden, und das Kilikisch-Mittelarmenische aus dem Classisch-Altarmenischen erklärt werden musste.

Hinsichtlich der Stellung des Kilikischen innerhalb des nach S. 3f. dialektisch vielfach gespaltenen Mittelarmenischen<sup>1</sup>), sowie zum Neuarmenischen, sei noch folgendes bemerkt: das Kilikisch-Mittelarmenische bildet den sudlichen Zweig der westlichen oder kleinarmenischen Dialektgruppe und darf als südwestliches Mittelarmenisch bezeichnet werden. Mit dem nördlichen Zweige derselben Gruppe teilt es die allgemeinen Merkmale des Westarmenischen, unterscheidet sich jedoch von demselben durch verschiedene Eigentümlichkeiten, von denen die hauptsächlichsten folgende sind:

- a) spezifisch kilikisch ist der Instrumental auf  $-\omega \iota J(oJ)$ : die nördliche Gruppe hat dafür regelmäßig die Form  $-\omega I^2$ .
- b) die dem Kilikischen eigenen Pronomina fium, fuum, fuum, sowie die Pronominalformen tumpu (= cl. tunpum), tumpum (= cl. tunpum), tumpum (= cl. tunpum) kommen in der nördlichen Gruppe nicht zum Vorschein.
- c) verschiedene Stammbildung zeigen beide Gruppen in folgenden Fällen:

```
Stdl. Zweig (Kilikisch): Nördl. Zweig:

Jinby (cl. Jinuiuby)

Jiniunt, (cl. puniuby)

Jiniunt, (cl. puniuby)

Jiniunt, (cl. puniuby)

Jiniunt, (cl. puniuby)

Jiniunt, puniuby

``

d) In der Pronominalflexion kennt die stidliche Gruppe nur einen Nom. Plur. auf -np, Gen. ny etc.: die nördliche dagegen zeigt Nom. Plur. auf -nup, Gen. -nup; z. B. wunnup, wunnup v. wu;

<sup>1) &</sup>gt; A la fin du XIVe. siècle, on comptait environ une trentaine de dialectes, qui portaient chacun le nom du canton ou de la province où on le parlait; mais tous étaient appelés généralement que un multiple que tratiques ou populaires — Črb. Préface XJ.

<sup>2)</sup> Von \( \square\text{u} \bar\text{\$\partial} \) Milch \( \text{der Instr. } \( \square\text{u} \bar\text{\$\partial} \) im Achrabadin (Wiener Mar. p. 273).

npaug, npaug v. np. Auch Adv. aug (eigentl. Gen. pl. v. a, au) als, sobald als, wann« wird statt des kilikischen hap yep gebraucht.

Solange das Kilikische seinen Rang als mittelarmenische Schriftsprache behauptete, gelangte die nördliche Mundart kaum zu litterarischer Geltung. Immerhin sehen wir sie vom 14. Jahrh. ab¹) in vereinzelten litterarischen Erscheinungen zutage treten, so in den medizinischen Schriften des übrigens noch ziemlich unter dem Banne des Kilikischen stehenden Amir Dovlat aus Amasia, des Asar aus Sebaste, ferner des Puniat aus Sebaste und des Abusaid, sämtlich Schriftsteller des nordwestlichen Kleinarmeniens. Vgl. hierüber Hun. II 505 ff. Auch bei Erznkaçi und in der Fabellitteratur sowie in manchen Volksliedern zeigen sich Spuren der nördlichen Mundart, ohne dass dieselbe sich jedoch zur Schriftsprache aufzuschwingen vermochte.

Den Untergang des kilikisch-armenischen Königreichs vermochte auch das Kilikische als Litteratursprache nicht lange zu überleben: allmählig verstummt die Litteratur der Kilikier und mit derselben entschwindet die über vier Jahrhunderte hindurch mächtig gewesene kilikisch-armenische Sprache unserm Gesichtskreise.

Nachdem während des nun folgenden, an Litteraturerzeugnissen wenig fruchtbaren Zeitraumes des 16. und 17. Jahrhunderts bald dieser bald jener Unterdialekt der nördlichen Gruppe in die Litteratur einzudringen versucht hatte, erlangte endlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der türk-armenische Dialekt von Konstantinopel das Übergewicht: seine Träger die occidentalen oder Türk-Armenier waren, dazugleich mit der osmanischarabischen und der abendländischen Kultur in Berührung, ihren orientalischen Stammesgenossen an Bildung überlegen, ihre

<sup>1)</sup> Allerdings zeigt auch schon Mchitar Heraçis med. Werk verschiedene Eigentümlichkeiten dieser Mundart. Es scheinen jedoch die Ungleichmäßigkeiten in der Sprache dieses Textes auf eine spätere Überarbeitung des ursprünglichen Werkes hinzudeuten. — Übrigens ließen sich jene nichtkilikischen Eigentümlichkeiten vielleicht doch als echt und ursprünglich halten und begründen mit Hinweis auf die großarmenische Heimat des Autors, zumal da der bei Mch. Her. auftretende Plural auf -s offenbar auf einen großarmenischen Dialekt zurückgeht.

Sprache hatte unter dem Einfluss des Osmanisch-Arabischen eine große Geschmeidigkeit erlangt und verfügte über einen gewaltigen Wort- und Formenreichtum. Als nun vollends die ersten armenischen Zeitungen in dieser Mundart erschienen, da war dieselbe eo ipso zur Schrift- und Verkehrssprache gestempelt und emporgehoben, die bis auf heute bereits eine stattliche und vielseitige Litteratur aufzuweisen hat.

Damit hat, wie einst in der mittelarmenischen Periode der studliche Zweig der westarmenischen Sprachgruppe, so in der neuarmenischen Periode der nördliche Zweig die Vorherrschaft als Hoch- und Schriftsprache erlangt<sup>1</sup>); ist doch das Türk-Armenische eben die neuarmenische Fortsetzung und Weiterentwickelung jenes dem Kilikischen verwandten nördlichen Zweiges der westmittelarmenischen Dialektgruppe.

Das Kilikische aber scheint fast spurlos untergegangen zu sein oder sich mit anderen Mundarten gemengt und so verloren zu haben: zwar zeigt der moderne Dialekt von Ulnia oder Zeitun in seinem Wortschatze Ähnlichkeit mit der alten kilikischen Sprache<sup>2</sup>); zwar findet sich noch heute im wa. Dialekt von Nachijevan a. Don die ehemalige kilikische Pronominal-flexion: umpm, umpm, umpm sowie auch ein Pronomen fum,

<sup>1)</sup> Allerdings nur für die occidentalen Armenier.

<sup>2)</sup> So sind nach Allahw. diesem Dialekte eigen: whole 177 (= kl. ածութ) »Garten«; աղջկին, աղջկին (= kl. աղջկին) »Mädchen«; արկոյ, առկոյ 179 (= kl. արի եկ) »komm!«; աւյել 179 (= kl. ավչել) »singen«; աւտոց 179 (= kl. ավտաց) »er glaubte«; բանթյ 180 (= kl. բանիյ) »arbeiten«; րազնը ը 179 (= kl. բազնից) »Bad«; գանկար 181 (= kl. գանգկարիլ) »klagen«; գեղ, գեղջ 181 (= kl. գեղ) »Dorf«; դրհ, դրհը 183 (= kl. դիհ) »Seite«; դոդոլ 183 (= kl. դգալ) »Löffel«; այրկ 177 (= kl. ω/μ) >Futter«; ξ, πιξ 184 (= kl. ω, πιβ) >Augen«; ξ, μη 184 (= kl. յերդ) »Stroh«; էրին 185 (kl. այրոյն) »Blut«; ըտվ ընըն 185 und իտուէ 188 (= kl. ոտվի) »Ftiße«; իրից 188 (= kl. իրեց) »Priester«; խեչ, խեչը 190 (= kl. խեչ) »bei«; խընց 190 (= kl. հայնց) »so«; կընըկ, կոնըկ 193 (= kl. կնիկ) » Frau«; հրնատել 195 (= kl. հնարել) » wählen«; նիքսէ 198 (= kl. ներսէ) »innen«; Զաղցրպոն 202 (= kl. Զաղցպան) »Müller«; չոր մբ 201 (= kl. չար մի) »etwas, einiges«; պախրէ 201 (= kl. պախրէ) »Rind«; պատրըսիյ 201 (= kl. պատրուսել) »pfropfen«; տորիկ, տորիկոն 204 (vgl. kl. inquipmelopely sowie tuply, wipply) >Kinde; and 204 (= kl. inuly) »Wurzel«; ֆոյոն 207 (= kl. ֆույան) »der und der«.

hum, hum. Im tibrigen jedoch sind diese modernen Dialekte so eigenartig und von jenem mittelarmenischen abweichend, dass obige Ähnlichkeitspunkte eher wie versprengte Reste und Trümmer des Kilikischen inmitten fremden Sprachgutes dastehen, als dass sie auf eine direkte Abstammung jener Dialekte vom Kilikischen zu schließen gestatteten.

# I. Abschnitt: Deklination.

# Kap. I. Nomen.

§ 157. Unter Deklination der Nomina ist begriffen die Deklination der Substantiva, und zwar sowohl der eigentlichen Substantiva als der substantivierten Adjektiva.

Die kilikische Deklination, auch der Numeralia und Pronomina, hat in Bezug auf Kasus und Numerus den altsprachlichen, im Classischen überlieferten Charakter bewahrt: sie besitzt wie im Classischen Singular und Plural, keinen Dual. Die Kasus sind genau diejenigen der classischen Sprache<sup>1</sup>). Auch hat das Kilikische den älteren Sprachstand bewahrt in der Beibehaltung der Kasuspräfixe: q z für den bestimmten Akkusativ, p i für den Ablativ, während dieselben in den modernen Dialekten aufgegeben sind. Der Unterschied vom Classischen macht sich kund in der eigentlichen Flexion, d. i. der Kasusbildung; und zwar zunächst und besonders in der Singularflexion.

# A. Singular-Deklination.

§ 158. Das in der Deklination des Neuwestarmenischen, welches für das Kilikische in erster Linie in Betracht kommt, so stark ausgeprägte Prinzip der Ausgleichung und Uniformierung, wonach der alte Deklinationsunterschied möglichst verwischt und reduziert wird, macht sich, wenn auch weniger durchgreifend, sehon im Kilikischen geltend. Zwar ist die

<sup>1)</sup> In der folgenden Darstellung des Nomens wird der Dativ als mit dem Genitiv zusammenfallend nicht besonders berücksichtigt. Dasselbe gilt zum Teil für den Akkusativ.

o-Deklination noch nicht wie im Neuarmenischen in derjenigen der u-Stämme aufgegangen; dagegen ist in der Uniformierung des singularen Instrumentals die Sprache bereits sehr weit vorgeschritten: der ursprünglich auf die o-Stämme beschränkt gewesene Kasus auf -ov findet sich schon, wie im NA, auf die übrigen vokalischen Deklinationen ausgedehnt. Aber auch die Schranken der alten konsonantischen Flexion sind durchbrochen und haben der vokalischen Deklination Eintritt gewährt. — Überhaupt erklären sich aus jenem Uniformierungsprinzipe die meisten Neuerungen und Umgestaltungen, die das Kilikische aufweist in der Singularsexion, deren verschiedene Formen nun zur Darstellung kommen sollen.

### I. Vokalische Deklination.

### I. i-Deklination.

- § 159. Im Altarmenischen zerfällt diese Deklination bekanntlich in eine reine mit Flexionsvokal i in sämtlichen Kasus, und in eine gemischte mit Flexionsvokal i im Gen.-Dat., Abl. des Singular und Flexionsvokal a in den übrigen Kasus. Da die Mehrzahl der Kasus des Singular in der Flexion übereinstimmte, musste im Laufe der Zeit auch der Flexionsunterschied des einzigen Kasus singularis, worin beide Unterdeklinationen auseinandergingen, ausgeglichen werden: und so finden wir wirklich im Kilikischen nur mehr einen uniformierten Instrumental singularis und somit eine einheitliche i-Deklination, allerdings keine reine sondern eine gemischte mit Instr. -ov.
- § 160. Andrerseits ist hinsichtlich des Umfanges der alten i-Deklination eine bedeutende Umwälzung vor sich gegangen. Da nämlich die altarmenische i-Deklination, zumal in Genitiv-Dativ und Ablativ sing. die bei weitem überwiegende Mehrzahl der Nomina, wohl an drei Viertel derselben umfasste, war es naturgemäß, dass unter der Wirkung des allenthalben in der Sprachgeschichte waltenden Ausgleichs- und Uniformierungsgesetzes diese Deklination allmählig weiter um sich griff, indem Stämme aus weniger gebräuchlichen Deklinationen sich an diese gewissermaßen als Norm, als Deklination xar' \(\xi\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\text{\xi}\te

finden wir die kilikische i-Deklination nicht nur auf eine Menge von Nominen erweitert, die im Classischen noch nach der o- resp. u-Deklination gehen: es ist dieselbe auch in das Gebiet der konsonantischen Stämme vorgedrungen und hat die urspr. Flexion der r-Stämme sowie diejenige vieler n-Stämme verdrängt und ersetzt.

Wir unterscheiden demnach eine ursprüngliche und eine sekundäre i-Deklination.

### 1. Ursprüngliche i-Deklination.

- § 161. Genitiv. Den Genitiv auf -i bilden:
- b) spezif. kilikische Nomina, wie:  $\omega l_n \omega_j h$  (N.  $\omega l_n \omega_j$ ) A 59,  $\omega q 2 l_n h$  (N.  $\omega q 2 l_n h$ ) Rb  $\overline{l_q}$ ,  $d l_n l_n l_n l_n h$  (N.  $d l_n l_n l_n h$ ) B  $d l_n$ ,  $d l_n l_n h$  (N.  $d l_n l_n l_n h$ ) 31 20. Auch die Partizipia pr. auf  $-\omega \delta$  haben diesen Genitiv, wie folgende Beispiele zeigen:  $l_n l_n l_n h$  (N.  $l_n l_n l_n h$ ) Rb  $\overline{l_n l_n}$ ,  $l_n l_n l_n h$  (N.  $l_n l_n l_n h$ ) Rb  $\overline{l_n l_n}$ ,  $l_n l_n l_n h$ ) Rb  $\overline{l_n l_n}$ ,  $l_n l_n l_n h$ ) Rb  $\overline{l_n l_n}$ ,  $l_n l_n l_n h$  (N.  $l_n l_n l_n h$ ) Rb  $\overline{l_n l_n}$ ,  $l_n l_n l_n h$
- c) regelmäßig die kilikischen Fremdwörter. Belege:  $\mu$ -philologie,  $(v. \mu)$ -philologie, (v.

կաւդայ-ի (v. կաւդայ)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  կումշ-ի (v. կումաշ, կումայշ)  $19\ 8,$   $81\ 2,\ 83\ 1;$  հաւտա-ի (v. հաւտա)  $3\ 13;$  հլելիճ-ի (v. հլելիճ)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  ղաֆե $\overline{b}$ -ի (v. դաֆե $\overline{b}$ )  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  ժ $\overline{d}_{\overline{t}}$ , ժ $\overline{d}_{\overline{t}}$ ; ճուլապ-ի (v. ճուլապ)  $B \ \overline{b}_{\overline{t}};$  ժ $\overline{d}_{\overline{t}}$ ; ճուլապ-ի (v. հուլապ)  $B \ \overline{b}_{\overline{t}};$  ժորհար-ի (v. ժուլինար)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  ժունահակ-ի (v. ժունահարկ)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  ժորտահայ-ի (v. շաւուշ)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  հարտահայ-ի (v. պորտատուն)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  ապրտատուն-ի (v. պորտատուն)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  ապրտա-ի (v. պորտատուն)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  ապրտ-ի (v. ապրտատուն)  $B \ \overline{d}_{\overline{t}};$  ապրտ-ի (v. 
Ferner: wild-h (v. wills) 27 5; windy-h (v. windy) 41 3. 15. 23; wight-h (v. wight) Rb sop; you will-h (v. you will) L 154 14, 158 7; to-h (v. this) 11 1, 21 24, 23 4; swalty-h (v. swalty) 19 8; spinly-h, spinly-h (v. spinly resp. spinly-h (v. swalty) 19 8, spinly-h (v. ywphi) 9 4. 9. 23, 21 27; swight-h (v. swight) L 156 19. 20. 22; ywphi-h (v. ywphi) 9 4. 9. 23, 21 27; swight-h (v. swight) L 158 21; while h (v. maly) 21 12. 20; maly-h (v. wally) 39 11. 12, 65 25, 73 11; swynma-h (v. swynma) Dipl. Sarv; ywing-h (v. ywing) L 156 25; mhwfdy-h (v. mhwfdy) 47 36; profin-h (v. princip) 3 9; yhshii h (v. yhshii) 3 13 etc. Nur ausnahmsweise und äußerst selten geht ein Fremdwort nach einer anderen Deklination 1): ein Beweis dafür, dass allein die i-Deklination für die normale und regelmäßige im Kilikischen galt.

- d) ein beträchtlicher Teil der Nomina, die im Classischen nach der o- oder nach der u-Deklination gehen, oder auch eine doppelte Flexion aufweisen. Hierher gehören:
- α) Genitive, denen im Altarmenischen solche auf -ny entsprechen: Δεπερι-ի zu Δεπερι »Toter« Rb μη; μη-ի (v. μη) Mr A
  und B; μη-μ-ի (v. μη-μ) B τη ; μωλ-ի (v. μμωλ) Β δη; η-μ-μ- (v.
  η-μ-η Β το ξ ; μη-μ- (v. μη) Rb μπ; μπμ-μ (v. μπμ) Β τη , τη ξ.

<sup>1)</sup> S. unten § 176.

- β) Genitive von Nomina, die im Classischen zwischen ond u-Genitiv schwanken: ωθρηθ-h (v. ωθρηωι = cl. ωρθωι) Β σδρ, A 261; h μωρθ-h (v. h μωρωι) A 255, 287; h μωνθ-h (v. h μωνι) Β  $\overline{\delta_{L}q}$ ,  $\overline{\delta_{L}h}$ ,  $\overline{\delta$
- γ) Genitive von Nomina, die im Classischen zwischen i-Genitiv einerseits und o- resp. u-Genitiv andrerseits schwanken: δωψω-ρ (v. δωψωω) Β τζης, τζης; ρωρω-ρ (v. ρωρωω) Β τζης; ρωρω-ρ (v. ρωρωω) Β τζης; ρωρω-ρ (v. ρωρωω) L 156 28; ρωμ-ρ (v. ρωρω) Rb, Mr A, B; ρωδηρ-ρ (v. ρωδηρ) Β τς; ω2-ρ v. ωπες) Β τδη, τζης, τζης, τδης; ωηνω-ρ und ωη-ρ (v. ωηνω) Β τρ. In der classischen Sprache ist in diesem Falle entschieden der o- (resp. u-) Genitiv der urspüngliche: die i-Formen erscheinen erst in der spätclassischen Litteratur und deuten darauf hin, dass das Umsichgreifen des i-Genitivs bereits in vorkilikischer Zeit begonnen hatte.
- § 162. Ablativ. Die Nomina mit Genitiv -i bilden den Ablativ auf -e. Belege:
- - b) h df-h-t B  $\overline{d}_{\ell}$ ,  $\overline{d}\overline{d}_{\ell}$ ,  $\overline{d}\overline{d}_{\ell}$ ; J-u- $\ell$ h- $\ell$ (u) Rb  $\overline{d}$ - $\overline{d}$ -.

B  $\overline{\delta \theta}$ ; h unphhl-t  $\forall$ . uphhl B  $\overline{\delta \theta}$ ; h  $\overline{\delta t}$   $\overline{d}$   $\overline{d}$ 

d) a) J-wp $\delta P$ -t (cl. -nj) 59 34; h huns-t (cl. -nj) B  $\overline{I}_{l}P$ ; h swp-t (cl. -nj) Rb  $\overline{I}_{l}T$ ; h shp $\theta$ -t (cl. -nj) Mr B; h swhp-t (cl. -nj) B  $\overline{I}_{l}P$ ; h swm $\eta$ -t (cl. -nj) Rb  $\overline{I}_{l}P$ ,  $\overline{I}_{l}P$ ; h she  $\overline{I}_{l}P$ ,  $\overline{I}_{$ 

§ 163. Instrumental. Dem Genitiv auf -i entspricht nach dem oben gesagten der Instrumental auf -ov. Belege:

 $ω_{\eta}$ -nf (cl. - $h_L$ ) A 156, B  $\overline{d\delta t}$ ;  $b_{\rho}b_{\rho}$ -nf (cl. - $h_L$ ) Rb  $\overline{\omega}$ ;  $b_{\rho}\omega_{\rho}$ -nf (cl. - $h_L$ ) 39 24;  $\delta_{\omega}$ -nf (cl. - $h_L$ ) 59 11;  $b_{\rho}\omega_{\rho}$ -nf (cl. - $h_L$ ) 9 12, 17 4, L 178 13;  $\delta_{\omega}\omega_{\rho}$ -nf (cl. - $h_L$ ) B  $\overline{d\delta t}$ ,  $\overline{d\delta t}$ ,  $\overline{d\delta t}$ ;  $b_{\rho}\omega_{\rho}$ -nf (cl. - $h_L$ ) Mx. Her. 16 90;  $b_{\rho}\omega_{\rho}$ -nf (cl. - $h_L$ ) A 111, B  $\overline{\delta t}$ - $\overline{t}$ - $\overline{t}$ - $\overline{t}$ - $\overline{t}$ - $\overline{t}$ , Rb  $\overline{d\omega}$ .

ωι Ενωμρωΐν-πιζ (cl. -ωι) 39 24; μωσμη-πιζ (cl. -ωι) Mr B; ημώνη-πιζ (cl. -ωι) B  $\overline{\delta}$ μη; με ηπι-πιζ (cl. -ωι) 9 15, 15 7; μωρη-πιζ (cl. -ωι) Rb  $\overline{\delta}$ μη;  $\overline{\delta}$ μωνη-πιζ,  $\overline{\delta}$ ωσμη-πιζ (cl. -ωι) Rb  $\overline{\delta}$ μη;  $\overline{\delta}$ μωνη-πιζ (cl. -ωι) Rb  $\overline{\delta}$ μη;  $\overline{\delta}$ μωνη-πιζ (cl. -ωι) 71 6, 77 16, Rb  $\overline{\delta}$ σμ;  $\overline{\delta}$ μημωνη-πιζ (cl. -ωι) Rb  $\overline{\delta}$ μη. (cl. -ωι) Rb  $\overline{\delta}$ μη.

The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property

Von Fremdwörtern seien noch erwähnt die Formen: when the uha-ni v. whuha 3 14, 11 28, 15 23, 23 10, 29 20; profes-ni v. profes 67 21; Fraup-ni v. Fraupp 27 11; prup-ni v. prupp B  $\overline{q}$ ,  $\overline{d}$ ; funchung-ni v. funchung  $\overline{q}$   $\overline{d}$   $\overline{d$ 

Rb  $\overline{\delta \mu}$ ;  $\overline{\delta m n m - n \ell}$  V.  $\overline{\delta m n m \ell}$  L 155 4;  $\overline{\delta n \ell \ell m m \ell - n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell \ell m m}$  B  $\overline{q \ell \ell}$ ;  $\overline{\delta n \ell \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell \ell m m}$  B  $\overline{\delta q \ell}$ ;  $\overline{\delta n m \ell n \ell - n \ell}$  V.  $\overline{\delta n m \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell n \ell n \ell}$  V.  $\overline{\delta n \ell n \ell$ 

§ 164. Bereits oben in § 159 wurde bemerkt, dass unter der Wirkung des Uniformierungsprinzipes der alte zwiefach gegliederte Instrumental der i-Deklination im Kilikischen auf einen einheitlichen reduziert ward. Ich nehme hier folgenden geschichtlichen Hergang an: zunächst ward der Instrumental der u-Stämme umgestaltet. Der Gen.-Dat. dieser Stämme klingt bereits im Kl. sehr stark an die entsprechenden Kasusformen der o-Stämme an; die Folge davon war, dass auch die Instrumentalformen beider Flexionsarten sich einander anglichen; und zwar trat an die Stelle der unbequemen, mit Gen.-Dat. zusammenfallenden und vielleicht nicht mehr als Instrumental im Sprachbewusstsein lebendigen Instrumentalform auf -u der entspr. Kasus der o-Stämme auf -ov. Nachdem so der Kasus auf -ov von der o-Deklination aus, wozu auch die des Demonstrativs und der Pluralbildungen gehörte, sich auf die u-Stämme ausgebreitet hatte, war es natürlich, dass nach dem Ausgleichungsprinzipe derselbe zuletzt auch auf die einer einheitlichen Instrumentalform entbehrende i-Flexion tiberging, umsomehr als letztere Deklination mit der Erweiterung des i-Genitivs auf ursprüngliche o-Stämme zugleich schon eine Anzahl von ov-Instrumentalen in sich aufgenommen hatte.

Anm. Bei den Nomina auf - t schwindet t vor dem Flexionssuffix; ebenso fällt bei denen auf - t dieses letztere vor den vokalischen Endungen aus. Allerdings auch noch

<sup>1)</sup> Auch inschriftlich thut sich dieselbe Erscheinung kund. In einer Inschrift vom J. 1262 (Šir. 116) erscheint Instr. uhlberid durch Urkundes; in einer Inschr. vom J. 1215 (Šir. 75 f.) die Instrumentale undfund (cl. -he), quidand (cl. -ne oder -he); in einer Inschr. vom J. 1348 (Šir. 63) der Instr. hungand (cl. -he). Außerdem finden sich nach Aid. I 143 ff. bereits vom 8. Jahrhundert ab inschriftlich belegt Instrumentale wie: quantum (cl. -he); ungenne (cl. -he); ungenne (cl. -me); ungenne (cl. -me); ungenne (cl. -me); ungenne (cl. -me); unser hungungsne (cl. -me) u. s. w.

աղայ-ի neben աղ-ի; Տագալէ-ի neben Տագալ-ի, s. oben. Ausnahmsweise erscheint von բրիստոնե »Christ« für zu erwartendes բրիստոն-ի der Genitiv բրիստոն-ոյ Rb շր, ձծր, analog wie auch schon von կիլիկիայ der Gen. կիլիկ-ոյ aus \*կիլիկիայ-ոյ, von պախրէ der Gen. պախրե-ոյ, = na. պախր-ու¹).

### 2. Sekundäre i-Deklination.

§ 165. Verdrängt ist die altarmenische konsonantische Flexion und durch die *i*-Deklination ersetzt a) bei den konkreten Nomina auf  $-\eta_j u$  (cl.  $-\mu_i u$ ); b) bei den r-Stämmen und zwar:  $\alpha$ ) den Stämmen auf Doppelkonsonanz;  $\beta$ ) den Stämmen auf  $-\eta_j u$  (cl.  $-\mu_i u$ ).

## a) Stämme auf -n/u -uin (Konkreta).

- § 167. Ablativ auf -uine, gegen cl. -ene. Belege: -upafu-t y-aruin-e B \(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fr
- § 168. Instrumental auf -uinov, gegen cl. -eamb. Belege: upnju-nj aruin-ov B ddq, dqq, A 163. 2nju-nj cuin-ov A 46, 128.

Anm. Vereinzelt erscheint auch die Genitivform -bu -ien, z. B. wpbu arien (v. aruin) A 38, 66, 69, B  $\overline{\mu_q}^2$ ). Dieselbe ist, als rein phonetische Differenzierung des alten Genitivs auf -ean<sup>3</sup>), wohl mehr auf höhere und Litteratursprache beschränkt, während die eigentliche Volkssprache die vokalische Flexion anwendet. Vgl. unten § 200.

### b) r-Stämme.

## a. Stämme auf Doppelkonsonanz.

§ 169. Genitiv. ոսկոր oskor »Knochen«: Gen. ոսկր-ի oskr-i B երթ, A 110. ահերը mieyr »Honig»: Gen. ահերը-ի meyr-i

<sup>1)</sup> Vgl. Črb. und Aid. II 281.

<sup>2)</sup> Genitiv wph erscheint auch in einer Inschrift vom J. 1215 (Sir. 75 f.) sowie in einer Inschrift vom J. 1284 (Sir. 140).

<sup>3)</sup> Lautlehre S. 70 e).

- B  $\overline{e}$ ,  $\overline{\lambda \ell}$ ,  $\overline{q_{\ell}}$ ,  $\overline{\delta \mu q}$ ,  $\overline{\delta J_{\ell}}$  etc. Das Classische hingegen flektiert Gen. nulte, statt des letzten auch steque.
- § 170. Ablativ. <sub>J-nulp-t</sub> y-oskr-e B sap, blos lautlich differenziert von el. <sub>J-nulp-t</sub>.
- § 172. Dieselbe vokalische Flexion darf zuversichtlich angesetzt werden für die Stämme auf -7 mit voraufgehendem Konsonanten, wie wum7, welche rein zufälliger Weise sich nicht belegt finden.

## β. Stämme auf -app -uir.

- § 173. Genitiv. unpage appuir »Quelle«: Gen. unpage-fe appuir-i²) (cl. alber) A 245, 246 dreimal, 247. upp aluir »Mehl«: Gen. upp-fe aluir-i (cl. aler) A 259. unpage apcuir »Horn«: Gen. unpage-fe apcuir-i (cl. eljer) A 47, 258 zweimal, 259 zweimal; Gen. upp-fe eppageuir-i »Hirschhornes« B I/49.
- § 174. Ablativ. Belege zufällig nicht vorhanden. Natürlich geht der Kasus auf \*npp-t uir-e aus.
- § 175. Instrumental. winter-mi alur-ov (cl. alerb »mit Mehl« Mx. Her. 26; quipt-winge-mi karealuir-ov »mit Gerstenmehl« A 107 zweimal belegt<sup>3</sup>).

Anm. Schon in der (spät-)classischen Litteratursprache findet sich ein Ansatz zur vokalischen Flexion in den Instrumentalformen աղրեր-աւ neben աղրերը v. աղրիւր; կոճեղ-աւ neben կոճեղը v. կոճղ. Ich schließe hieraus, dass die alte Konsonant-Flexion dieser Stämme zuerst aus dem Instrumental sg.

<sup>1)</sup> Vgl. auch Instr. sg. Sniftqhp-nif (für cl. -hqhpp) v. Sniftqp in Geschichte der Kupferstadt« (Wiener Mr. No. 88, Bl. 265).

<sup>2)</sup> In classischarmenischer Lautform der Genitiv ωημριφή Geop. 126 16 in der Verbindung βαιρ ωθ ωημριφή »bringe Quellwasser«.

<sup>3)</sup> Mit anderer Stammform zeigt eine Inschrift des Jahres 1201 (Sir. 161) den Instrumental Uphtungsbynd zu Nom. pr. Uphtungspyp »Blutquell«.

verdrängt wurde; von letzterem dehnte sich dann die vokalische Flexion allmählig auch auf den Genitiv-Dativ und somit auf den ganzen Singular aus.

Anm. Als vereinzelter Fall von anormaler sekundärer i-Deklination sei hier erwähnt von qua Dorf« der Genitiv qua p-p keyč-i Rb da, wo an die bereits vorliegende, nicht mehr als solche vom Sprachgeist erkannte Genitivform qua noch obendrein Suffix -i antritt.

#### II. o-Deklination.

#### 1. Einfache o-Deklination.

§ 176. Die vokalische o-Deklination hat den ursprünglichen Flexionscharakter in allen Kasus bewahrt. Classischen so lautet noch hier der Instrumental auf -nd, die tibrigen Kasus obliqui auf -ng. Gleichwohl hat sich auch hier, wenn nicht in morphologischer so doch in phonetischer Hinsicht ein Wandel geschaffen: denn das kilikische Suff. -n, fällt blos äußerlich und graphisch mit dem entsprechenden classischen zusammen; thatsächlich ist nach Lautl. § 68 altes -ov zu kl. o, d. i. zu geschlossenem nach u hinneigendem o-Laute geworden. Diesem Lautwerte des kilikischen Suffixes -n, ist es zuzuschreiben, dass als Genitiv-Ablativsuffix dieser Deklination mit -n, öfter geradezu -n. abwechselt. So findet sich neben Gen. www.-n. 41 6. 21 auch www.-n. 73 11; neben Gen. Щии-п L 178 20, 185 15. 16, 186 2 auch Щин-п L 154 23; neben regelmäßigem ճորտեր-ոյ 43 12 auch ճորտեր-ու 3 4; neben ուռեր-ոլ auch ուռեր-ու Geop. 59; neben ցաւերոյ auch ցաւեր-ու Geop. 208.

§ 177. So liegt bereits im Mittelarmenischen der Ansatz zu der im Neuarmenischen vollendeten Thatsache des Zusammenfallens der altarmenischen o-Deklination mit der u-Deklination. Völlig zu -u geworden war das ältere Suff. -nj sicher schon in frühneuarmenischer Zeit, wie aus der damaligen Vulgärlitteratur hervorgeht. Damit waren Genitiv-Dativ und Instrumental der alten o-Deklination den entsprechenden Fällen der u-Flexion gleich geworden. Das völlige Ineinandergehen und Verschmelzen beider Deklinationen trat dadurch ein, dass zuletzt auch der einzige von der eigentlichen u-Deklination noch abweichende Kasus der o-Stämme, nämlich der Ablativ

auf -u (= kl. -n<sub>j</sub>) nach dem Analogiegesetze von dem Ablativ auf -e der u-Stämme verdrängt und ersetzt wurde 1).

Von der bedeutenden Gebietsschmälerung, die diese Deklination durch Übergang einer Anzahl von Stämmen zur i-Flexion erlitten hat, ist bereits oben gesprochen. Einigermaßen Ersatz bietet jedoch die o-Flexion der mittelarmenischen Plurale auf -Lp, -Lp etc. S. unten § 270.

- § 178. Genitiv. Nach dieser Deklination gehen
- a) die Infinitive. Z. B. անսցնել-որ 71 8 v. անսցնել; արժել-որ Rb ζր v. արծել; դալ-որ 9 19 v. դալ; ելնել-որ A 127, 128 v. ելնել; Թապրել-որ 23 29 v. Թապրել: հեծնել-որ 77 21 v. Հեծնել: հիլայել-որ 33 21 v. Հիլայել; մաել-որ Rb q v. մաել; յիշուել-որ Rb ա v. յիշուել; ուտել-որ Rb 64 v. ուտել; ջալբնջել-որ 23 15 v. ջալբնջել; սիրել-որ L 154 19 v. սիրել; վարձել-որ 71 5 v. վար-Հել; վճարել-որ 41 2 v. վճարել.
- b) Folgende Nomina: անան-ոյ Rb 64 v. անաուն; աստուծ-ոյ 3 3.6 v. աստուած; գլխ-ոյ 73 9, 83 15 v. գլուկ։; կիս-ոյ 19 10 v. կես; մարդ-ոյ 9 8, 37 2, 51 16 v. մարդ; սիր-ոյ 3 13, 41 19 v. սեր; տես-ոյ 13 27 v. տես; առուտը-ոյ 79 17 v. առուտուր; գիշեր-ոյ Mr B, Geop. v. գիշեր; ցորեկ-ոյ Mx. Her. 117, 118, 128 v. ցորեկ; բն-ոյ B միսա v. ջուն etc.
- c) wenige Fremdwörter und Eigennamen, wie: անաիզ-ոյ 41 2 v. անաիզ »Gesetz, Assise«; in der Bedeutung »Assignat« hat անաիզ den Genitiv -ի; պայլ-ոյ und պայլ-ու 41 6. 21, 73 11 v. պայլ: Այտա-ոյ L 185 15 v. Այտա; Անտաբ-ոյ 3 9. 11. 19, 49 6 v. Անտաբ: ՝ եթմ-ոյ 3 7 v. ՝ եթում:
- d) sämtliche Plurale mit Ausnahme des auf -k. Belege siehe unter Pluralbildung.
  - e) die Stämme auf -i, worüber das Nähere unten § 181.

<sup>1)</sup> Wenn schon in mittelarmenischer Zeit nach Aidynians Gewähr (Kr. Gramm. 143 und 144) namentlich inschriftlich Ablativformen erscheinen, wie junus für dupytü (cl. -njū), juny lyty (cl. -njū), jhip two two junus für (cl. -njū), junus für (cl. -njū), h phus für (kl. -njū), h much für (kl. -njū), so kann dies, vorausgesetzt, dass die Fälle echt sind, nur eine außerkilikische dialektische Eigentümlichkeit sein. Höchstens dürfte man aus dem vereinzelt im Kilikischen vorkommenden Ablativ h dupynit (zu dupy) vermuten, dass auch im Kilikisch-Mittelarmenischen schon eine schwache Neigung zur Umformung des Ablativs auf -nj bestand.

Anm. Die im Classischen diese Flexion befolgenden Partizipia auf -eal sind nach § 161 d)  $\alpha$ . zur *i*-Deklination übergegangen.

§ 179. Ablativ. h qpunum-nj 65 9; h upp-nj Rb [q; h gu-nj Geop.; h j-mpqh[h]-nj Mx. Her. 13; h pungnch[-nj Rb sou; h summer B sou; h summer B sou; h upp-nj B sou; h upp-nj Mx. Her. 108 etc.

§ 180. Instrumental. qf[w-ni] Rb qp; whw-ni] Rb w; whp-ni] Rb 64p; wqwj-ni] B 6qp; p2whj-ni] B 64p etc.

### Stämme auf -i.

- § 181. Die einsilbigen Stämme auf -i flektieren, wie in der alten Sprache, regelmäßig nach der o-Deklination. So von 2\(\rho\) Pferd der Gen. \(\frac{2\rho\_{-n\_j}}{6\rho\_{-n\_j}}\) ci-o \(\beta\) \(\overline{\lambda\_{\rho\_n}}\) von \(\quad \rho\) Wachholder der Gen. \(\quad \rho\_{-n\_j}\) ki-o \(\beta\) \(\overline{\lambda\_{\rho\_n}}\), \(\overline{\lambda\_{\rho\_n}}\). Abl. \(\rho\) \(\delta\rho\_{-n\_j}\) i ci-o \(\beta\) \(\overline{\lambda\_{\rho\_n}}\). Instr. \(\delta\rho\_{-n\_j}\) ci-ov \(\beta\) \(\overline{\lambda\_{\rho\_n}}\).
- § 182. Die mehrsilbigen Stämme dagegen sind in zweifacher Beziehung von dem Zustande, wie ihn die classische Sprache wiederspiegelt, abgewiehen:
- a) in lautlicher Hinsicht lässt die alte Sprache das auslautende -i vor dem o der Endung zu v werden; von hogi z. B. bildet sie den Gen. hogv-oy aus \*hogy-oy. Nur ausnahmsweise und mehr in nachclassischer Litteratur erscheint dafür die Form hog-oy mit i-Schwund. Letztere für die classische Sprache anormale Form, die vielleicht auf altdialektischen Ursprung zurückgeht, ist im Kilikischen die normale und ausschließliche.
- b) in morphologischer Hinsicht war die classische Flexion dieser Stämme gekennzeichnet durch den doppelten Flexionscharakter: -o in den obliquen Kasus singularis mit Ausschluss des Instrumentals, und -a im Instr. singularis und in den obliquen Kasus des Plurals. Nur bei ein paar Stämmen, wie ordi war der Flexionsvokal -o für alle obliquen Kasus durchgehend. An letztere Ausnahmefälle mit Instrumental auf -ov anlehnend dehnte sich in nachclassischer Zeit, als der Instrumental auf -ov die entschiedene Vorherrschaft in den übrigen Flexionen erlangte, und unter der Wirkung des Ausgleichungs- und Analogie-Prinzips der in sämtlichen übrigen

obliquen Kasus singularis herrschende Flexionsvokal o auch allgemein auf den Instrumental aus.

Belege für die Flexion der mehrsilbigen Stämme auf -i:

§ 183. Genitiv.  $u\eta \mathfrak{g}_{u-\eta}$  (N.  $u\eta \mathfrak{g}_{u}h$ ) B  $\delta \delta \overline{\rho}$ ,  $\overline{I} \overline{l} q$ ; uI- $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u u h' u - \eta$  (N. uI  $p\mu u h' u - \eta$  (N. uI u

§ 184. Ablativ. p qp'w-nj Rb 4q, 5d, B 5p, sow; p mmp--nj Rb 5d.

§ 185. Instrumental.  $q \omega p - n \ell B d p = 0$ ; Mx. Her. 46, 130;  $q h u - n \ell A 115$ ,  $B \ell q = 0$ ,  $\delta h \ell p = 0$ ,  $\delta \ell u =$ 

Spezifisch moderne Neubildungen sind folgende Fälle im NA:

a) Abl. auf i-g und Instr. auf i-ov, wie z. B. tr. hoki-g v. hoki; tr. orti-g
v. orti; tr. kini-g v. kini (Aid. II 11). ach. kini-g v. kini (Tom. Dial. v.
Ach. 52). nch. tari-g und tari-y-g v. tari (Patk. Mat. 3, 88). b) Gen. mit
i-Suffix, wie z. B. tr. haili-i v. haili; fivoli-i v. fivoli; fimini-i v. fimini;
auch mit euphonischem y als tivoli-y-i, fimini-y-i (Aid. II 11). Vgl. auch
Crb. 746.

### 2. Erweiterte o-Deklination.

§ 186. Bereits in der classischen Sprache steht neben dem einfachen Flexionssuffix -oy ein erweitertes auf -oj, und zwar bei den Nominen kin » Frau« und mi » eins«: Gen.-Dat. kn-oj resp. mi-oj (neben mi-oy), Abl. i kn-oj-e resp. i mi-oj-e (neben i mi-oy). Außerdem zeigt das Classische vereinzelt den Kasus mit -oj als Lokativ der Stämme auf -i, wie z. B. y-ekeleçv-oj v. ekeleçi, i telv-oj v. teli, i tarv-oj v. tari. Der Häufigkeit der beiden letzteren Lokative ist es zuzuschreiben, daß Suff. -oj auch auf die betr. Ablative überging: i telv-oj-e, i tarv-oj-e. Das hier an den Flexionsvokal -o angetretene Erweiterungselement j, das als ursprüngliches Lokativsuffix aufzufassen ist, liegt außerdem noch vor in folgenden altarmenischen

Einzelfällen: Gen. gel-j, Abl. i gel-j-e v. giul; Gen. tv-ən-j-ean, Abl. i to-ən-j-ene, Instr. tv-ən-j-eamb v. tiv und adj. mšt-ən-j-ean<sup>1</sup>) v. mišt.

Hier kommt nur in Betracht die Flexion von kin und mi. An diese zwei vereinzelte classischen Fälle von erweiterter o-Deklination, und zwar vor allem an das Nomen kin anlehnend, gestaltete sich in der Folge eine Gruppe von analog flektierenden Nominen. So finden sich im Kilikischen folgende Belege dieser Deklination:

187. Genitiv. qu-ng kn-oč (N. qhu »Preis«) 85 5, Rb ω.

gulphp-ng ənger-oč (N. μυμρ »Gefährte«) 31 4, Rb [, pp], δq, δμη,

δψ. μυ-ng gn-oč (N. μμυ »Frau«) Rb ζρ, δσq. ωμρωψυ-ng airagn
-οč (N. ωμρωμμυ »Ehefrau«) Rb ζρ. μρημμυ-ng iricgn-oč (N.

μρημμμυ »Priestergattin«) Rb [q, μψ. ωρμμυ-ng dign-oč (N. ωρμμυ
»Dame«) 19 11, 37 17. 18. 19. ωρρ-ng dir-oč (N. ωρμ »Herr«)

71 13, 73 15, 83 16. 21, Μχ. Her. 44, 51, Rb q dreimal, q, δξ,

δρω, δδξ, δζ, Δ[ρ, Δ]μυ. ωινεωρρ-ng unedir-oč (N. ωινεωρρ
»Eigentümer«) Rb δρωω: μπιρ-ng kur-oč (N. μημ »Schwester«)

Rb qq.

§ 188. Ablativ.  $h = \sqrt{h - n} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot h$  svon dem Preise« Rb  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot$ 

§ 189. Instrumental. infp-ng-nif(b) dir-oc-ov(n) mit dem Herrn Rb 1.

Anm. Schon in spätclassischer Litteratur tritt von 4/16 »Frau« die erweiterte Instrumentalform 4/2-19-10 auf bei Osk. Joh. I 20, Mašk., Jaismavurk Mai 22. Letztere Form auf -19-10 ist die Vorläuferin der kilikischen auf -19-11/2.

<sup>1)</sup> In  $m\delta t$ -on-jean ebenso wie bei tv-on-j-ean tritt das Element -j an die erweiterten Themata  ${}^*m\delta t_u^i n$ -,  ${}^*tv_u^i n$ -, die entweder als ursprüngliche Adjektiv- und Adverbialbildungen, oder aber als Genitivformen aufzufassen sind, wie denn auch in der Form get-j das -j an einen bereits vorliegenden älteren Genitiv get (v. giut) antritt. Der ursprüngliche Lokativ getj übernahm die Funktion des Genitivs erst dann, als durch lautlichen Wandel der Nominativ giut zu get geworden, also mit Genitiv get zusammengefallen war. Das an letzter Stelle noch hinzugetretene Suff. -ean hat in  $m\delta t$ -on-j-ean >ewig< seine ursprünglich adjektivische Natur bewahrt.

Dieselbe Flexion setzt sich im NA fort. So flektiert der Dial. v. Achalzich n. Tom. Dial. v. Ach. folgendermaßen: k'ur >Schwester «, Gen. k'ur-"ec'; gesur >Schwiegermutter «, Gen. geser-"ec'; der >Herr «, Gen. dir-"ec'. Der Dial. v. Agulis n. S. Sarg. 101: tayr >Herr «, Gen. ter-uc'1). — Die östliche Litteratursprache sowohl als die westliche beugen außerdem nach dieser Norm noch die Verwandschaftswörter winder und urwel. Vgl. Aid. II 15, Palas. 28.

§ 190. Als Kern und Grundstock dieser kilikischen Deklinationsklasse, um den sich allmählig die tibrigen Nomina ansetzten und gruppierten, ist das Nomen 4/12 »Weib« zu betrachten: an dieses schloss sich einerseits nach lautlicher Analogie das an 4/12 stark anklingende 4/12 an; andererseits zog ein Kompositum von 4/12, nämlich 4/14/12 das nach Formation und Bedeutung ganz analoge 4/12 mit in diese Deklinationsklasse hinein. Schließlich mögen auch 2/14/12 und 2/14/12 als der Bedeutung nach verwandt in diese Gruppe hineingekommen sein.

Für puhip und namentlich für pupp ist jedoch diese Hypothese nicht einwandsfrei. Denn haben wirklich hier blos formale und Bedeutungsgründe entschieden, warum ist alsdann das kilikische Nomen quiump nicht auch in diese Klasse aufgenommen worden, da es doch sowohl begrifflich, weil ein Verwandtschaftsname, als auch formal, da wie untp, puhip und pupp auf r ausgehend, mit jenen Nominen verwandt erscheint? Ich vermute deshalb, dass, abgesehen von der historischen Entwickelung, hier noch eine altdialektische Besonderheit mit im Spiele ist, und dass der altarmenische Mutterdialekt des Kilikischen bereits einen stärkeren Ansatz zu dieser Deklinationsformation besaß, als das elassisch-altarmenische Idiom.

### III. u-Deklination.

§ 191. Von der entsprechenden der alten Sprache ist diese Deklination abgewichen im Instrumental auf -ov, tiber dessen Entstehungsweise bereits oben § 164 gehandelt ist. Belege:

<sup>1)</sup> Relativ jung und spezifisch neuarmenisch ist die Kasusbildung des Ablativs und Instrumentals dieser Nomina im NA, wo durch Verallgemeinerung aus der Pronominalfiexion sich folgende Formen bildeten: Abl. k'roc'-m-g und Instr. kroc'-m-ov zu k'ur »Schwester«; gnoc'-m-g und Instr. gnoc'-m-ov zu gin »Weib«, im Tr. n. Aid. II 15. — Im Ach.: Abl. k'uroc'-m-g und Instr. k'uroc'-m-ov von k'ur »Schwester«. Tom. 55.

\$ 192. Genitiv. ωηπυζ-πι (v. ωηπωι »Rabe«) A 254; ωηδ-πι (v. ωηδ »Ziege«) A 261; ωππιδ-πι (v. ωπηδ »Löwe«) Β της; ωρπι-πι (v. ωρπι »Sonne«) A 264; στ-πι (v. σωτ »Stunde«) 37 9, A 134, 135, 139; μ<sub>2</sub>-πι (v. ε<sub>2</sub> »Esel«) Β της ; μρησ-πι (v. μρησ-πι (v. μρησ-πι (v. μρησ-πι (v. μρησ-πι (v. σωτ »Rat«) Rb τς; δπηζ-πι (v. σπι »Meer«) L 154 17, Β της ; τωι-πι (v. τωι »Huhn«) L 156 1; δπρω-πι (v. τωρω »Höriger«) 11 14, 19 2; τωζ-πι (v. τως »Tod«) 19 26, 35 27, 37 19, 45 24; ωτυρωτωτωζ »Selbstmord«) Rb της ; τωμησ-πι (v. τωμωτως »Woche«) 65 18; τωζ-πι (v. τως »Gewinn«) 83 17; ωμωζ-πι (v. μμωζ »Stunde, Weile«) A 159; της πι (v. τως »Maß«) Β της δης δης δης δης δης της etc.

Vom Classischen abweichend flektieren: μωμσ-πι (v. μωμσ->Zoll«) Dipl. Sarv. statt cl. μωσ-ի; εμωδαίζω-πι (v. εμωδαίμων >Kaufmann«) 83 25, 85 1 statt cl. εμωδωπωιμών-ի; εμωχίμ-πι (v. εμωχίμ >Zins«) 73 6. 7. 8. 20 statt cl. εμωχίμ-ի.

§ 193. Ablativ. p da-t (v. dud) B Jou.

§ 194. Instrumental.  $\delta m_{\ell} - m_{\ell}$  (v.  $\delta m_{\ell}$ ) L 155 19;  $\delta d - m_{\ell}$  (v.  $\delta m_{\ell}$ ) Rb  $\overline{q}$ ;  $\lambda g - m_{\ell}$  (v.  $\lambda m_{\ell}$ ) B  $\overline{d} \overline{d} \mu^{-1}$ ).

Anm. Schwanken zwischen der u-Deklination und der i-Deklination lässt sich beobachten bei: qpunchub »Pfand« mit Gen. qpunchub »Pfand« mit Gen. qpunchub »T 8 und qpunchub 75 2. 4. 14. 16; quunumh »Hase« mit Gen. quunumh-ne B \(\delta\_{\overline{\textit{P}}}\), \(\overline{\text{Th}}\), \(\overline{\text{Th}}\), \(\overline{\text{Th}}\), \(\overline{\text{Th}}\), \(\overline{\text{Th}}\), \(\overline{\text{Un}}\), \(\overline{\text{Th}}\), \(\overline{\text{Un}}\), \(\overline{\text{Th}}\), \(\overline{\text{Un}}\), \(\overline{\text{Th}}\), \(\overline{\text{Un}}\), \(\overline{\text{Rebhuhn}}\). \(\overline{\text{Gen.}}\)
\(\overline{\text{Unmul}}\)-\(\overline{\text{Leinwand}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vh}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Unmul}}\)-\(\overline{\text{Leinwand}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vn}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Unmul}}\)-\(\overline{\text{Leinwand}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vn}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vn}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vn}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Unmul}}\)-\(\overline{\text{Numul}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vn}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vn}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vn}}\), \(\overline{\text{Numul}}\), \(\overline{\text{Numul}}\), \(\overline{\text{Sh}}\), \(\overline{\text{Vn}}\), \(\overline{\text{Numul}}\), \(\overline{\text{Numul}

<sup>1)</sup> Auch inschriftlich begegnen uns schon früh Instrumentalformen wie dusnig v. dus (cl. -nz) in Inschriften vom J. 1228 und vom J. 1246 Širak 23, ppwwwnof v. ppwww (cl. -nz) in einer Inschrift des 11. Jhd.'s, Širak 72 etc.

### IV. a-Deklination.

- § 195. Die vokalische a-Flexion im weiteren Sinne, insofern sie sich auch über die alte gemischte i- und o-Deklination erstreckte, hat nach dem im Vorhergehenden Gesagten eine gewaltige Schmälerung dadurch erlitten, dass der Flexionsvokal a aus beiden, sowohl der gemischten i-Deklination als der gemischten o-Deklination der auf -i auslautenden Stämme, verdrängt worden ist.
- § 196. Aber auch im engeren Sinne als reine a-Flexion erscheint dieselbe im Kilikischen im Rückgange begriffen, indem noch häufiger und allgemeiner als in der alten Sprache, Nomina propria nach einer anderen als der a-Deklination flektieren. Gleichwohl ist die Flexion noch nicht abgestorben, wie dies später im Modernwestarmenischen geschehen ist. Dass sie, wenn auch in engeren Schranken, noch thätig war, beweist schon der Umstand, dass das arabische Lehnwort fulan der und der , N. N., welches seiner Natur nach Nomina propria vertritt, diese Flexion befolgt. Belegt ist z. B. Genitiv fulung fulan-a 41 22 in der Verbindung ku ynz nampumpuha p fulan-a 41 22 in der Verbindung ku ynz nampumpuha p fulan-a 41 22 in der Verbindung ku ynz nampumpuha p fulan-a 41 22 in der Verbindung
- § 197. In gewissen modernen zentralen und östlichen Dialekten hat sich im Besonderen bei einer bestimmten Klasse von Nomina die a-Flexion erhalten, nämlich bei den Eigennamen auf -uhi, welchen auch die Appellativa auf -uhi in der Flexion gefolgt sind. So nach Crb. 748 von tiruhi »Herrinder Genitiv tiruhe, Abl. tiruhe aus \*tiruhi-ay. Dass dieselbe Flexion für dieselbe Wortgruppe auch im Kilikischen gegolten hat, das verrät die Rb + belegte Genitivform punnucht takuhe aus \*takuhi-ay, \*takuhe-ay (nach Lautl. § 80) von N. takuhi »Königin «1).

<sup>1)</sup> Die Stelle lautet im Zusammenhange: het hehmin hammenhange bestelle lautet im Zusammenhange: het hehmin hammenhange bestellt hammenhange: het hammenhange bestellt hammenhange

Vgl. die bereits in dem nichtelassischen Alexanderroman von Appelativen auf -niζի und -wingz auftretenden Genitivformen auf -my: wumniwðnipζh-my Gen. v. wumniwðnipζh »Göttin« S. 74 7. 15, 84; zwumniwðnipζh-my Gen. v. zwumniwðnipζh »Heidengöttin« 74 4; zpulniζh-my Gen. v. zpulniζh »Priesterin« 75 3; zpulwiniz-my Gen. v. zpulnizh» Priesterin« 74 11. In der älteren reinelassischen Litteratur dagegen flektieren diese Nomina noch stets nach der o-Deklination.

Von den eben skizzierten vokalischen Deklinationen ist die o-Deklination die einzige, welche die Flexion nach dem Genitivcharakter in allen Kasus streng durchführt. Die drei tibrigen — auch für die a-Deklination nehme ich durch Analogieschluss Instrumental auf -ov an - sind gemischte Deklinationen, die außer dem im Genitiv hervortretenden eigentlichen Deklinationsvokale noch das für den Instrumental charakteristische Element -o aufweisen. Von den vier reinen Deklinationen der classischen Sprache hat sich demnach blos die der o-Stämme erhalten. Die übrigen sind dem Gebiete der gemischten Flexionsweise zugefallen: und zwar treten an Stelle der untergegangenen i-a- und o-a-Deklination im Kilikischen drei neue gemischte Deklinationen, sämtlich mit Instrumental -ov. Das Gebiet der gemischten Flexion hat hiermit bei weitem das Übergewicht erlangt. Im Neuwestarmenischen ist mit dem Zusammenfallen von o- und u-Deklination vollends der letzte Rest der alten reinen Flexion geschwunden.

### II. Konsonantische Deklination.

### I. n-Stämme.

- § 198. Verdrängt ist die ursprüngliche konsonantische Flexion, nach dem oben Gesagten, aus der Gruppe der konkreten Stämme auf -nfu -uin. Erhalten hat sie sich dagegen bei folgenden Klassen von n-Stämmen:
  - 1. Nomina auf -- Phis -utin (Abstrakta).
  - 2. Nomina auf | ig (-ik).
  - 3. Nomina auf -nets -un.
  - 4. n-Stämme auf Doppelkonsonanz.

# 1. Nomina auf -mc/dpc/u -utun.

§ 199. Im Neuarmenischen kommt bei diesen Abstrakta teilweise noch die konsonantische Flexion zur Geltung und zwar im allgemeinen nach folgendem Schema:

```
N. derution (= տերուներան),
Gon. derutan (= տերունեան),
Abl. deruten-e (= ի տերունեան),
Instr. deruten-ov (< տերունեամի).
```

So im Dial. v. Ach. nach Tom. 56. Dieselbe Flexion zeigt bereits das Kilikische, woselbst der ältere konsonantische Instrumental durch den vokalischen verdrängt ist. Im Neuarmenischen findet sich jedoch neben jener konsonantischen Flexion als jüngere, echtneuarmenische Form häufig der vokalische Genitiv auf -i¹), und dass überhaupt jener konsonantische Genitiv sich noch zu halten vermag und nicht bereits im Kilikischen dem vokalischen gewichen ist, wie bei den Stämmen auf -nju -uin, beruht lediglich auf dem Einflusse der classischen Litteratursprache, in welcher diese Abstrakta gebräuchlicher sind als in der lebenden Volkssprache.

§ 200. Genitiv. Die Litteratur zeigt immer noch, offenbar unter dem Banne der classischen Hochsprache, die Form -kwi. So die Genitive: Swannischwie Rb 5, Luppbulschwie 35 27, Literatu Mr B, mumphunsstwie 3 3, 21 9 u. s. w. Nach kilikischen Lautgesetzen (Lautl. § 79) ist dieses -kwie in -bie -ien umzusetzen. Dass letzteres wirklich die Genitivendung der auf -nischen gewesen, lehren Formen wie wpbie für el. wykwie (s. oben § 168 Anm.) und würbe für el. wuskwie (Gen. v. wushw) Dipl. Sarv.

§ 201. Ablativ. յ-իրիկմեցվունեն-է A 105; ի ծառունեն-է 25 7; ընդ ծոյլունեն-է Rb ձև ; ի Հայրենետրունեն-է Rb ձև ; ի նաւսրունեն-է B իզ; ի պարոնունեն-է Rb ը; ի սարունեն-է 45 11; ի վատուժունեն-է B ժա; ի փորցվունեն-է B ձէ.

§ 202. Instrumental. Sunnistrumental. jaruten-ov Ass. Ant. 19 18. 26, 21 24, 23 4.

<sup>1)</sup> Vgl. Patk. Mat. sowie Črb. 747.

Anm. Im Altarmenischen flektieren hiernach noch vereinzelte Nomina, wie dunchy, dunnlung, wahu<sup>1</sup>). Fürs Kilikische ist, wie oben bemerkt, belegt die Lokativform: *j-wdubub* zu *wahu*; ferner Genitiv dunhub für echtkilikisch \*-bb v. dunchy 19 22.

# 2. Nomina auf -\( \mu i g \) (-ik).

§ 203. Im Altarmenischen flektieren diese Nomina ihrer ursprünglichen Natur gemäß nach dem Schema: N. dwpyft, Gen. dwpyftw, Abl. f dwpyftwi-f, Instr. dwpyftwdp. Im Kilikischen tritt zunächst an Stelle des urspr. Instrumentals auf -amb der vokalische auf -ov. Außerdem wird im Instrumental und meist auch im Ablativ das Nomen auf -ft unter Verkennung seiner eigentlichen konsonantischen Natur geradezu als vokalischer Stamm behandelt, so dass die betreffenden Kasussuffixe direkt an die Nominativform antreten.

§ 204. Genitiv. Von N. myphl airig(-k) »Mann, Gatte«: myphlwi airgan 198, 3720. 21. 23, 393, 4514. 17, 473, Rb  $\overline{\zeta_{\mu}}$ ,  $\overline{\zeta_{\ell}}$ ,  $\overline$ 

§ 205. Ablativ. a) gebildet vom Genitive aus: J- $m_{j}$  $\mu_{i}$  $\nu_{j}$ - $\mu_{j}$  $\nu_{j}$  $\nu_{j}$ - $\nu_{j}$  $\nu_{j$ 

§ 206. Instrumental. In  $f_{u_{l}-u_{l}}$  geng-ov (v. N. gin) Rb  $\overline{q_{l}}$  zweimal, Rb  $\overline{d_{l}}$ . Auch hier ist als ältere kilikische Form gengn-ov = \*gengan-ov zu supponieren.

#### 3. Nomina auf -mch -un.

§ 207. Genitiv. 2nch > Hund <: Gen. 2mh san B d'ha; much > Haus <: Gen. umb dan 71 11, L 179 11, Rb 5, Dipl. Sarv.

<sup>1)</sup> Über die altarmenische Lokativform judukule vgl. A. Meillet im FULUULA Paris 1899 pag. 144 ff.

§ 208. Ablativ. h multiplies dange von Hause 25 27, Rb  $\frac{9}{77}$ ; h pundinultiplies paždange von einem Zollhause L 156 28.

§ 209. Instrumental. Dieser zufällig nicht belegte Kasus lässt sich nach Analogieschluss mit Sicherheit konstruieren, und zwar als eine ältere, vom starken Stamme gebildete Form \*\*mmin-nof dan-ov und eine jüngere, vom schwachen Stamm (= Nominativ) gebildete \*\*mpin-nof don-ov. Letztere Form hat sich erhalten im Neuarmenischen, so im Ach., Tr. u. s. w.

### 4. n-Stämme auf Doppelkonsonanz.

#### a. Stämme mit Themavokal a.

§ 210. Genitiv. ωδαμών amran v. ωδων »Sommer« Geop. 10; ηρωύν tran v. ηπικ »Thor« 13 12; λίμων cgan (cogan) v. λαι μ »Fisch« Β δίμω, δότη; ωιλλίμων φοσοgan v. ωιλλαι μ »Aal« Β δίμξ; λίδιων cmran (comoran) v. λίδια, λίδια »Winter» A 210, 218; δίμων mgan (mogan) v. δικιμ »Maus« Β δίμ; νικων παν (noran) v. νικια »Granate« Β [η, δίξ; κινων οδραν v. πιω »Linse« Β δί, δίτη, Α 175; πρυκων sisran v. υρυδικ, υρυξικ »Kichererbse« A 40, Β ρίξ, ρίτη, δίτη, δίξ; νίνμων sngan (songan) v. υπενίμ »Schwamm« Β δίμω; ψιωρότων paijyan v. ψιωρότων »Milz« Β δότη, δίτη. Αuch Gen. ηπρικων kordan v. ηπρικ »Frosch« Β δίτης, welch letzteres in der classischen Litteratur vokalisch flektiert.

§ 211. Ablativ. h alfu-l i cgn-e (c aggregap gn-e) v. and s Fisch s B ddq.

§ 212. Instrumental. Belege: ձկօմ cəgom v. ձուկ
>Fisch« A 107 zweimal, A 158. ոսպոմ, ոսպաւմ, ոսրոմ օջթօտ
v. ոսպ »Linse« B խ, փին, A 181. սիսուոմ sisrom v. սիսեռ
>Kichererbse« A 53. Ferner: արջասպոմ arcaspom v. արջասպ
(Gen. -ան) >Vitriol« A 250. եղեդոմ eyekom v. եղեդ (Gen. -ան)
>Schilfrohr« B մկզ zweimal. պաղոմ հәժyom v. պահղ (Gen. պաղան) >eine Fingerspitze voll, Prise« A 253.

#### b. Stämme mit Themavokal i.

§ 213. Genitiv. աղուեշրանկին ayvespangin von աղուեջրանկ »Bilsenkraut« B մժե ; անձին anjin von անձ »Person« 9 18, 47 27; գառին karin von գառ »Lamm« A 271, B միա ; Finger B of etc.

§ 214. Ablativ. J-mutu-t y-anjn-e von mut »Person«
Rb  $\overline{\zeta_{\eta}}$ ,  $\overline{\lambda_{\mu}}$ ; h hulfu-t i gain-e von hulf »Milch« B  $\overline{d_{\mu}b}$ ,  $\overline{d_{\eta\eta}}$  etc.

§ 215. Instrumental. manification discourse dependent of any espangem von manification of the solution and the solution of the

# Instrumental auf -om.

§ 216. Durch den Instrumental auf -om unterscheidet sich die kilikische Flexion der auf Doppelkonsonanz ausgehenden n-Stämme von der entsprechenden Deklination der classischen Sprache. Der letzteren fremd, taucht diese Form erst in der mittelarmenischen Litteratur auf als Vertreterin des Kasus auf -amb mit vorhergehendem Konsonanten. Die Form auf -om kann, wie bereits oben S. 133 betont, unmöglich aus der auf -amb lautgesetzlich hervorgegangen sein. Man mitsste nämlich etweder Schwund des auslautenden b von -amb und Wandel von a zu o annehmen, oder aber Assimilation von -amb zu \*-amm, welch letzteres zu -aum, -om geworden wäre, zwei Hypothesen, die bei dem Fehlen von lautlichen Analoga gleich unhaltbar sind 1). Vielmehr gehen beide Formen, die classische auf -amb und die kilikische auf -om, zurück auf eine urarm. Grundform \*-an-v, gebildet durch Antreten des Instrumentalcharakters -v an den starken Stamm oder die Genitivform,

<sup>1)</sup> Die Lautgruppe mb bleibt im Kilikischen erhalten, wie die echtkilikischen համբերել »Frist gewähren« (cl. »gedulden«); համբերութեւն »Frist« (cl. »Geduld«), ամբ »Wolke« zeigen. Älteres mb wird weder verkürzt noch assimiliert.

ganz wie bei der vokalischen Flexion. Dieses \*-an-v nun gestaltete sich im Classischen durch Assimilation zu \*-am-v, woraus -am-b wurde. Im Kilikischen hingegen entwickelte sich nach andern Lautgesetzen jenes urarm. \*-an-v mittels \*am-v zunächst zu \*-am-m infolge Assimilation von v an m; aus \*-amm aber entstand durch die Mittelformen \*-avm, -aum das kilikische -om analog wie www.unou paston, pastaun aus älterem \*pastamn (pastaman) hervorgegangen ist.

Halten ließe sich wohl auch folgende Entstehungshypothese des Instrumentals auf -qm: kl. -qm gehe zurück auf \*-avn (-a-v-n), d. i. der Instrumental dieser n-Stämme wäre im Kl. gebildet worden dadurch, dass der Instrumentalcharakter v zwischen Themavokal a und das Schluss-n getreten wäre, analog wie von Pron. noin der Instrumental no-v-in. Der Übergang von \*-avn zu \*avm und von diesem zu \*aum, kl. -qm ist ein leichter und natürlicher.

### II. r-Stämme.

§ 217. Verdrängt ward die alte konsonantische Flexion bei zwei Gruppen von r-Stämmen: a) bei der Klasse von r-Stämmen auf Doppelkonsonanz, b) bei der Klasse der Nomina auf -npr. Vgl. oben § 169—175.

### 1. Verwandtschaftswörter auf -wip.

§ 218. Genitiv. ωημωιρ αγροτ (v. ωημω)ρ »Bruder«) Rb ηk, δξξ. ζωιρ, ζορ hor (v. ζω)ρ »Vater«) 37 22, 47 8. 13, 49 24, Rb μ, ηk. σωιρ, σορ mor (v. σω)ρ »Mutter«) 37 24, Rb μη, δίμη, δίμη, ηk. ωης ρυσωιρ αγέκουπον (v. Komp. ωης ρυσωιρ »Mädchenmutter«) Β δη, δίμξ, δηη, σίμξ, μηρδσωιρ godrojπον (v. Komp. μωρδσωιρ yκnabenmutter«) Β δρη, σίμξ. μωρδσωιρ godrojπον (v. Komp. μωρδσωιρ yκnabenmutter«) Β δρη, σίμξ. Das classische zeigt dieselbe Form, nur auf älterer Lautstufe: cl. elbaur Gen. v. elbair, haur Gen. v. hair, maur Gen. v. mair.

§ 219. Ablativ.  $h \subseteq \operatorname{Comp}_{\ell}(u)$  i  $ho = \ell(n)$  von dem Vater« Rb  $\ell = \ell(u)$  h duept  $\ell(u)$  i  $m = \ell(u)$  von der Mutter Rb  $\ell = \ell(u)$  der  $\ell(u)$  der  $\ell$ 

Im Classischen mit altarmenischem Lautstande: Abl. i haure, i maure.

§ 220. Instrumental. In diesem Kasus ist, wie gewöhnlich, die altarmenische konsonantische Beugung aufgegeben und durch eine neue, vokalische ersetzt. An Stelle des veralteten Kasus auf -arb tritt der auf -qr-ov. Z. B. Instr.  $b\eta p \mu \nu \rho - n d e \gamma \rho \underline{q} r$ -ov (v.  $b\eta \mu \mu \mu \rho \rho$  für echtkilikisch  $\mu \eta \mu \mu \mu \rho \rho$ ) belegt Rb qq. Die vokalische Instrumentalbildung reicht bis ins heutige Neuarmenisch hinab, jedoch tritt hier das Suff. -ov teils an den schwachen Stamm (= Nominativ), teils haben sich als allerjüngste Formen nach Analogie der pronominalen Flexion gebildet die auf m-ov (Abl. m- $\varrho$ ) wie tr.  $h\varrho r$ -m-ov v. har,  $m\varrho r$ -m-ov v. mar,  $a\chi p\varrho r$ -m-ov v.  $a\chi par$ .

Anm. Außerlich befolgt die Flexion der Verwandtschaftswörter auch das außerdem nach der erweiterten o-Deklination gehende Nomen gain kuir »Schwester«. Von demselben erscheint neben grupn kuroč 1) noch ein Genitiv genup kor Rb qt zweimal, Rb 554; Komp. guilp-npah kor-orti »Schwestersohn« Rb qq. für el. gbn-npqh ker-ordi. In Wirklichkeit jedoch ist die Form guilp kor, unter Anlehnung an die lautlich und begrifflich nahestehenden Genitive աղբաւր aypor, Հաւր hor, մաւր mor, verderbt aus ursprünglichem gnp Kor, wie die bei Vardan Histor. auftauchende ältere kilikische Form gnp-npnf<sup>2</sup>) lehrt. Dieses gap kor, eigentlich starke Stammform von gapp, die im classischen Dialekte nur in den Kasus recti pluralis, N. kor-k, Acc. kor-s vorliegt, hat also im altarmenischen Mutterdialekte des Kilikischen Genitivfunktion, während dieselbe Funktion im classischen Idiome von Stamm ker- versehen wird. Gegenüber der spezifisch mittelarmenischen Neubildung genipn? ist genp resp. guip die ältere kilikische Genitivform dieses Nomens.

# 2. Nomen of Qr > Tag < 3).

§ 221.  $o_{l}$   $o_{l}$ 

<sup>1)</sup> S. oben § 187.

<sup>2)</sup> Vardan Hist. pg. 117 11.

<sup>3)</sup> Das mit op verwandte classisch-altarmenische whe >Tag< fehlt im Kilikischen. Ferner ist das alte Simplex wyp >Mann< kilikisch ersetzt

neben der jüngeren spez. neuarmenischen (vgl. weiter unten), folgende Kasusformen bewahrt: Gen. avur, Abl. ore, Instr. orov. Fürs Kilikische finden sich belegt:

Genitiv. menep avur (= av-u-r) 11 5, 13 1. 15. 16. 22. 27, 15 18, 23 10 etc.

Ablativ. J-on-t y-or-e 17 17, A 187 etc.

Instrumental. Der zufällig nicht belegte Kasus ist mit Sieherheit nach Analogie der übrigen r-Stämme und durch Rückschluss aus dem Neuarmenischen, dessen ältere Formen fast übereinstimmend grov lauten, zu erschließen als \*op-nd gr-ov.

§ 222. Neben dieser aus der alten Sprache überkommenen Flexion von op zeigen sich bereits die Anfänge einer neuen mittelarmenischen in folgendem Ablativ: J-op-42-L resp. J-wip--Jpu-L y-or-von-e Ass. Ant. 13 15, 15 18. Dies führt uns zur näheren Betrachtung dieser Bildungsweise im Anschluss an die konsonantische Deklination.

# Die mittelarmenischen Anfänge der neuarmenischen van-Deklination.

§ 223. Wie aus der obigen Darstellung der Deklinationen hervorgeht, hat die konsonantische Flexion selbst innerhalb des beschränkten Gebietes, auf welchem sie sich behauptet hat, einen Kasus eingebüßt, den Instrumental, welcher, abgesehen von der Form auf -om, allgemein unter der Wirkung des Analogie- und Ausgleichungsprinzips von der vokalischen Form auf -ov eingenommen ward. Es ist dies der erste bedeutsame Akt der in der Folge im Neuarmenischen sich fortsetzenden und vollziehenden Umwälzung, wodurch die alte konsonantische Flexion aus sämtlichen Kasus, auch dem Genitiv-Dativ verdrängt und von der vokalischen ersetzt wird 1). Insofern das

durch das Kompositum այրիկ. Desgleichen kommt die Klasse der Abstrakta auf -ուժե als nichtkilikisch für die Flexion nicht in Betracht.

<sup>1)</sup> So flektiert der Dial v. Achalz.: N. anun »Name« Gen. anon-i; N. gat »Milch«, Gen. gat-i (Tom. 54); N. hars »Braut«, Gen. hars-i; N. kat »Lamm«, Gen. kat-i (Tom. 57) etc. Ganz ebenso im Tr. und den übrigen westlichen Dialekten. Auch auf sämtliche r-Stämme, sowie auf die Abstrakta auf -ne Phet hat sich die vokalische Deklination verallgemeinert. Vgl. Crb. Gramm. 747 ff., Patk. Mat. Hat auch hie und da

gesamte Gebiet der altarmenischen konsonantischen Deklination von der vokalischen eingenommen und überflutet wird, kann man von einem Untergange der alten konsonantischen Flexion im Neuarmenischen reden.

§ 224. Andererseits jedoch ist dem Neuarmenischen für jene geschwundene Deklinationsweise ein Ersatz erwachsen in einer neuen, der alten Sprache fremden konsonantischen Deklination, die sich auf meist ursprünglich vokalische Stämme erstreckt und das gesamte Gebiet der zeitbegrifflichen Nomina umfasst. Danach flektiert z. B. or 'Tag«, Gen. or-van, Abl. or-van-e; kišer 'Nacht«, Gen. kišer-van, Abl. kišer-van-e; comer 'Ninter«, Gen. comer-van oder comre-van, Abl. comer-van-e oder comre-van-e; coreg 'Tageslicht«, Gen. coreg-van, Abl. coreg-van-e etc. So im Ach. (n. Tom. 56), Tr. (Aid. II 8 f.) und überhaupt im Westarmenischen<sup>1</sup>). Die Wurzeln dieser neuarmeni-

noch eine vereinzelte konsonantische Form überlebt, so steht daneben doch stets schon die jüngere, nach der vokalischen Deklination gebildete. So z. B. bildet im Dial. v. Ach. eug »Fisch« noch den älteren konsonantischen Genitiv ergan nebst dem jüngeren vokalischen erg-i (n. Tom. Dial. v. Ach. 56). Als veraltete, in der Literatursprache jedoch noch gültigen Formen halten sich z. B. auch noch die konsonantischen Genitive her, mer, apper der Verwandtschaftswörter, während in der lebenden Volkssprache längst die vokalisch flektierenden Genitive her-i resp. her-u, mer-i resp. mer-u etc. eingetreten sind.

<sup>1)</sup> Ausnahmsweise zeigt der westliche Dialekt von Nachijevan statt -van das Suffix -va. So nch. wuop-/w (Pat. Mat. 37, 56) >heute < zu wuop; իրիկ-վա »abends« (Patk. Mat. 60) zu իրիկ; կես-վա (Patk. Mat. 101) zu புத்ப : மைறரிய >des Jahres< (Patk. Mat. 36) statt மைறரியம் im Tr. Hierin, wie noch in andern Stücken, zeigt dieser Dialekt den Einfluss des Ostarmenischen, welches allgemein diese Flexion aufweist. So flektiert der Dial. v. Tiflis (n. Abhdl. d. Ak. d. Wiss. zu Berl. 1866, S. 68 ff.): or >Tage, Gen. or-va; kišer »Nacht«, Gen. kišer-va; cmet »Winter«, Gen. cmet-va; amar >Sommer<, Gen. amar-va; der Dial. v. Agulis (Sarg. 87 f.) or Gen. or-va etc.; die östliche Litteratursprache அடிய செ Gen. அடிய சுடையு, ամիս Gen. ամս-ուայ, աարի Gen. տար-ուայ (woneben auch die Formen auf -newh, wohl als westermenische Eindringlinge, stehen); vgl. Palss. S. 32. Ob die Form auf -va wirklich als jüngere, aus -van entstandene zu gelten habe, wofür der agulische Genitiv 274-2 (Sarg. 87, 88) für classisch un 94-uh zu sprechen scheint, ist hier gleichgültig, da für uns blos die Form -van in Betracht kommt. Ich erwähne noch aus mittelarmenischen Schriften die Dubletten: h neug incra und h g des incrain, ինչ վան incoan »bis« für kl. ինչ ուի »bis«.

schen van-Deklination<sup>1</sup>) reichen bis ins Mittelarmenische hinab. Sie liegen vor in folgenden kilikischen Formen:

- § 225. Abl. j-op-42-t, j-wip-i[pu-t-2) y-orven-e v. op >Tag < (s. oben § 222) 13 15, 15 18. Abl. j-kqnig-i[pu-t-2) y-ekuç-ven-e v. kqnig >Morgen, morgender Tag < 15 18. Adv. i[wq-42-t] (urspr. Ablativ) >des Morgens, am Morgen < Geop. 63, 123, 128 zu i[wq >früh <.
- § 226. Dieser in der Bildung ganz mit dem entsprechenden neuarmenischen der van-Deklination identische Ablativ auf -van- $\underline{e} = *-van$ - $\underline{e}$  setzt notwendigerweise für das Kilikische eine Genitivform auf -van voraus. Es stellt sich die Frage nach dem Ursprung dieses kilikischen Genitivs auf -van und des daraus gebildeten Ablativs auf -van- $\underline{e}$ .
- § 227. Äußerlich fallen die fraglichen kilikischen Kasusformen auf -van, -von-e zusammen mit dem classischen Genitiv -van, Abl. -van-e der Nomina auf -un, wie anun Gen. anvan, Ablativ y-anoang. Nun sind bereits in der alten Sprache die Nomina von zeitbegrifflicher Bedeutung nicht nur großenteils Stämme auf -u (so žam Gen. žamu, dar Gen. daru, aravaut Gen. aravautu), sondern es finden sich neben den einfachen Stämmen häufig auch derivate auf -un wie erek und erekun, aravaut und aravautun, aig und aigun, val und valun (in valvalun). Diese altarmenischen temporalen Adverbia (oder Adjektiva) auf -un wurden nun im Kilikischen zu Substantiven, gleichwie das altarm. Adverb wygneg im kilikischen byneg substantivische Funktion erlangt. Dass diese mittelarmenischen temporalen Substantiva auf -un entsprechend den altarmenischen Nomina -un Gen. -van flektierten, zeigen folgende Beispiele: Lok. յ-իրիկվան y-irigvan »am Abend« Mr A 284; Abl. յ-իրիկվեւէ(ն) vom Abend an Mr A 275, 276, beide Kasus von Nom. pphlancis Abend«. Da nun aber neben dem Derivatum pphymis noch das Simplex hubly (cl. bubly) stand, so mochte es den Anschein

<sup>1)</sup> In Aidynians Krit. Gramm. als dritte Deklination der westlichen Litteratursprache erscheinend (Aid. II 8 f.).

<sup>2)</sup> Belegt in den Phrasen: juju opilaten huselh de op 13 15 von diesem Tage ab bis zu 15 Tagen«; ferner S. 15 18: juju werd füt h de op, he jungul füt h de op vom heutigen Tage ab auf 15 Tage und vom morgenden Tage ab auf 15 Tage«.

gewinnen, als seien Gen. irigvan, Abl. y-irigvane direkt vom Simplex gebildet, mittels Antreten von Suffix -van, etwa wie von cl. mah >Tod« der Genitiv mah-van kommt. Jenes scheinbare Suffix -van dehnte sich nun unter der Wirkung des Analogiegesetzes von Fällen wie pphh, Deriv. pphhnix, wo es etymologisch berechtigt war, auch auf andere temporalen Nomina aus, zunächst auf spez. kilikische Substantiva wie bang, gnphh, für die, als ursprüngliche Indeklinabilia erst eine neue Flexion geschaffen werden musste, dann auch überhaupt auf jedwede Nomina temporis, wie op >Tag«. Allerdings muss die Zahl der hiernach flektierenden temporalen Nomina noch eine recht beschränkte gewesen sein, wie aus dem Fehlen von weiteren Belegen hervorgeht.

Dass tiberhaupt diese Flexionsweise in kilikischer Zeit noch gleichsam flüssig und in der Bildung begriffen war, zeigt das Schwanken in der Kasusbildung. Es erscheinen nämlich neben den oben zitierten Formen J-Lynig-dpu-l-, dwy-la-l- auch die Ablativformen: J-Lyg-bu-l- y-ekç-en-e von Morgen ab 13 15; dwyni-bu-l- vayv-en-e vmorgens 27 15, Mr A und Mr B passim. Letztere Formen gehen zurück auf entsprechende Adjektivformen auf -Luib<sup>1</sup>.

<sup>1)</sup> Altarmenische temporale Adjektivbildungen auf -kui mögen immerhin auf die Entstehung und Erstarkung der van-Flexion von Einfluss gewesen sein. Ich erinnere an die classischen: 如如如上的证证,与你是一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证,如此一个证证。

Geradezu aus ursprünglichem temporalem Adjektiv hervorgegangen zu sein scheinen im Dial. v. Agulis Genitive wie kšär-än von kšär »Nacht«, asar-an = tr. asor-van »heutigen Tags«; dazu stimmt, dass die östliche Literatursprache wirklich Genitive aufweist, wie hphh-hum v. hphh »Abend«, mynop-hum v. mynop »heute« (Palas. 33). Auch der ostarmenische Genitiv auf -va der Temporalnomina erklärt sich am natürlichsten als ursprüngliches temporales Adjektiv oder Adverb, wie denn diese Bildungen noch häufig adjektivische, resp. adverbiale Kraft zeigen. Jedenfalls ist Petermanns Erklärung des Genitivsuffixes -va des Ostarmenischen (in Abhdlg. d. Ak. d. Wiss. zu Berl. 1866, 69) als »doppelte Bezeichnung des Genitivs«, indem an die Endung -u noch obendrein Suffix -a angehängt sei, unzulässig. Flexionssuffix -a ist schon in der alten Sprache auf die Eigennamen beschränkt und der ostarmenische pronominale Genitiv ira »sein« ist nachträgliche Analogiebildung zu Gen. nera (cl. inpu) »sein«, beweist also ebensowenig. Wohl aber mag an das auslautende -u

# B. Pluralbildung.

§ 228. Dadurch dass einerseits der alte Plural auf -Æ auf beschränktem Gebiete fortexistiert, andererseits eine Reihe neuer Pluralendungen eingetreten ist, gestaltet sich die Pluralbildung des Kilikischen im Gegensatze sowohl zu derjenigen der classischen Sprache mit einheitlichem Æ-Plurale als zum Neuarmenischen, wo der er-Plural die überwiegende Vorherrschaft erlangt, zu einer mehrfach gegliederten. Die folgende Darstellung der einzelnen Pluralbildungen zerfällt in zwei Gruppen:

- A. Spezifisch kilikische Pluralbildungen.
  - I. Plural auf -Lp -ier.
  - II. Plural auf -up -ni.
  - III. Plural auf -// -vi.
  - IV. Plural auf -unf -di und -unf -vdi.
  - V. Plural auf -wu -an.
  - VI. Plural auf -- www -- stan.
- B. Pluralbildungen auf -R -k.
  - 1. Einfacher Plural auf -p -k.
  - 2. Erweiterter Plural auf -R -K.
  - 3. Pluralia composita auf - k.

# A. Spezifisch kilikische Pluralbildungen.

# I. Plural auf -bp -ier.

a) Plurale von Einsilbigen:

§ 229. ազգ-եր v. ազգ »Art, Volk«: B մժգ, միզ, մկա, Rb իթ, զբ, ձիր, միր, Geop. 50, 57, Dul. 667; ազգ-երոյ Gen. Rb լզ. ակե-եր v. ակ »Knospe«: Geop. 55.
ազբ-եր v. ազբ »Dünger«: Geop. 27.
աչ-եր v. աչբ »Auge«: Nerses Shnorh.
գ-արտ-եր Acc. v. արտ »Feld«: Geop. 83, Rb ձՀ.

von Shpne, fungue, mumeomme das Adjektivsuffix -bus angetreten sein, so ein scheinbares Genitivsuffix -va sich ausgebildet und durch Analogie verallgemeinert haben.

шւր-եր (оր-եր) v. шւր »Tag«: 23 26, 25 7, 27 10, A 210, 218, 235, Dul. 618, 633, 647, 654, В фд, бъщ, бъд, бъд, бъд; у-шւր--եր Lok. Rb бре; шւր-երդ Gen. 25 7, Rb бш.

ршо-ыр v. ршо »Zoll«: L. 154 23.

րան-եր v. րան »Sache«: Rb  $\overline{J}$ ,  $\overline{JL}$ ,  $\overline{h}\overline{u}$ ,  $\overline{II}$ ; րան-երդ Gen. Rb  $\overline{p}$ .

րերդ-եր v. μերդ »Burg«: Dul. 643, 646, 670; μերդ-երդ Gen. Rb δζμ.

μά-եη v. μβά »Bastard«: Rb 4η.

րոյն-երոյ Gen. v. բոյն »Nest«: Rb եկը.

μη-եη v. μρη »Ruthe«: Geop.

quq-hp v. quq » Dorf«: Rb δζ, Geop. 74, Dul. 640; quq-hpm, Gen. 39 8, Rb q, δζ.

qhm-hp v. qhm »Fluss«: Lied Lev., Dul. 540, 671.

quq-bpn Gen. v. quq »Dieb«: Rb 64p, 6fu.

գոյն-եր v. գոյն »Farbe«: A 20, B միդ; ի գոյն-երոյ Abl. B միդ. գործ-եր v. գործ »Werk«: Rb լդ, ճիր.

գորտա-եր v. գորտ »Frosch«: B 📆.

գր-եր v. գիր »Buchstabe«: L 185 22; գրերով Instr. Rb  $\overline{\psi}$ . գաս-եր v. գաս »Klasse«: Rb  $\overline{\zeta_m}$ .

 $\frac{\eta h \eta - h \nu}{\ell k}, \frac{v}{\ell h \eta}, \frac{h \mu \eta}{h \nu \mu}, \frac{h \mu \eta}{h \nu \eta}, \frac{\delta \nu}{\delta \nu}, \frac{\eta h}{\ell h}, \frac{\delta \eta}{\delta \eta}, \frac{\delta \eta}{\delta \eta}, \frac{\delta \eta}{\delta \eta}, \frac{\delta \eta}{\delta \eta}, \frac{\delta \lambda \nu}{\delta \eta}, \frac{\delta \nu}{\delta \eta}, \frac$ 

զ-զարկ-եր Akk. v. զարկ, զարբ, զարկը »Schlag«: Geop. 194 12; ի զարկ-երդ Abl. Geop. 194 15.

ВшВ-Ігр v. ВшВ » Wagschale«: L 179 3. 4, 186 6.

*թամբ-եր* v. *թամբ* »Sattel«: Rb 4.

թառ-եր v. թառ »Hthnerstange«: Geop.

Banti-top v. Ban »Enkel«: Rb 77.

Br-br v. Buch Säbel«: Rb 4.

ժամ-եր v. ժամ »Stunde«: Geop. 97.

Juntu-lin v. jun »Berg«: Geop. 195.

μρά-μρ, μα-μρ v. μξα, μρα »Harz«:  $B \overline{\delta q w}$ ,  $\overline{\delta q b}$ ,  $\overline{\delta q b}$ ,  $\overline{\delta q b}$ ,  $\overline{\delta q b}$ , A 116; μρα-μρα Gen.  $B \overline{\delta q}$ ;  $\rho$  μρα-μρα Abl.  $B \overline{\delta q}$ .

խլրդն-եր v. խլուրդ »Maulwurf«: B ձիա; խլրդն-երդյ Gen. B ձիա.

hum-bp v. hum »Kraut«: B JB, J47; hum-bpnd Instr. A 158.

 $μωρ[-ων] v. μωρ[-ων] »Stiefkind«: Rb <math>\overline{ζ}_{μ}$ ; μωρ[-ων] Gen. Rb  $ζ_{μ}$ .

 $μng-brp v. μng » Wunde«: Β <math>δσ\overline{ρ}, δδ, δδφ, δδφ, δφ; μng-brpny$ Gen. B δρφ, δρω, δρω, δρ. δζ.

գ-ծայր-եր Akk. v. ծայր »Spitze«: 59 14.

Sun-lip v. Sun »Baum«: Geop. 40.

δωδ-ω, v. δωδ »Schlag, Hieb«: Rb ω.

δ<sub>1</sub>-b<sub>p</sub> v. δ<sub>pj</sub> »Halm«: B ddq; δ<sub>j</sub>-b<sub>pnj</sub> Gen. B ddq.

ծխ-եր v. ծուխ »Pfarrgenossenschaft, Pfarre«: Rb խ է zweimal; գ-ծխ-երը(ն) Akk. Rb խ է; ծխ-երոյ Gen. Rb խ , խ է; ծխ-երով Instr. Rb խ է.

զ-կախtս-եր(t) Akk. v. կախ »Milch«: A 175; ի կախtս-երոյ(t) A 155.

կայծ-երոյ Gen. v. կայծ »glühende Kohle«: B ձկզ, ձզդ, մկե. կարգ-եր v. կարգ »Ordnung, Weihe«: Rb կր.

42 m-by v. 4nczm » Seite, Weiche«: B diq, dibu, dipo, A 198.

 $\frac{\ln \overline{G} - \ln p}{\sqrt{n}} \quad \text{v. } \quad \frac{\ln \overline{G}}{\sqrt{n}} \quad \text{Stengel, Stiel} <: B \overline{\sqrt{n}}; \quad \frac{\ln \overline{G} - \ln n}{\sqrt{n}} \quad \text{Instr. Geop. 187, 188.}$ 

μησ-μρ v. μησ >Rippe, Seite, Abhang«: A 156, Geop.

hnjq-hp v. hnjq »Weintraube«: Geop. 49, 129, hnlq-hpml Instr. Geop. 73.

գ-կա-եր Akk. v. կուտ »Körnchen«: Geop. 50.

ζωη-եր v. ζωη »Husten«: B ηξ.

ζω<sub>j</sub>-եր v. ζω<sub>j</sub> » Armenier«: Dul. 182, 662, 663.

*Հшш-ыр* v. *Հшш* »Korn«: В др, А 37, Geop. 70.

Հաւ-երդ Gen. v. Հաւ »Huhn«: Geop. 222.

ζηη-եρ v. ζηη »Grundstück«: Rb δίμρ.

Som-lop v. Som »Geruch«: B Jpq; A 20.

Amq-bp v. Amq »Küchlein, Vogeljunges«: Rb δίμρ; Amq-bpng Gen. Rb δίμρ; Amq-bpng Instr. Rb δίμρ.

Հիթ-եր v. ձէթ »Öl«: A 158; Հիթ-երոյ Gen. A 175, B ճժբ; Հիթ-երով Instr. A 177, B միե. ձկն-երդյ Gen. v. ձուկ »Fisch«: A 240 zweimal. ձու-եր v. ձու »Ei«: Rb ճկր; ձվ-երդյ Gen. B մկզ. ճանկ-երդյ Gen. v. ճանկ »Klaue, Kralle«: A 165.

δη-bp v. δαιη Ast, Zweige: Geop. 185; δη-bpad Instr.

Geop. 187.

Super-by V. Super > Knecht, Lehnsmann«: 9 21, 13 11, 25 19, 27 4, Rb  $\overline{w}$ ,  $\overline{\mu}$ ,  $\overline{\zeta}$ ; Super-byung Gen. 3 4, 9 2. 4, 43 12; Super-byung Instr. Rb  $\overline{\zeta}$ .

մադձ-եր v. մադձ »Galle«: A 50.

Juzy-top v. Juzy »Häutchen«: Geop. 198.

*մшииъ-ыр* v. *մши* »Teil<: А 234.

சியன்ட-ம்றார் Gen. v. சியம் > Finger <: B அ ; சியன்ட-ம்றார் Instr. B அ.

Мьб-ыры Gen. v. Мьб »groß«: Rb 4.

մորթ-եր v. մորթ »Haut, Fell«: Rb /ե.

ի մրգ-երոյ Abl. v. միրգ »Obst«: Rb [ե.

ժո-երալ Gen. v. ժիս »Fleisch«: A 109.

Jin-hpnj Gen. v. Jinem »Einkommen«: Rb /4.

*Նաւ-երոյ* Gen. v. *Նաւ* »Schiff«: L 156 8; *Նաւ-երով* Instr. Dul. 647, 668.

նիւթ-եր v. նիւթ »Materie»: B շր, A 167, 194; նիւթ-երոյ Gen. A 167, 168, 170, 172.

Tunp-lep v. Tunp »neu«: Rb L.

2ms-bpn Gen. v. 2ms »Gewinn«: Rb m.

2m-hp v. 2ncm > Abcess, Geschwür«: B dpt, dq dreimal; 2m-hpn Gen. B δρη, δδω, dω.

пит-ыр v. пит »Zweig«: A 256.

пий-ыр v. пи »Fuß«: Geop. 55, A 24, 162, 165, 241; пий--ыпп Gen. A 115.

որը-եր v. որը »Waise«: 51 11, Rb 5/6.

ուխա-եր v. ուխա »Wallfahrtsstätte«: Rb 🚣

min-bp v. min »Rebholz«: Geop. 51, 130; min-bpmi Gen. Geop. 59.

չափ-երոյ v. չափ (echtkl. չաբ) »Maß«: 76 10. պահ-եր v. պահ »Wache«: Dul. 644.

պան-երդյ Gen. v. պան »Honigwabe«: Geop. 193 17.

պատ-եր v. պատ »Zaun, Mauer«: Geop. 39, Rb ձՀր. պատ-եր v. պինչ »Nasenloch«: A 180, 182.

26 pd-6p v. 26pd >Fieber <: A 148, B dq, djq; 26pd-6pnj Gen. A 150, 168, 221, B dq, dpt.

2q-bp v. 2pq »Nerv«: B  $\delta pm$ ,  $\delta \delta q$ ,  $d\delta q$ ; 2q-bpnj Gen. pm,  $\delta pq$ ,  $\delta dq$ ,  $\delta pm$ ,  $\delta p$ 

ջր-եր v. ջուր » Wasser, Saft«: A 111, 157, B ձիե, մժր, մկե; ջր-երա Gen. A 111, B ծթ; ջր-երավ Instr. B միր.

վան-եր v. վանը »Kloster«: Rb ագ, լդ; վան-երոյ Gen. Rb -

վարձ-եր v. վարձ »Lohn«: Rb ճգդ, ճգե.

վգ-եր v. վիգ »Hals, Nacken«: Rb 4.

տակ-եր v. տակ »Wurzel«: Geop. 180, B ծզ; տակ-երդյ Gen.

A 188, B Tyw; mul-bynd Instr. B Ty.

տաւն-եր  $\nabla$ . տաւն »Fest«: Rb  $\omega$ ,  $\mu$ ,  $\mu$ ; տաւն-երոյ Gen. Rb  $\overline{\mu}$ ե. տեղ-եր  $\nabla$ . տեղ »Ort«: Rb  $\overline{\delta}\zeta_{\mu}$ .

տնկ-եր v. տունկ »Pflanze«: Geop. 41, 42, 67, 130.

guð-bp v. guð »niedrig«: Rb 4.

ցաւ-եր, ցավ-եր v. ցաւ, ցավ »Krankheit«: Rb ձծա, B խե, ծգ, ծլե, ձիա, միա, միգ; ցաւ-երոյ, ցավ-երոյ Gen. 20, B մժգ, մկզ, մՀ; ցաւ-երու Gen. Geop. 208.

фии-ыр v. рипи »Grube, Loch«: В л. Geop. 40, 62; фии--ырај Gen. Geop. 178 2; фии-ырај Instr. Geop. 178 3.

բթ-եր v. բիթ »Nasenloch«: Geop.

բն-երոյ Gen. v. բուն » Schlaf am Kopfe«: B խ, միա, A 173, 234.

od-lep v. od »Schlange«: A 115; od-lepn Gen. A 115.

§ 230. Fremdwörter:

h Bled-beng Abl. v. Bled »Diöcese : Rb ha.

լճ-եր v. լիճ »Lehnsmann«: 11 27; լճ-երդյ Gen. 11 24, 33 21.

ի խոսք-երդ Abl. v. խիսմ »Feind, Gegner«: 39 15.

[μπεπισ-δη (σπερισ-δη, μπερισ-δη b. Mch. Her.) v. μπεπισ (σπερισ, μπερισ) »Paste, Pastille«: B  $\overline{\omega}$ ,  $\overline{q}$ ,  $\overline{q}$ ,  $\overline{\xi}$ ,  $\overline{g}$ ,  $\overline{d}$ 

Հապ-եր v. Հապ »Pille«: A 38, 239, Mx. Her. 51, 118, 146, B իա, իր, իդ, իդ, իե, իզ, լ, լա, լբ, լգ, լգ, լե, լգ, վիզ, մլթ, միատ, մծէ, մկգ, մկդ; Հապ-երոյ Gen. ժթ, մլբ, մլթ, մծէ. պայլ-եր v. պայլ »Amtmann«: L 186 5. տուկ-երսյ Gen. v. տուկ »Obmann, Präsident«: Rb ճժր.

# b) Plurale von Mehrsilbigen:

யரின்ட-bp v. யரிவங் aman »Gefäß«: Geop. 185.

դ-անվել-եր Akk. v. անուն anun » Name«: 59 4.

ապրն-եր v. ապրանը abrank »Gut, Besitztum«: 21 9.

pozy-br v. popzy pozisk »Arzt«: Rb m.

դրացն-երոյ Gen. v. դրացին traçin » Nachbar«: 39 23; ի դրացն-երոյ(ն) Abl. Rb ճիա.

դրօլկ-երոյ Gen. v. դրօլակ trošak »Fähnlein«: 59 14.

եպեպն-եր v. եպեգ eyek »Rohr«: Geop. 127.

երմկ-երդ Gen. v. երմակ ermak »Heerde«: Rb ճՀ.

ծազկն-եր v. ծաղիկ jayik »Blume«: Mx. Her. 32.

կապանկ-եր V. կապանիկ gabjik »Malter«: Rb 654.

կարճ-եր v. կարին gədrij »Knabe«: Rb ա; կարճ-երդյ Gen. 51 22, A 246.

பிறியே-ம்ற v. பிறிந்தே marcimn → Ameise «: B பிர்.

шощшш-ыр v. шощшш ajbad »Gartenzaun, Palissade«: Geop. 168.

արտալև-երոյ Gen. v. արտալան ardban »Feldarbeiter«: Rb ե՜Հե.
բանելող-եր v. բանելող panhok »Geschäftsführer, Verwalter«:
Rb ե՛գ.

լեռնումս-եր v. լեռնուտ lernod »Bergfuß«: Geop. 48.

ծառակ-եր v. ծառապե jardak »Baumwurzel«: Geop. 58.

հայրպետ-եր v. հայրպետ hairbied »Abt«: Rb ելե.

Հացպն-եր v. Հացպան haçban »Bäcker«: Rb 4.

ձեռնգը-երով Instr. v. ձեռնգիր cernkir »Handschrift«: 3 19. պա Տեորդ-եր v. պա Տեորդ bahnort »Wächter«: Rb 4.

ջաղցալա-եր v. ջաղցալան čayçban » Müller«: Rb ենգ; ջաղցալաերպ Gen. Rb. Inhaltstabelle.

பயுயாதாட்-க்றாட் Gen. v. பயுயாதாட் spasçu >Htilsenfrucht<: Geop. 60.

տականիջ-եր v. տականիջ dəngmeč »Stammmitte«: Geop. 57.
դատրսամա-երոյ Gen. v. դատրսատան tadəstan »Gericht«: Rb ժի.
իրաւն-եր v. իրաւունը iravunk »Recht«: 3 5, 43 12, L 154 23,
155 29, Rb լե, ճժ; իրաւն-երոյ Gen. 57 6, 59 29; իրաւն-երով
Instr. 85 7.

կերակը-եր v. կերակուր geragur »Speise«: B մի, միե.
դ-ճրագվ-եր Akk. v. ճրագու jeraku »Fett«; B մկա.
յեվելվծ-երդ Gen. v. յեվերված hevelvaj »Überschuss, Hefe«:
B մժդ.

նչանկ-եր v. նչանակ nəšanak »Abzeichen«: Rb կ.
վաճրոկն-երոյ Gen. v. վաճրոկան vajərgan »Kaufmann«:
45 7, L 154 20, 156 13. 18. 19. 26; ի վաճոկն-երոյ(ն) Abl. 85 7,
Rb ճժր.

ղ-գրագր-եր Akk. v. գրագիր kərakir »Schreiber«: Rb ա. կարդակց-երոյ Gen. v. կարդակից garkagiç »Ordensgenosse«: Rb ծր.

Տաւուկթ-երդ Gen. v. Տաւուկիթ havugit »Hühnerei«: Rb ճկր. Տոգերարձ-եր v. Տոգերարձ hokepare »Testamentsvollstrecker«:

Rb &dq.

մարդասպա-երոյ Gen. v. մարդասպան martaspan »Mörder«:

Rb 649.

ախնատոկց-երոյ Gen. v. ախնատոկից sinōrgiç »Grenznachbar«: Rb ճար.

որնաւռայն-երոյ Gen. v. սինաւռայան singrbah »Grenzhüter«:

Rb ....

վարդապետ-եր  $\nabla$ . վարդապետ  $vartab^ied$  »Doktor«: Rb  $\overline{\delta jb}$ ,  $\overline{\delta lb}$ ,

րժշկարան-եր V. րժշկարան pəžəšgaran »Arzneibuch«: B

րժշկապետ-եր v. րժշկապետ pəžəšgabied »Hauptarzt«: B մծթ. եկեղեցան-երոյ Gen. v. եկեղեցաան egeyeçban »Sakristan«:

հետ լր. հիւանդանոց-երոյ Gen. v. հիւանդանոց hivandanoc »Spital«: Rb ար.

# § 232. Fremdwörter:

մունետկ-երոյ Gen. v. մունետիկ munedik »Herold, Ausrufer«: 79 10.

պորսարիմմե-հրոյ Gen. v. պորսարիմոն bristimon »praestimonium «[?]: Rb դթ.

սերեֆկ-երոյ Gen. v. սերեֆիկ serefik »Wechsler«: 81 2. սիա թել-երոյ Gen. v. սիա թել diatik »Testament«: Rb. բումանար-եր v. բումանաուր kumandur »Komtur«: Dipl. Sarv. եպիսկոպոս-եր v. եպիսկոպոս ebiskobos »Bischof«: Dul. 673.

ահարապօլա-եր v. ահարապօլիա medrabolid »Metropolit«: Dul. 673, 674.

փիրիսկոպոս-եր V. փիրիսկոպոս piriskobos περισχοπός: Rb /4.

§ 233. Abstrakta auf -ութեւն ։

wyginiothin v. wyginiothiu »Augenleiden«: B 17.

*ի գիճութեն*-երոյ Abl. v. գիճութեւն »Feuchtigkeit«: A 160, 163, Mx. Her. 3, 5, 50.

զօրութեն-եր v. զօրութեւն »Kraft«: А 194, Мх. Her. 93.

իշխանութեն-եր v. իշխանութիւն »Fürstentum«: Rb ծր.

խնամութեն-եր v. խնամութիւն »Verschwägerung, Verwandt-schaft«: 45 6; խնամութեն-երոյ Gen. 45 3.

Համբերութեն-եր v. Համբերութիւն »Aufschub, Frist«: 23 7. 26. Հիֆոդութեն-եր v. Հիֆոդութիւն »Krankheit«: B միգ, միգ.

սպաննութեն եր v. սպաննութեն »Tötung, Mord«: Rb pp,

ճծա; միջասպաննութենս-եր »Halbmorde«: Rb եկք.

վկայութենս-եր v. վկայութենս »Zeugnis, Zeugenaussage«: 29 1.

ատարութենս-եր v. տարութենս »Fieberhitze, Hitze«: B ժը,
ծզ, ճա, ճր, ճիր, վիգ; տարութենս-երոյ Gen. B ժը, ճ, վիե.

§ 234. Aus den vorstehenden Belegen ergiebt sich:

- 1) Bildungsweise: Gebildet wird der Plural auf -bp -ier von der starken Stammform. Daher von len »Berg« der Plural len beby aus \*len fürby; von anch »Fisch« der Plural alfürby aus \*alumu-bp; von bollog »Rohr« der Plural bollog aus \*bollowin-bp; von winde »Blume« der Plural suchter aus \*suchu-bp; von winde »Name« der Plural suchter aus \*suchu-bp; entsprechend bilden die auf -u-let in den Plural vom starken Stamme auf -beile: Nom. plur. gopnesebu-bp = \*gopnesebui-bp, shoundebu-bp = \*shewundebui-bp.
- 2) Gebietsausdehnung: Den Plural auf -bp ier bilden sowohl eigentliche Singulare als auch Pluralia tantum wie Juiug »Kloster«, und zwar a) die einsilbigen; b) die drei- und

mehrsilbigen; c) von Zweisilblern regelmäßig nur die zweisilbigen Komposita und konsonantischen n-Stämme, da solche ursprünglich dreisilbig sind (z. B. kqkq. Stamm kqkqush-).

Nie wird dieser Plural gebildet von vokalischen Stämmen auf -i und -e, wie ερ, χρρισιπίωξ; siehe unten § 250 und § 256.

Als Plural der Einsilbigen hat sich derselbe auch auf das Demonstrativum ais, aid, ain ausgedehnt, und so erstehen, ohne die eigentlich pronominale Flexion (s. unten § 294) zu verdrängen, von diesem Pronomen folgende ier-Plurale:

q-myu-hp z-ais-ier Akk. v. ais: A 257, B  $\overline{doq}$ ,  $\overline{dob}$ ,  $\overline{doq}$ ,  $\overline{dop}$ .

# Vorgeschichte des Plurals auf -ier.

§ 235. Die ersten Spuren des Plurals auf -ier reichen in die frühclassische Zeit zurück, wo statt -bp noch die ältere Lautform -bmp erscheint (Lautl. § 79 d). Die in der alten Litteratur vereinzelt auftretenden Plurale auf -bmp sind:

րան-ետր »Geschäfte, Streitigkeiten« v. դան »Wort, Sache« 1);
վան-ետր »Klöster« v. վան-ը »Kloster« 2); վարժ-ետր »Schulen«
v. վարժ »Schule« 3); որ-ետր »Männer, Leute« mit den Kompositen: ապատ-արետր »Adelige«, աւտղ-որետր »Magnaten«, Հայ-որետր »Armenier«, բաջ-որետր »Helden« 4).

<sup>1)</sup> Bei Vardan, Erklärung des Pentateuchs: Մնացեալ իցէ դարձեալ ճարկաւոր բանեար. Faust. Byz. 12: ազատեալ լիներ Ցուսիկ ի բա-ներդյան.

<sup>2)</sup> Leb. d. Väter: որ շուրջ գնովաւ վանհարն էին. Faust. Byz. 221: ընտյր պերկիրն Արձնեաց վաներով. ibid. 272: ընտյր զաժենայն չէնա վաներու.

<sup>3)</sup> Faust. Byz. 221: եւ դներ վարժեար ընդ ամենայն երկիրն Ծոփաց.

<sup>4)</sup> Bibelversion Gen. 34, 21: nphwp. Laz. P'arp: nphwp 417, 418, 478, 484, 485, 486, 487, 515; Gen. nphpnj 27, 221, 505, 506, 522, 528, 529, 533; Instr. nphwpnf 486; nphpnf 505, 527; wqwwnphwp 385, 295; jwqwmnphpnj 138; wiwqaphwp 484, 502; wiwqaphpnj 63, 192, 470, 477, 489; Swjnphpnj 490; gw9nphpnj 415.

Von Deminutivnominen auf -ik, Gen. -kan begegnen uns folgende Plurale: բարձկն-եար 1) Plur. v. բարձիկ »Kopfkissen«; խոցկն-եար 2) Plur. v. խոցիկ »Häuschen«; նաւկն-եար 3) Plur. v. նաւիկ »Kahn, Nachen«; բաղաբկն-եար 4) Plur. v. բաղաքիկ »Städtchen, Flecken«.

Überliefert sind endlich von Lazar P'arpeçi aus dem 5. Jahrhundert und zwar auffallenderweise in der mittelarmenischen Lautform -bp die Plurale: pwh-bp 5) von pwh >Sache (; Luph-bp 6) von Luph >Tribut (; Lup-bp 7) von Lup >Armenier (, Lup-bp 8) von Luph >Hand (. Wie auch immer diese bp-Formen zu erklären sind, jedenfalls wäre es sehr gewagt, dieselben mit Petermann (Gramm. ling. Arm. p. 94) für die ursprünglichen, unter dem Einflusse des Accentes zu denen auf -bup entwickelten zu betrachten, wie denn auch jene andere Hypothese Petermanns, die den bp-Plural aus dem ubp-Plural mittels n-Ausfall entstehen lässt, unhaltbar ist.

§ 236. Hervorgegangen ist der Plural auf -ear, wie schon die bis ins Neuarmenische fortdauernde Singularstexion desselben andeutet, aus älterem Kollektivnomen auf -ear. Die ursprüngliche Singularnatur verrät sich auch dadurch, dass zuweilen an Suffix -ear noch obendrein das Pluralelement -& antritt. So findet sich Akk. Plur. publique bei Ephrem; Nom. Plur. pebupp bei Misayel, Rede auf d. Kreuz; Nom. Plur. nphapp Patm. Alex. 124. Zu hp-mj-p erweitert erscheint das Suffix

<sup>1)</sup> Ezek. 18, 20: կարեն կարկատեն զրարձկնեարդ ; ibid. ահաւասիկ ես ի վերայ բարձկներոյդ ձերոյ.

<sup>2)</sup> Nach Aid. I 79.

<sup>3)</sup> Patm. Alex. 138 23. 24: զիւրեանց նաւկնեարն բարձին Թողին; ibid. 139 9. 10: զնաւկնեարն մալիօք իբր ի կզգւոջ կապետլ Հանգու-ցանկին; ibid. 140 30: եւ նաւկնեար կին ի գետն.

<sup>4)</sup> Patm. Alex. 144 27. 28: որը միանդամ են ի բազաբկնեարդ մարդիկ, դան առ բեզ; ibid. 145 2: եւ ոմանը եկեալ ի բաղաբկներոյն ասէին.

<sup>5)</sup> Laz. P'arp. 363 1: Թողէր ի բաց զբաներդ.

<sup>6)</sup> Laz. Parp. 252 16: գ Հարկեր գիմոլ աշխարհին Հայոց.

<sup>7)</sup> Laz. P'arp. 466 6: ես ընդ Վահանայ եւ այլ Հայերդ; ibid. 495 24: եւ տեսեալ Նիխորայ գ Հայերն.

<sup>8)</sup> Laz. Parp. 603 10. 11: շարժեալ զձեռնելն ի գովութեւն այլոցն.

-top in about purp > Medikamente Mr A und B, authorup > Klöster Faust. Byz. Kap. 6, 15, welch letztere von den entsprechenden Pluralformen authorum, authoru

Als nichtelassisch kennzeichnet sich der Plural auf -k-mp durch seine Seltenheit und den Umstand, dass er fast ausschließlich von nicht reinclassischen Schriftstellern wie Faustus von Byzanz und Lazar P'arpeci zugelassen wird. In dem außerclassischen Altarmenischen und speziell im altarmenischen Mutterdialekte des Kilikischen muss der ear-Plural eine weit größere Ausdehnung und Geltung gehabt haben: nur unter dieser Voraussetzung erklärt sich die gewaltige Ausbreitung die der Plural auf -'er im Kilikischen erlangt hat. — Über die Fortsetzung und Weiterentwickelung dieses Plurals im Neuarmenischen s. unten § 244. 2).

# Π. Plural auf - 4/ -ni.

a) Plurale von eigentlich Zweisilbigen.

§ 237. ակռայ-նի v. ակռայ agra »Zahn«: B 🖼 4.

ածվ-նի v. ածու aju oder ածուք ajuk »Garten«: B եկթ.

ամե-եր resp. ամըն-եր v. աման aman »Gefäß«: B միր,

այտուց-եր v. այտոյց aiduic »Geschwulst«: A 228.

ասպր-եր v. ասպար aspar »Schild«: Rb 4.

արդյա-եր v. արդյե aruin »Blut, Blutbad «: 93 5.

ղ-րարնի (aus \*րարն-նի) Akk. v. րարան papan »Wurfmaschine, Wurfgeschütz«: Chron. Smp. Dul. 644.

րանվը-նոյ Gen. v. դանվար panjar Kraut, Gemuse«: B մին. դոմյ-նոյ Gen. v. դոմէշ komes »Buffel«: Rb ձՀ.

ելնոր-նի v. ելունդ elund »Geschwür«: A 148, B ձեր; ելնոր--նոյ Gen. B ձեր.

յ-երդոլծ-նոյ Abl. v. երդոլած ertvaj »Geschworener«: 51 13.

երից-նի, իրից-նի v. երէց resp. իրէց ireç »Priester«: Rb լդ,

[է, իր, իւէ, ծզ, կ; երից-նոյ Gen. Rb լե, իսզ, ծ; յ-երից-նոյ Abl.

Rb µµ, ζm.

երկ-նի v. երակ erak »Ader«: A 156, 240, B dp, dpt, dpt, dpt, dpt; երկ-նոյ Gen. A 102, B db, dpt; ի յ-երկ-նոյ Abl. A 199, B dpt.

զաւդվծ-նի v. զաւդված zotvaj »Gelenk«: B ճեզ, մկզ; զաւդվրծ-նոյ Gen. B մկզ.

ըզբնդ-եի v. ըզունդ ծրաոց »Fingernagel«: B մ\$; գ-ըզբնդ-եի Akk. ibid.

hublung-uh v. hublung xelok »verständig, klug«: Rb 4.

կախծ-նոյն) Gen. v. կախած gazaj »gehängt«: Rb ենթ

կաղպր-նի v. կաղպար gaybar »Form«: B 57.

կոծծ-նի v. կոծիծ gojij »Warze«: B ddq.

Տալվ-նի v. Տալաւ halav »Kleid«: Rb Հր.

Հատեմ-Նոյ Gen. v. Հատեմ ham'em »Gewürz«: A 107, 108; Հատեմ-Նով Instr. A 287.

Հայրպետ-նոյ Gen. v. Հայրպետ hairbied »Abt«: Rb կր Inh. Tab.

Sury-Lund Instr. v. Surpe hasiv > Rechnung «: Rb /7.

Lopgon-up v. Lopgon hokçoy »Verwalter«: 39 23; Lungon-ung, Lunguan-ung Gen. 41 16, Rb 65.

ճանսի-նի aus \*ճանսիաՀ-նի v. ճանսիաՀ janpah »Weg«: A 48, 108; դ-ճանսի-նի Akk. A 76, B կդ.

mahle: Rb 17.

ոլոբ-երի v. ոլոբ olok » Wadenbein, Schenkel«: B մի ; յ-ոլոբ-երի(ե) Lok. A 240; յ-ոլոբ-եոյ(ե) Abl. A 240.

զ-ոջլ-ար(ա) Akk. v. ոջիլ očil »Laus«: A 246.

պատճո-եր v. պատճատ badjar »Ursache, Grund«: Rb Հբ, ճջա, A 148 zweimal, A 152, 229; ferner mit Konsonantenvereinfachung die Formen: պատճո-եր<sup>1</sup>) A 118, 148, 169 zweimal, 220; պատճառ-երյ Gen. A 148, 168, 194; պատճա-երջ Instr. A 183.

պատրոյգ-նի (պատրուգ-նի) v. պատրոյգ badruik »Docht«:  $B \delta \overline{\omega}$ ,  $\delta \overline{q}$ ,  $\delta \overline{l}$ ,  $\delta \overline{l}$ ,  $\delta \overline{l}$ ; պատրուգ-նոյ  $\delta e$ n.  $B \delta \overline{\omega}$ .

պարկճ-նի v. պարկուն barguj »Hülse, Kapsel«: B եկը.

պոմըն-նի und պոմնի v. պոման boman »Termin, Vertrag«: 77 3, 83 26.

Lung-ing and Lungug-ing Gen. v. Lungug-p čayaç-k > Mühle <: Rb 4, Sd.

սպիտկուց-նի v. սպիտկուց spidguç »(Ei-)Weiß«: A 70.

<sup>1)</sup> Auch Plur. www. 6 bei Mech. Her. 35, 56, 60, 93.

1

վաճո-եր v. վաճառ vajar »Handelskontrakt«: 83 6.
վիճակ-եր v. վիճակ vijak »Diöcese«: Chron. Smp. Dul. 673.
տերեւ-եպ Gen. v. տերեւ deriev »Blatt«: B մլբ.
բաղջ-եպ Gen. v. բաղար kayak »Stadt«: L 154 22, Rb
իդ, ճեր.

oժա-նի v. oժիա ożid »Geschenk«: Chron. Smp. Dul. 646. գետ-բերընի (= -բերըն-նի) v. գետ-բերան ked-peran »Flussmundung«: L 156 3.

§ 238. Fremdwörter:

անսիղ-նի V. անսիղ ansiz »Gesetz, Assise, Assignat«: 43 12; անսիդ-նոյ Gen. 57 5.

princing-top v. princing orub »Sirup«: Mx. Her. 32.

թաթար-եր v. թաթար tatar »Tatare«: Chron. Smp. Dul. 660; թաթար-երց Gen. ibid. 658.

կապլ-եր v. կապալ gabal »Zoll, Abgabe«: Rb են-ը.

Suiffé-und Instr. v. Suiffé havej »Zusammensetzung von der Hete.

dustenden Droguen und Gewürzen«: A 221, B JJ. /θίντη μ 4 4 2.4 (...).

հելայ-եր v. հելայ-ը hilai-k »Klage, Beschuldigung«: Rb իր.

ճառան-նի v. ճառան jarah »Wundarzt, Chirurg«: B մժդ.

ճուարիչ-երի v. ճուարիչ jvaris np. guvāris »Latwerge«: B զդ; ճուարիչ-եոյ Gen. B զա.

մայնուն-նի (մանուն-նի) v. մայնուն (մանուն) arab. maˈjūn >conditum subigendo confectum, Electuarium «: B մխա; մայնուն-նոլ (մանուն-նոլ) Gen. B ճա, մծա, A 83, 219.

զ-մարիան-նի Akk. v. մարիան mariaj »Heirat, Heiratsgut«: 45 6; մարիան-նոյ Gen. 45 3.

մորչմենի v. մորչամ morham »Pflaster«: B ճձ, ճղբ; մորչմեենոյ Gen. B ճձա, ճղ; մորչամենոյ Gen. B ճձ.

ъшւար-եի v. **ъ**шւшար nodar »Notar«: Rb  $\overline{t}$ ; ъомр-եոյ Gen. 39 12.

Նուպայ-նի, Նոպայ-նի v. Նուպայ nuba resp. Նոպայ noba »Periode«: A 195, Mx. Her. 94; Նուպայ-նոյ Gen. A 168, 170; Նոպայ-նոյ Gen. Mx. Her. 61; Նոպայ-նով Instr. Mx. Her. 61.

 $\frac{2}{\sqrt{4}}$  μρωμ- $\frac{1}{4}$  ν.  $\frac{1}{2}$  μρωμ  $\frac{1}{4}$  sarab » Trank«: A 189, 198, B  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$ 

շիաֆ-նդ v. շիաֆ siaf »Augenmedizin«: B 📆 fünfmal; շիաֆ-նոյ Gen. B 📆.

պազր-նոյ Gen. v. պազար bazar »Markt«: Rb ճժր. Չանուն-նի v. Չանուն čanun »Kanonikus«: Rb ժա.

սանալ-եր, սանգլ-եր  $\nabla$ . սանտալ sandal »Sandel«:  $\mathbf{B}$   $\mathbf{\delta}_q$ ,  $\mathbf{i}$ ; սանալ-նով Instr.  $\mathbf{B}$   $\mathbf{i}$ .

սիդեղ-նի v. սիգեղ sikiey »Urkunde, Schein«: 41 10.

սինսաւո-նի v. սինսաւո sinor »Grenze, Grenzgebiet«: Rb ձիպ, ճՀ: սինսո-նոյ Gen. 39 7. 8.

տարպայ-եր v. տարպայ darba »Wiederkehr, Mal«: B եզթ, մեր, միզ, միզ, միէ; Rb ե՜Հ.

unbellem-ling, inhellem-ling Gen. v. inhellem demed, dimed »Wundverband«: B aple, Ife. A 81.

տիպաւն-նոյ, տիպօն-նոյ Gen. v. տիպաւն, տիպօն dibon »Statut«: 39 7, 83 6; տիպաւն-նով Instr. 15 23.

տրիֆիլ-նոյ Gen. v. տրիֆիլ drifil arab. ḍarī fīl oder np. atrīfel(?): B ձր.

b) Plurale von graphisch Einsilbigen, phonetisch Zweisilbigen:

§ 239. Von μσητή požišk »Arzt« der Plur. μστή-τή A 242, Β τη, σημή.

Von գլուխ kəlux »Kopf« der Plur. գլխ-եր Rb կ zweimal, B մեթ ; Kompos. դեղ-գլխ-եր v. դեղ-գլուխ B մխա.

Von quanty (-ph) kənduk (-ik) »Kügelchen« der Plur. quah--uh B  $\overline{du}$ .

Von q<sub>f</sub> www kərast > Lasttier « der Plur. Gen. q<sub>f</sub> www-un<sub>j</sub> 77 21, 79 8, Rb δ<sub>f</sub>; Abl. f q<sub>f</sub> μυνικ-un<sub>j</sub> L 155 23.

Von Bring torcoc »Waschung, Klystier« der Plur. Instr. Bring-und B dom.

Von 424-n gošer »Gewicht« der Plur. Gen. 424-n-ing 79 10. Von 4mme godav »Tuch« der Plur. Akk. 4-4mme-ih 85 6.

Von hump godor »Stück« der Plur. hump-up B J.

<sup>1) —</sup> neuarm. joju = cl. čći »Wurm«.

Von δόσι joju¹) »Wurm« der Plur. δόψ-ωρ Α 245, 277, Mx. Her. 146.

Von τρωίν mošak »Bauer« der Plur. Gen. σρωίμ-νης(ν) Rb δζη.
Von νρωίν nošan »Zeichen, Symptom« der Plur. νρωίν-νή
Β σήμα, σήμα zweimal, σήμη, σήμη, σήμη, σήμη, σίμη, σ

Von պատուղ boduy »Frucht« der Plur. պատղ-եր B &; Akk. դ-պատղ-երի(ե) A 64.

Von ջրեզը čərezr » Flussufer« der Plur. Lok. ի ջրեզը-եր B ձկթ. Von անդուկ sənduk » Kiste« der Plur. անդվ-եր L 156 15.

Von ilymj vəga »Zeuge« der Plur. ilymj-up 27 18, 33 13, 35 17. 19, 53 4, 59 3. 22, 61 13; Gen. ilymj-unj 53 7, 59 8. 25, 61 15; Instr. ilymj-uni 27 17, 29 3, 35 15, 59 2, 75 22, 83 16, Rb  $\overline{\zeta_{\eta}}$ ,  $\overline{\delta_{\mu}}$ ,  $\overline{\delta_{\mu}}$ ; Instr. ilymj-uog 59 9, 75 11.

Von տկճոր dəgjor »Klystier« der Plur. տկճոր-եր A 198.

# § 240. Fremdwörter:

Von բլայթ pəlait »gesetzliche Bestimmung, Reglement, Prozess« der Plur. բլայթ-եր 55 12; Gen. բլայթ-եռ, 57 5.

Von մապուխ mədbux »Arzneitrank, Tisane, Thee« der Plur. մապուխ-նի A 163; մապուխ-նու Gen. Mr B Inhaltstabelle.

Von ակրիս nogris » Arthritis, Podagra « der Plur. ակրիս-ար B մ ծ է.

Von ակրուր bozur » Samen « der Plur. ակրուր-ար B միսը und
ակր-ար B միդ; Instr. ակր-առի B միդ.

Von μρωτρ, μροφ bolor »Beryll, Krystall« der Plur. μρωτρ--ωρ Βρ, ζε, σδω, Α 139, resp. μροφ-ωρ Α 37, 117, 246, 217, 257, 267, 311.

Von และเจ้า səfuf arab. safuf »aqua non subactum« der Plur. Gen. และเจ้านกู B อีติ.

Von printy forang Franke, Abendländer« der Plur. printy-tip B aque; Gen. printy-ting Chron. Smp. Dul. 616; Abl. p printy-ting Chron. Smp. Dul. 652, Het. Kor. Dul. 4861).

# § 241. Ergebnis:

- 1) Bildungsweise: der ni-Plural entsteht mittels Antreten von Suffix -ni an die Stammform, wobei die auf -n auslautenden das dadurch erzeugte Doppel-n vereinfachen können.
- 2) Gebietsausdehnung: während der Plural auf -ier sich wesentlich auf die ein-, die drei- und mehrsilbigen erstreckt, umfasst der ni-Plural das gesamte Gebiet der zweisilbigen Stämme und Nomina, sie seien eigentliche Singularia oder Pluralia tantum, selbständige Nomina oder als letztes Glied in Kompositen auftretend, wie letzteres z. B. bei quantitation und quantitation der Fall ist.

Ausgenommen sind nur: a) konsonantische n-Stämme wie kątą, Plur. kąkąk-kp aus \*kąkąwik-kwp, sowie die zweisilbigen Komposita, nach § 234, 2); b) die Zweisilbigen auf -i, wie orti »Sohn«, nach § 256 unten. Entschieden für anormal müssen die vereinzelten Fälle gelten, wo von rein-zweisilbigen der ier-Plural gebildet wird 1).

நம்களு. Ferner aus einer ma. astrologischen Schrift im Wiener Mr. No. 88 Bl. 24 ff. die Plurale: առվ-նի v. sg. առու, գուսընի (= գուսըն-նի) v. sg. գուսան, գրաստ-նու Gen. plur. v. sg. գրաստ, դեսպան-նի v. sg. դեսպան, ծովեզը-նի v. sg. ծովեզը, ըռամ-նի v. sg. ըռամ, բոյօճ-նի v. sg. pnios, umpmy-up v. sg. umpmy, tinid-up v. sg. tinid (arab. أعليم), إسامَس-نوا v. sg. إن المَّارِية), كسواما v. sg. لا عليه المُراكِة), كسواما عليه المُراكِة عليه المُراكِة الم v. sg. بانباغ , سسسه على المساسة على المرابع والمرابع (عدير عدية ), سسسه على المرابع على المرابع على المرابع ع -եր v. sg. առառ (arab. ). Aus der ma. Poesie: Gen. Plur. աղէկ-նու v. шŋ-4 Kost. Joh. T'lk. 29; Nom. plur. դшրщши-up v. դшրщши Kost. Joh. Tlk. 56; Gen. plur. fub jog-tune v. fub jog Kost. Samml. III 36; ujunտիզ-նուն Gen. plur. v. պարտեզ Kost. Samml. III 18; բազչա-նի Nom. plur. v. 4474 Joh. Tik. 35; hhju-bh Nom. plur. v. hhju Joh. Tik. 35; யயை\$-ப்பட Gen. plur. v. பயயய\$ Kost. Samml. III 19 etc. weitere Beispiele ließen sich häufen aus der spätmittelarmenischen und frühneuarmenischen Litteratur.

<sup>1)</sup> So erscheint vereinzelt statt des normalen ni-Plurals von pohly auch der Plural poly her Rb w; von simmente auch der Plur. Gen. simmente heng Mr B [p.

### Entwickelungsgeschichte des mi-Plurals.

§ 242. Als Vorläufer des kilikischen ni-Plurals begegnen uns in der altarmenischen Litteratur folgende Plurale auf -ani:

աղատանի 1) »die Adligen« v. աղատ Faust. Byz., Laz. P<sup>c</sup>arp.; աւտղանի 2) »die Vornehmen« v. աւտղ Maccab., Agathang., Laz. P<sup>c</sup>arp.; դամոյանի 3) »die Ruhepolster, Sitzbette« v. դամոյ Patm. Alex.; երիցանի 4) »die Priester« v. երէց Laz. P<sup>c</sup>arp.; նամականի 5) »Briefe« v. նամակ Laz. P<sup>c</sup>arp.; դլխանի 6) »Köpfe« v. դյուխ Faust. Byz.; կրականի 7) »Feuer, Feuerstätten« v. կրակ Laz. P<sup>c</sup>arp.; փասանի 6) »Schädigungen« v. փաս Laz. P<sup>c</sup>arp.

<sup>1)</sup> ազատանոյ Laz. Parp. 64, 138, 140, 153. Հայոց ազատանոյն ախորհայան Faust. Byz. V Kap. 5.

<sup>2)</sup> աւագանին որ եշնամուր որա պահերն յուղայ 2 Maccab. 14, 11; ահետան աւագանով 3 Maccab. 5, 2; զահ անանա յաւագանովն 3 Maccab. 5, 16. ահ անանան աւագանովն Agathang.; հանդերձ ահագանովն հաւագանովն հարարանովն հարարանովն հարարանովն են հատարանովն են հարարանովն հարարանովն են հատարանովն են հատարանով 55, 62, 121, 126, 131, 135, 184, 185, 194, 228, 490, 507, 508, 527; Gen. առադանով 56, 64, 120, 121, 123, 131, 134, 136, 155, 156, 158, 186, 201, 207, 224, 229, 234, 239, 245, 250, 262, 317, 325, 357, 426, 428, 475, 480, 482, 487, 488, 490, 504, 522, 527, 530, 533, 536, 537, 543, 545, 546; առադաներց 102; Instr. առադաներա 130, 141, 148; առադաներվ 69, 215, 222.

<sup>3)</sup> ընդ դանոյանովը մատնեին Patm. Alex. 28 21.

<sup>4)</sup> թե գիտեին երիցանիս զմահն զոր պատրաստեալ է նոցա Las. Parp. 281 12.

<sup>5)</sup> եւ տուետը ցնոստ իշխանին Սիւնետց Վ աստկայ գտանայն նավականին Laz. Parp. 167 21. 22. 23; հրամայեր նամականի առնել Laz. Parp. 167 7; եւ կնթետը գնամականին իւրաբանչիւր ուրուք վատանետւ Laz. Parp. 167 9. 10; եւ գնամականին կարգացետը Laz. Parp. 169 17. 16; եւ վաղվաղակի նամականի արարետը տու կայսրն Laz. Parp. 184; յորոց ձեռն տուետը գնամականին Laz. Parp. 185; ոչ երբեր դադարեր գրել նամականի Laz. Parp. 197; նամականի արարետլ տու կայսր Laz. Parp. 249; գնամականին զատենայն գոր գրեալ եւ կնթետլ է տու կայսր Laz. Parp. 250; նամականի բազում՝ Laz. Parp. 470; եւ կնթետլ Շապհոլ գնամականին Laz. Parp. 471.

<sup>6)</sup> ոչ գոյը չափ գլխանոյն ախոյենիցն զոր բերեալ էր առաջի Թագաւորին Faust Byz. 198.

<sup>7)</sup> սպանեցեր զայնպիսի ճոխ կրականի Laz. Farp. 233 4. 5; այն կրականոյն անկիստ պահեայ էր զմեց եւ պահեխ Laz. Farp. 233 10.11.

<sup>8)</sup> անծաանծ գայդարիսի հիասանի առնելով Laz. Parp.

Als antiquisierende Formen erscheinen in spät- resp. nachclassischer und mittelarmenischer Zeit, als aa. -ani in der lebenden Sprache längst zu -ni geworden war, noch folgende Plurale V. 579, անդարձ-անի V. 627, անուան-անի V. 447, առած-անի V.352, was which V.582, with V.858, and V.858, a խորՀրդ-անի V. 350, 546, կամար-անի V. 344, 920, Հիւանդ-անի V. 453, մաստեն-անի V. 893, մեհեն-անի V. 848, Նյան-անի V. 511, պատգամ-անի V. 216, պատուիր-անի V. 590, 632, ստուեր--անի V. 468, վաճառ-անի V 585, վրտակ-անի V. 238, 957; ferner: աղջատ-անի Ganjaran; ամրոց-անի Greg. Tłay, Chron. Smp. Dul. 616; կուղայակ-անի Jišatak. und Mech. Aparançi; Հանդերձ--անի Ners. Shnorh. El. Edess.; Հառամ-անի Greg. Erec Dul. 168; մուդայ-անի Chron. Smp. Dul. 658; ներբոդ-անի Ners. Lampr.; Չալաց-անի Jišatak; սալար-անի Greg. Erec Dul. 172; բաղաջ-անի Ephr.; Someth-with Greg. Erec Dul. 1921).

Ganz abgesehen von diesen in archaistischem Gewande auftretenden mittelarmenischen Pluralen, die, da sie auch Nichtkilikiern wie Gregor Magistros geläufig sind, die allgemeine Ausbreitung des mi-Plurals auch auf Großarmenien bezeugen, beschränkt sich in der echtclassischen Litteratur der ani-Plural so gut wie ausschließlich auf die Fälle wann wich աւագանի welche beide in der Bedeutung die Adeligen« = >der Adel (konkr.), >die Vornehmen = >die Notabilität = (konkr.) noch die ursprüngliche Natur von Kollektivsingularen durchblicken lassen<sup>2</sup>). Nur bei nichtreinen Klassikern, wie Faustus von Byzanz, Lazar Parpeci, Alexanderroman, die überhaupt vielfach nichtclassisches Sprachgut aufweisen3), hat der Plural auf -ani eine freiere und ausgedehntere Verwendung erlangt, offenbar unter altdialektischem Einflusse, wie denn auch der kilikisch-mittelarmenische mi-Plural aus nichtelassischer Wurzel entsprungen und emporgewachsen ist.

<sup>1)</sup> Das korrupte *Şnublunqufb* des Textes ist zu emendieren in *Şnublubufb* (Gen. Plur. von *Şnubly*).

<sup>2)</sup> Da urspringlich Kollektivsingular, tritt zuweilen noch Pluralcharakter -k an; so bei Agathang. Instr. Plur. աւազանօր; bei Laz. Parp. 68 աւազաները.

<sup>3)</sup> Vgl. Aid. Gramm. Einleitung.

- § 244. Während im Mittelarmenischen der ni-Plural dem Plural auf -ier beinahe gewachsen ist, ist er im Neuarmenischen unter dem unaufhaltsamen Vordringen des letzteren, gänzlich zurückgedrängt worden und als Plural untergegangen. Erhalten hat er sich blos formal und äußerlich in erstarrter Form und veränderter Funktion in den folgenden zwei Fällen:
- 1) In Verbindung mit den Possessivsuffixen. wird nämlich in der westlichen Schriftsprache, im Türkarmenischen und anderen Dialekten das Possessivverhältnis derart ausgedrückt, dass an die einsilbigen Nomina die einfachen Pronominal suffixe -s, -d, -n, an die mehrsilbigen aber die Suffixe -nis, -nid, -nin antreten (Aid. II 47). Z. B.: unutu-u >mein Haus«, mniu-n >dein Haus«, mniu-u >sein Haus«; dagegen: պարտեղ-նիս »mein Garten«, պարտեղ-նիդ »dein Garten«, պարտեղ-նին »sein Garten«; պարտեղներ-նիս »meine Gärten«, պարտեղներ-նիդ ›deine Gärten«, պարտեղներ-նին ›seine Gärten«. Auch an Einsilbler, die mittels des Pluralsuffixes - Ln zweisilbig geworden sind, treten die komponierten Suffixe: Հայրեր-նիս >unsere Väter « oder »unser Vater «, աներ-նիս »unsere Häuser « oder »unser Haus«. Dagegen ist die Form \*ζωιρ-ὑρω, \*ων-իս unmöglich, da die komponierten Suffixe nie an Einsilbler treten. Wie aus der Deklination dieser Possessivsubstantiva hervorgeht1), gehört das Element ni der Suffixe ni-s, ni-d, ni-n, ursprünglich zum Nomen. Auch darin stimmen diese Possessivbildungen mit dem mittelarmenischen ni-Plurale überein, dass beide ausschließlich auf die Zwei- und Mehrsilbigen beschränkt sind. Die Identität beider ni-Bildungen leuchtet ein 2). Die mittelarmenische Pluralendung -ni verlor im Neuarmenischen, analog wie Pluralsuffix-k, den Pluralcharakter; in dieser erstarrten Form verwuchs sie mit den Pronominalsuffixen s, d, n zu einem neuen Possessivsuffixe, welches schließlich in den

<sup>1)</sup> Nom. www.q-uhu >mein Garten«,

Gen. umpmkq-unen >meines Gartens«,

Abl. wwp.mfq-ufu >aus meinem Garten« (Aid. II 47).

Nur im Instrumental umpunt qual-tahu ist an Stelle der ursprünglichen mittelarmenischen Flexion umpunt q-tandu eine jüngere getreten.

<sup>2)</sup> Schon Aidynian Kr. Gram. II 48 hat auf diese Identität hingewiesen.

jüngeren Gebilden Հայրեր-նիս, պարտեղներ-նիս auch an Plurale antrat.

Erhalten hat sich der ni-Plural in erstarrter Form überhaupt vor allen an den Nominativ angefügten Suffixen, und so auch

2) im neuarmenischen Plural auf -n'er. Bekanntlich gilt für das Neuarmenische, wo allenthalben der alte Plural auf -ier1) die Vorherrschaft erlangt hat, folgendes Gesetz: Die Einsilbler bilden den Plural mittels Suff. - Lp, die Mehrsilbler dagegen mittels Suff.  $-4k_{\rm p}^2$ ). Der neuarmenische Plural auf - wurde bisher zu erklären versucht aus Fällen wie: - 12-Liby Plur. v. with about Plur. v. abo, omithe Plur. v. am. hylyber Plur. v. hyly. Da in diesen, bereits mittelarmenischen Fällen von Lp-Plural das stammauslautende n, als im Inlaute stehend, erhalten blieb, während dasselbe im Nom. singularis lautgesetzlich geschwunden war, mochte es den Anschein gewinnen, als bildeten die n-Stämme with nun, als u. s. w. ihren Plural durch Suffix - Lbp. Danach ware dieses Pseudosuffix -the von jenen n-Stämmen aus auf alle übrigen Fälle ausgedehnt worden; das heißt: von den paar n-Stämmen mit abgeworfenem n, die übrigens zum Teil neuarmenisch in anderer Gestalt auftreten3), sei dieses scheinbare Pluralsuffix auf die mehrsilbigen Stämme sämtlicher modernen Dialekte übergegangen, von fast ausschließlich Einsilbigen, was die n-Stämme sind4), auf ausschließlich mehrsilbige Nomina. Die Unmöglichkeit dieser Erklärung leuchtet ein.

<sup>1)</sup> Dislektweise wird -ier verschiedentlich phonetisch differenziert. So z. B. zeigt der Dial. v. Agulis die dem Gesetze der Vokalharmonie sich fügenden Differenzierungen -ar und -ür, S. Sargs. 77; der Dial. v. Tiflis zeigt -ir, Tom. Dial. v. Tifl. 48 f.

<sup>2)</sup> So z. B. dun-bp »Bäume«, huyu-bp »Holzscheite«, aber umpunt q-ubp bardez-n'er »Gärten«, nuhp-ubp osker-n'er »Knochen«, mumq-ubp
astey-n'er »Sterne«, myu-ubp deya-n'er »Kinder«.

<sup>3)</sup> So kennt das Tr. nur Sg. odk »Fuß«, Gen. odk-i, cerk »Hand«, Gen. cerk-i; plur. odk-ier »Füße«, cerk-ier »Hände«.

<sup>4)</sup> Die altarmenischen von mehrsilbigen n-Stämmen gebildeten burp-Plurale purphibur (v. purphi), burlibur (v. burhi oder burmi), purphibur (v. purphi) konnten in ihrer beschränkten Anzahl zur Bildung des nier-Plurals höchstens ganz sekundär mitwirken, nicht aber den Anstoß dazu geben.

Hier drängt sich von selbst der Vergleich auf mit dem possessiven -nis, -nid, -nin. Gleichwie alle Einsilbigen die einfachen Possessivsuffixe annehmen, die Mehrsilbigen dagegen die Bildung mit ni-s, ni-d, ni-n zeigen, ebenso bilden die einsilbigen Stämme den einfachen Plural auf -ier, die mehrsilbigen dagegen den auf -nier. In jenen Possessivbildungen haben wir den alten erstarrten ni-Plural erkannt: dieser selbe mittelarmenische ni-Plural liegt auch in gegenwärtigem Falle vor, und zwar ist Pluralsuffix -nier hervorgegangen aus \*-ni-ier, d. i. der neuarmenische nier-Plural der mehrsilbigen Stämme ist ein zusammengesetzter Plural, bestehend aus dem mittelarmenischen ni-Plural + regelmäßigem neuarm. Pluralsuffix -ier. Dass ausschließlich bei den Zwei- und Mehrsilbigen der nier-Plural erscheint, hat mit der Beschränkung des komponierten Possessivsuffixes auf die Mehrsilbigen den gemeinsamen Grund darin, dass der ni-Plural, nicht erst im Mittelarmenischen, sondern schon in seiner altarmenischen Gestalt -ani und soweit derselbe sich überhaupt zurückverfolgen lässt, nur von Mehrsilbigen gebildet Der mittelarmenische ni-Plural hat sich naturgemäß zum neuarmenischen nier-Plural weiterentwickelt 1): aus ma.

<sup>1)</sup> Der Plural auf - Lbp erscheint — abgesehen von dem Chron. Smp. Dul. 646 stehenden korrupten gung-uk-p, sowie von den ebenfalls aus ursprünglichen einfachen Pluralen auf -4/ korrupten Pluralformen: առու-ներ Geop. 180, պուտուկ-ներ Geop. 135, սնտուկ-ներ Geop. 52 zuerst in der medizinischen, poetischen und Fabellitteratur des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Im »Fuchsbuche« ist derselbe schon ganz geläufig. Am längsten erhält sich der ni-Plural im Pol. Eine Raskover Urkunde des Jahres 1751 (b. Min. Leh. S. 165 ff.) zeigt noch allgemein den ni-Plural in den obliquen Kasus; so die folgenden meist mit Artikel verbundenen Formen: աղբատ-նուն, աղբըտ-նուն, անձարակ-նուն, անպես-նուն, թաղմանուն ans \*Թադման-նուն, թափուր-նուն, թափօր-նուն, կտրիճարուն, մատղ-ընուն, որբովար-նուն, պատարագ-նուն, պատճառ-նուն, պոտկ-նու, տաղավար-նուն, բաղաբ-նուն, բաղ բ-նուն, հարմնիջ-նուն, եշանտութ-նուն, գեղրանթ-նուն; von Fremdwörtern die Genitive Pluralis: արբելլացիա-նուն, աղա-նու, աղա-նուն, արդիքուլ-նուն, արթա-նու, արթա-նուն, բանեկեր-նուն, բրօվիզօր-նուն, խօվան-նուն, շարիաԹ-նուն, սանիաԹ-նու, սդրօնա-նուն, ֆախիր-նուն, ֆունտուշ-Lend. Erst der Nominativ (Akk.) Plur. auf -ni ist zur nier-Form erweitert; so schreibt dieselbe Urkunde zu Gen. plur. wqw-bne nur noch den Nominativ plur. wqw-ukp 169, 170, 173; zu Gen. plur. wg/dw-une den

μωύρρ-ύρ entstand na. μωύρρ-ύρρ (= \*μωύρρ-ύρ-bp), aus ma. φρωνω-ύρ na. φρωνω-ύρρ (= \*φρωνω-ύρ-bp), aus ma. μωρ- μρ na. μρ na. μωρ- μρ na. μωρ- μρ na. μρ

Diese Pluralbildung mittels doppelter Suffixe ist nur ein Glied in der Kette morphologischer Umwälzungen, wodurch in der neuarmenischen Periode, abgesehen von dem 'er-Plurale, die mannigfachen älteren Pluralbildungen, teils weil veraltet und zu Singularen erstarrt, teils weil von dem 'er-Plurale zurückgedrängt und überflügelt, mittels Annahme des regelmäßigen neuarmenischen Pluralsuffixes - 'er, seltener von anderen Suffixen, zu Pluralia composita sich weiterentwickeln ').

# III. Plural auf -4/p -vi.

§ 245. Belegt sind folgende Plurale auf -vi -4/p, -nep, -ep:

wy 4/p ab-vi »Augen« (sg. wy p. »Auge«) B \(\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\ell}{\overline{\overl

Nominativ plur. արթա-ներ 174, 182; zu Gen. plur. արդիրուլ-նու den Nom. plur. արդիրուլ-ներ 182; zu Gen. pl. պատճառ-նու den Nom. plur. պատճառ-ներ 173; von ag. սընտուկ nur Nom. plur. սընտկ-ըներ 182, von ag. տաֆթար nur Nom. plur. տաֆթար-ներ 182 etc.

Infolge dieser im Pol. ausnahmsweise lang anhaltenden Lebenskraft des ni-Plurals konnte es hier zur Entwickelung des ni-Possessivs nicht kommen: wie denn auch in jener Urkunde vom J. 1751 mit der Festsetzung von Suffix -ier auf den Nominativ das Nomen auf -ni völlig geschwunden ist. Das Possessivverhältnis wird demnach im Pol. durch die einfachen Suffixe s, d, n ausgedrückt. Zu letzterem vgl. Aid. I 185. Das Pol. zeigt hierin Ähnlichkeit mit dem Ostarmenischen, wo ebenfalls der einfache Possessivausdruck sich erhalten hat n. Aid. I 196; wie jedoch im Allgemeinen das OA. in der Scheidung der Suffixe -bp und -inbp das Silbengesetz nicht streng befolgt, so ist namentlich beim Possessivausdruck das Suff. -ibp oder -pibp auch auf die Einsilbler verallgemeinert; Beispiele s. bei Aidynian I 196.

- 1) So im Tr. (Aid. II 13 ff.): cervenier »Hände« aus \*cer-vi-nier; ciank »Pferde« = cian + k; oskerdank »Knochen« aus \*oskr-di-ank etc.; ferner im Pol. (nach Hanusz): acvenier, madvenier, odvenier aus \*ac-vi-nier, \*mad-vi-nier etc. Letztere Fälle zeigen deutlich die Erstarrung der mittelarmenischen Pluralendung und deren Verschmelzung mit dem Stamme, der nun als mehrsilbiger das Suff. -nier der Mehrsilbigen annimmt.
- 2) Anßerdem findet sich weiß sowie die Plurale & half, nursh mehrfach belegt in der mittelarmenischen Liederpoesie (vgl. Hayerg, Kost. Samml., Kost. Joh. Tik.).

Thus,  $\overline{q}$ ,  $\overline{q}$ ,

Appul mic-vi »Lenden« (sg. App. »Seite, Lende«) Rb 4.

quest tot-vi > Thuren, Thor« (sg. quen > Thure«) Kost. Samml. I 64, Amirdovlat Hun. II 347.

Juilly mod-vi Gedanken, Pläne« (sg. 4/14 oder 
անսվի don-vi »Häuser« (sg. ատւն »Haus»)²), Gen. անսվոյ Ass. Ant. 71 5, Dipl. Sarv. Hun. I 258.

2 buff son-vi » Hunde« (sg. 2 mil » Hund«), Gen. 2 bufn Rb 6443).

§ 246. Letzterer vi-Plural von ¿miù findet sich bereits in der alten Sprache bei Euseb. IX 8 einmal belegt. Gleichwohl folgt hieraus noch keineswegs, dass die Pluralbildung auf -vi ursprünglich auf die beiden Nomina ¿miù und umaiù beschränkt gewesen sei; denn weder formale noch begriffliche Analogie lag vor, um von letzteren Einzelfällen aus die Verallgemeinerung dieser Bildung bewirken zu können. Weit wahrscheinlicher ist der Ausgangspunkt des vi-Plurals bei den körperteilbezeichnenden Nomina zu suchen; da nämlich die hierhergehörigen Gliednamen ausschließlich solche sind, die doppelt vorhandene Körperteile bezeichnen, lässt sich in dem Element u des Suf-

<sup>1)</sup> Bei Mx. Her. ed. Ven. steht Plur. proff S. 11, 14, 19, 30, 80; ppnch 71, 90, 91, 92, 93, 98, 132, 133; ppch 80. Außerdem S. 131 ibid. die durch prestärkte Pluralform ppnchp Dinges; vgl. pol. testrevik Schwesterns Han. 118.

<sup>2)</sup> Plural uph Swifes Waffenhäuser (v. sg. uph Sunce) belegt in der ma. astrol. Schrift des Mr.'s No. 88 zu Wien. — Daneben zeigt sich Plural with p Häuser in einer Inschrift aus Ani vom J. 1215 (Sir. 77) und in einer Inschrift vom J. 1221 (Sir. 128).

<sup>3)</sup> Bei dem Nichtkilikier Amir Dovlat' erscheint auch der Plural Երեսուի v. երես, երեսը »Gesicht«; so Hun. II 370: եւ յորժամ Հանեն եւ յերեսուին ըսեն՝ գերեսն կարմրցնե եւ զգունն աղեկցնե.

fixes -vi ein Überrest des noch im Numerale kphn. erscheinenden alten Duals vermuten, der bei diesen dualbegrifflichen Nomina überlebte — analog wie im Neuslavischen 1) — und durch nachträgliche Verbindung mit Suffix -i sich zum Kollektivsingular umgestaltete, welcher schließlich als neue Pluralform auch auf andere, meist einsilbige Nomina überging.

Im NA. beschränkt sich dieser meist durch Suff. -n'er erweiterte Plural fast ausschließlich auf Substantiva, welche Körperteile bezeichnen. So im Tr. (Aid. II 14): Abantpubp (\*Abantpubp) v. Abap >Hand<, numtpubp (\*numtpubp) v. nump >Fuße, wentpubp (\*wentpubp) v. wege >Auge<, jougntpubp, pugathubp v. joug resp. neug >Augenbraue<, dulmipubp (\*dulmipubp, pugathubp) v. dulmip >Kniee, dummipubp (\*dumnipubp) v. dum >Finger<2); im Pol.: acconier >Augen
Han. 20, madvenier >Finger< Han. 88, odvenier >Finger
Han. 124, ohungvenier³) >Nägel
Han. 98; daneben jedoch noch die älteren Formen acci >Augen
Han. 20, onkvi >Brauen
Han. 98, jungvi >Kniee
Han. 484); im Ach.: vuedk >Fuße<, pl. odvenier; cierk >Hand
, pl. cetvenier; tur >Thire<, pl. tetvenier, woneben noch die mittelarm. Formen odvi, cetvi, tetvi5) sich halten (Tom. Dial. v. Ach. S. 58).

# IV. Plural auf -up -di und auf -up -vodi-

§ 247. Von ursprünglichen Kollektivis auf -mp (aus \*uti oder \*iti) haben schon im Altarmenischen pluralische Geltung

<sup>1)</sup> Vgl. im Čechischen: oci die Augen«, uši die Ohren«, ruce die Hände«, gegenüber den eigentlichen Pluralen: oka die Augen auf der Suppe, Schlingen«, ucha die Henkel, Nadelöhre«, ruky die Meilenzeiger, Uhrzeicher«; vgl. auch russ. ohn die Augen« zu oko, vun die Ohren« zu yxo.

<sup>2)</sup> Erhalten hat sich im Tr. der einfache vi-Plural nur in den Possessivkomposita: sevačvi »schwarzäugig, jeżodvi »krummbeinig« n. Aid. II 14

<sup>3)</sup> ohungvenier ist jüngere Analogiebildung.

<sup>4)</sup> Außerdem die aus vi-Pluralen weitergebildeten Pluralia composita testrevi-k »Schwestern« Han. 118; gedervank »Stücke« Han. 59 aus \*aeder-vi-an-k

<sup>5)</sup> In torvi, erweiterte Form torvenier hat sich ausnahmsweise diese Pluralbildung bei einem Nomen gehalten, das keinen Körperteil bezeichnet.

\*\*Simblymp\*\* \*\*Ninder\*\* von \*\*simmely\*\* \*\*Kind\*\*, \*\*simply\*\* \*\*Löcher\*\* von \*\*simply\*\* \*\*Löcher\*\* von \*\*simply\*\* \*\*Loch\*\* in Kilikischen die \*\*k-Stämme, namentlich die mit Suffix -phy abgeleiteten den Plural auf -\*\*sip. So von \*\*simply\*\* \*\*Loch\*\* der Plural \*\*simply-mp\*\* jag-di\*\* Mr B \*\*sip\*\* zweimal; von \*\*sip\*\* \*\*Mann, Gatte\*\* der Plural \*\*sip\*\* sip\*\* sip\*

§ 248. Dasselbe Suffix -di erscheint als zweites Formationselement beim Plural auf -vodi. Als kilikisch sind belegt: von gage »Schwester« der Nom. Plur. garp-dun kur-vodi »Schwestern« Ass. Ant. 21 s, Rb 7k; Akk. Plur. q-garp-dun »die Schwestern« Ass. Ant. 19 27; Gen. Plur. gapp-dun Ass. Ant. 21 10, 49 28, Rb 5dp zweimal, Inhaltstabelle 7q. Aus den neuarmenischen durch -k erweiterten Fortsetzungen dieses Plurals, nämlich kor-vodi-k »Schwestern« im Tr. (Aid. II 13), kur-vodi-k id. im Ach. (Tom. 58), dir-vodi-k »Herren« im Tr. (Aid. II 13), im Ach. (Tom. 55) u. s. w. schließe ich: auch von mtp »Herr« lautete im Kilikischen der Plural \*mpp-dun, d. i. den Plural auf -vodi bilden im Kilikischen die einsilbigen r-Stämme mit Gen. singularis -oč.

§ 249. Der kilikische Plural auf -vodi erscheint als Fortsetzung der altarmenischen gleichfalls von einsilbigen r-Stämmen gebildeten Kollektivplurale: nulp-nunh die Gebein, die Knochen« zu nulp »Knochen«; inp-nunh die Eingeweide« zu inp »Bauch«. Damit soll nicht gesagt sein, dass kl. -vodi aus aa. -oti lautgesetzlich hervorgegangen sei, ein nach kilikischen Lautgesetzen unmöglicher Lautwandel; vielmehr ist Suffix -vodi

<sup>1)</sup> Bei Vardan. Vgl. Wb.

<sup>2)</sup> Belegt ist Lphuh >zwei« bei Joh. Chrysostomus sowie in dem alten Glossar >dichterischer und bäuerlicher Wörter« enthalten in Mr. No. 337 der Wiener Mechitharistenbibliothek. Wb. ändert mit Unrecht die gut gesicherte Form in Lphuht (Wb. I 699).

<sup>3)</sup> Sujug op applug udfu ufup jujuh newwyth, upphuhu jupphung duwpu — >50 dass sie all ihren Bedarf von dort erhielten, die Männer im Männerkloster — «.

<sup>4)</sup> Bei Agathang. und Laz. Parp.

zu zerlegen in \*-vi + di, und scheint dies eine unter dem Einflusse des vi-Plurals erzeugte morphologische Umbildung des aa. Suffixes -oti zu sein 1).

Als wirkliche Lautentsprechung des aa. -oti zeigt sich Pluralsuffix -ati in folgenden Pluralen des Dialekts von Agulis (Sarg. 80): oskor-ati nebst oskor-ati-k >die Knochen«; kopk'or-ati und kopk'or-ati-k >die Rippen«. In den westlichen Dialekten dagegen bilden tibereinstimmend die mehrsilbigen r-Stämme dieser Klasse den Plural mit Suff. -di; so im Pol.: oskor-di-k zu sg. oskor Han. 99; appor-di-k zu sg. appar Han. 22; im Tr. (Aid. II 13): polor-di-k zu sg. polor; eppor-di-k, axpor-di-k zu sg. axpar, eppar; im Ach.: axbor-di-k zu sg. axbar (Tom. 58); gesor-di-k zu sg. gesur (Tom. 55) etc. Bei der Allgemeinheit dieser Erscheinung im Neuarmenischen ist hier ein Rückschluss auf das Mittelarmenische wohl gestattet, und darf mit Wahrscheinlichkeit bereits für das Kilikische der Plural \*mapanja-map appair-di zu mapanja angesetzt werden. In der Litteratur erscheint allerdings noch der alte Plural auf -k, wie denn auch noch in der heutigen Schriftsprache die Form hapanga? als Archaismus weiterexistiert.

### V. Plural auf -ww -an.

§ 250. Der Plural auf -wie -an wird vereinzelt gebildet von Thiergattungsnamen. Belegt sind: 2 fune ci-an die Pferde Rb 54 von 2 f ci "Pferd"; f 2 wie is-an die Esel" Hun. II 284 von 1 es sel"; f 2 fune is-an die Esel" Hun. II 284 von 1 es sel"; f 2 fune is core-an (aus \* 2 nph-wie) die Maulesel" b. Matth. Urrh. von 2 nph cori "Maulesel". Während 2 nph wie offenbar eine jüngere Analogiebildung nach 2 fune und 6 mit ist, lassen sich die Formen 2 fune und 6 mit in die altarmenische Zeit hinein zurückverfolgen, wo sie ausschließlich in nicht reinclassischer Litteratur auftreten: 2 fune in Patm. Alex., bei Laz. Parp. und Ners. Šnorh.; f 2 mit bei Laz. Parp., Shirak. und Oskip. Die ursprüngliche Singularnatur der an-Bildung verrät sich darin, dass in ebenderselben alten Litteratur neben 2 fune und 6 mit zuweilen die durch Pluralsuffix erweiterten Formen 2 fune und 6 mit gerscheinen.

<sup>1)</sup> In dem spezifisch neuarmenischen Plural son-vodik >Hunde (Aid. II 13) ist das Pluralsuffix -di, erweitert -di-k', an einen wirklichen mittelarmenischen vi-Plural, son-vi n. § 245, angetreten. — Das Pluralsuffix -vodi erinnert an denselben Lautkomplex im tr. Infinitiv pass. bahvodifür regelmäßiges bahvil vom Aktivum bahol >wachen (Aid. II 207). Zu vergleichen auch die neuarmenischen Verbalderivativsuffixe -od, -ud (Aid. II § 823).

<sup>2)</sup> Aid. II 15.

§ 251. Mit der Pluralform pymu wechselt in der alten Litteratur öfter der Plural promin 1), gebildet mit Suffix -but. welches außerdem in folgenden altarmenischen Kollektivpluralen, zum Teil durch -g verstärkt, vorliegt: phpphub2 die Burgen« resp. »Besatzung« zu sg. րերդ ; գիւդեան 3) »die Dörfer« zu sg. դիւդ; դործեան 4) »die Thaten« zu sg. դործ; դրեան 5) »die Bucher« zu sg. 4/112; Andle briefe« zu sg. Balge; անորեան 7) »die Magier« zu sg. անոր ; անորթեան- ը8) »die Häute« zu sg. մարթ: գրահետև-ը o) und գրահան-ը »Hügel« zu sg. գրահ. Ferner: տրեղեան 10) »die Mönche« zu sg. արեղայ բերդակայետան 11) »Besatzung, Garnison« zu sg. ըերդակայ; եպիսկոպոահան 12) »die Bischöfe« zu sg. հայիսկոպոս; գօրագլխեան 13) »die Heerführer« zu sg. գօրագյուխ։ Հացկատակետն 14) »die Schmarotzer« zu sg. Smylwmml; Sheymmhmb 15) »die Konsuln« zu sg. Spengum. Von Tiergattungsnamen: மாருக்கம் 16) »die Schweine« eigentlich »Schweineheerde« zu sg. [unq; [unpqbmb 17] »die Kraniche« zu sg. խորդ ; ճանձեան 18) ›die Fliegen« zu sg. ճանե ; Նախապետն 19) → die Böcke« zu sg. Նախապ ; խոյետն-ը 20) und payate-g die Widder zu sg. pay. Wie nun in letzterem Falle die Form நடியும் unzweifelhaft aus älterem நடிகம் lautgesetzlich hervorgegangen ist, so erklärt sich analog auch die Pluralform that als entstanden aus ursprünglichem \*th-bat; letztere Lautverbindung ist nach armenischen Lautgesetzen unmöglich: es musste \*2p-buin notwendigerweise zu 2puin kontrahiert werden. Von dem Einzelfalle that ging nun das scheinbare Suffix -ut auch auf das begrifflich nächstverwandte und nächststehende 47 (sowie auf 9mph) über, ohne jedoch die ursprüngliche bente-Form hybrain ganz verdrängen zu können. Da bei dem zu großen lautlichen und begrifflichen Abstande der übrigen Nomina mit buit-Plural das Analogiegesetz nicht weiter zu wirken vermochte, blieb die .....Formation auf jene Einzelfälle beschränkt. Eben durch diesen seinen Ursprung und nur auf

<sup>1)</sup> Bei Agathang. und Ners. Shnorh. 2) Laz. P'arp. 195, Faust. Bys. 177, 178. 4) Laz. P'arp. 488. 3) Nach Aid. I 80. 5) Mos. Chor. III 53, Laz. Parp. 42. 6) Laz. P'arp. 185. 7) Laz. P'arp. 233. 10) Nach 8) Patm. Alex. 9) Jak. v. Nisib. 13, IV Könige 10, 9. 11) Faust. Byz. 178. 12) Nach Aid. I 80. 13) Nach Aid. I 80. Aid. I 80. 14) Laz. P'arp. 15) Mos. Chor. II 47. 16) Luc. 8, 33. 20) Bei 17) Nach Aid. I 80. 18) Leb. d. Vät. 19) Ephrem. Mech. Aparançi.

diese Weise erklärt sich die geringe Ausdehnung des alt- und mittelarmenischen Plurals auf -an.

Erst im Neuarmenischen hat derselbe dialektweise ein größeres Gebiet eingenommen, derart dass er sich tiberhaupt auf die einsilbigen i- und u-Stämme erstreckt. So finden sich von ci (ji) »Pferd« der Plurs. cian im Pol. (Han. 38), ciyan and ciyan-n'er im Ach. (Tom. 59), jian-k' im Ag., cian-k im Zeγna-Dial. (Sarg. 81); von es >Esel der Plur. isan und išan-n'er im Ach. (Tom. 59), ešn'er aus \*ešan-n'er im Pol. (Han. 53); außerdem nach Crb. 746 von Թի, Թիան »Ruder« der Plur. Թիան-ը nebst Շիան-ներ; von դի, գիան »Seite« der Plur. դիան-ը nebst գիան-ներ; von [ne, [newb »Floh« der Plur. [newb-g nebst [newb-bbp; nach Sarg. 81 im Ag. von & Li der Plur. & Li Ei Zoyna-Dial. von & Li > Ei < der Plur. I du'lu-p. Die Beispiele zeigen, dass auch hier, wie im allgemeinen, komponierte Plurale auf -k resp. -'er eingetreten sind, in welchen die an-Form schließlich als Stammform betrachtet ward und zum Singular herabsank, allerdings nur dialektweise. Die Vorstufe zu der modernen Form wan-n'er liegt vor in dem anfangs der neuarmenischen Periode auftauchenden komponierten ni-Plurale hywih (aus \*hywi-uh) Hun. 284, wie denn auch die ebendort erscheinende Pluralform /2 neut (aus \*/2 ne/- wie?) sich in der Folge im Tr. zu hann beforentert.

### VI. Plural auf -- umu'u -stan.

§ 252. Im Altarmenischen bildet das Suffix -stan Lokal-komposita, welche den Sammel- oder Aufenthaltsort von Objekten bezeichnen; so z. B. hay-a-stan >Armenierland <, hndk-a-stan >Inderland <, parsk-a-stan >Perserland <, bur-a-stan ) >Garten <, car-a-stan >mit Bäumen besetzter Ort, Baumpflanzung, Wald <, jil-a-stan >Ölgarten, Ölpflanzung d. i. Ölbäume <, aige-stan (aus \*aigi-a-stan) >Weinberg < und >Reben <. Wie die letzteren Beispiele zeigen, geht die lokale Bedeutung leicht über in die kollektive, zur Bezeichnung der Gesamtheit von Objekten die an dem Orte versammelt sind. Aus dieser Kollektivbedeutung hat sich, wie denn auch derselbe Vorgang bei den übrigen spez. mittelarmenischen Pluralbildungen wiederkehrt, im Mittelarmenischen die eigentliche Pluralbedeutung ausgebildet. Das neue Pluralsuffix -stan tritt an Stelle des alten pluralischen -k in folgenden kilikischen Fällen:

§ 253. Հայրենեստան hairenestan (aus \*Հայրենի-ա-ստան) für älteres Հայրենի-ը »Erbgut, Vermögen«: Ass. Ant. 19 17,

<sup>1) =</sup> np. bostan.

21 10, 45 21, 47 8. 10, Rb \(\rho\_{\text{im}}\); Gen. \(\zeta\_{\text{upphibumin-nj}}\) Ass. Ant. 19 9, 45 15. 17, 65 12, 77 17; Abl. \(\rho\_{\text{upphibumin-nj}}\) Ass. Ant. 47 13. \(\frac{2\llower\_{\text{up-mumin}}}{2\llower\_{\text{up-mumin}}}\) für \(\text{alteres}\) \(\frac{2\llower\_{\text{up-mumin}}}{2\llower\_{\text{up-mumin}}}\) of the \(\text{up-mumin}\) of the \(\text{up-mumin

տեղեստան deyestan (aus \*տեղի-ա-ստան) »Ortschaften, Örter, Plätze« von sg. տեղի »Ort«: A 149, 183, Mx. Her. 36, 38, 80, 120, B ձեր, մերի շ); ի տեղեստան A 149, 150, B խզ; Gen. տեղեստն-ոյ, տեղեստըն-ոյ L 154 24, Rb Inhaltstab. կը. խսելեստան xmelestan (aus \*խսելի-ա-ստան) »Getränke, Arzneitränke« zu sg. խսելից (խսելի) »Getränk, Arzneitrank«: A 235, 288; Instr. plur. խսելեստան-ով B մլը. ըմբելեստան əmbelestan (aus \*ըմբելի-ա-ստան) »Getränke, Tränke« zu sg. ըմբելից (ըմբելի) »Trank«: A 289; Gen. plur. ըմբելեստան-ով A 83, 270; Instr. plur. ըմբելեստան-ով A 2703).

§ 254. Zur näheren Charakterisierung des kilikischen Plurals auf -stan und zur festen Abgrenzung des ihm im Mittelarmenischen zugewiesenen Gebietes wollen wir seine Ausläufer im Neuarmenischen verfolgen.

Im NA. weist der Dial. v. Achalzich folgende stan-Plurale auf: hokgsdan<sup>4</sup>) (neben hokin<sup>i</sup>er) von hoki 'Geist, Seele«; pesesdan<sup>4</sup>) und erweitert pesesdon-n<sup>i</sup>er (neben pesan<sup>i</sup>er) von pesa 'Bräutigam« Tom. Dial. v. Ach. S. 59. Am ausgeprägtesten jedoch tritt uns diese Pluralbildung entgegen im polnisch-armenischen Dialekte von Kuty. Derselbe besitzt folgende stan-Plurale:

<sup>1)</sup> In Geop.

<sup>2)</sup> Die betreffenden Formen *unbeqhammi* B 52 mid und unbequami B <del>1/4 p</del> sind zu emendieren in unbeqhammi, welch letzteres in B <del>1/4 p</del> wirklich richtig vorkommt.

<sup>3)</sup> Mr No. 88 der Mechitaristenbibliothek zu Wien zeigt außer häufigem unberbummu auch den Plural Jusphummu »Wälder« zu sg. Jusph »Wald«.

<sup>4)</sup> Richtiger: hokestan, pesestan!

7

diese Weise erklärt sich die geringe Ausdehnung der mittelarmenischen Plurals auf -an.

Erst im Neuarmenischen hat derselbe dialektwe Gebiet eingenommen, derart dass er sich überhaupt i- und u-Stämme erstreckt. So finden sich von ci cian im Pol. (Han. 38), ciyan und ciyan-n'er im 🌶 Ag., cian-k im Zeyna-Dial. (Sarg. 81); von es isan-n'er im Ach. (Tom. 59), esn'er aus \*esan-r' dem nach Crb. 746 von Ph, Phuis >Ru? Phub-ubp; von ah, ahub »Seite« der von [ne, [newl >Floh der Plur. [newl im Ag. von Liuf >Ei der Plur. Ld der Plur. dulle-p. Die Beispiel meinen, komponierte Plurale av 3 die an-Form schließlich als St herabsank, allerdings nur d' tauchenden komponierte denn auch die ebendor, sich in der Folge ip .129 مىي ... orti-k'.

plur. *orzo-n<sup>i</sup>er*. § 252 ...or civil« plur. *tadostanji-k*".

menstellung geht hervor: Der Plural auf komposi' .cuarmenischen nur von vokalischen, d. i. auf iektep ...utenden Stämmen gebildet und zwar im Dialekt -a-st unalzich von Stämmen auf -i und -a, im Dialekt von T aty von Stämmen auf -i und -u. Ebenso muss diese Pluralkildung auf ausschließlich vokalische Stämme beschränkt gewesen sein im Mittelarmenischen, worauf jene Dialekte zurtickgehen. Bei andern als i-Stämmen, d. i. bei u- Stämmen und g-Stämmen, ist diese Pluralbildung nicht ursprünglich und nicht kilikisch, wie denn auch das Neuarmenische nur einige Fälle hiervon aufzuweisen hat, und die überlieferten kilikischen stan-Plurale sämtlich nur von i-Stämmen gebildet sind. bleibt für den kilikisch-mittelarmenischen Plural auf -stan blos die Klasse der auf -i ausgehenden Stämme, und zwar dürfen wir, von der Häufigkeit dieser Bildung im Poln.-armenischen auf das Mittelarmenische rückschließend, dem kilikischen stan-Plural die ganze Klasse der i-Stämme als sein Gebiet zuweisen: ausgenommen jedoch die Einsilbler wie 2/ >Pferd <, n den Mehrsilbigen diejenigen, welche lebende Wesen n, wie spaß »Sohn«, ganz wie im Pol. diese Pluralt einziger Ausnahme von Keri, pl. Kerestan) nur bei leblose Wesen bezeichnen, stattfindet¹).

hrend die Substantiva, die den Plural auf -vi
auf -vodi bilden, zugleich auch prinzipiell
zahl den Plural auf -bp resp. auf -up zus in Wirklichkeit seltener vorkommt —
'ieser i-Stämme jene regelmäßigen und
uralbildungen auf -up und auf -up
vefunden. Der Plural auf -stan resp.
sen Nominen neben dem hier noch
ten § 256, a.) der ausschließliche.

en auf - k.

## ... auf -g -k.

sich der altarmenische Plural auf ausschließliche Pluralbildung in zwei Fällen:

1) bei den mehrsilbigen Nomina auf -i, welche lebende Wesen bezeichnen, sowie bei den Substantiven auf -e. Belege: zu sg. npah orti »Sohn« der Plur. npah-g orti-k 19 25, 23 16, 47 14. 15, 53 11, 55 14, Rb m, p, d, fq, 7q, 7p, 5dp; zu sg. munishyh daneçi »Hausgenosse« der Plur. ununshyh-g daneçi-k 13 11; zu sg. mpi pingh divençi »Gerichtsbeamter« der Gen. Plur. mpi pingh divençi eç 39 13; zu sg. pphumail kristone »Christ« der Plur. pphamail-g kristone-k Het. Kor. 478, 485, 486, 488; zu sg. mpupt baxre »Rind« der Plur. mphpt-g baxre-k Mr A

<sup>1)</sup> Während das Kilikische die an den i-Stamm mittels Bindevokals a antretende Endung -stan lautgesetzlich zu estan werden lässt, findet dies in den angestihrten polnisch-armenischen Beispielen nur mehr ausnahmsweise statt in den Piurslen pole-stan und galaje-stan, da sonst allgemein die Endung -stan ohne Kompositionsvokal a an das auslautende i antritt, welches nun regelrecht zu o geschwächt wird, eine morphologische Neubildung, bedingt dadurch, dass stan seinen ursprünglichen Charakter längst ausgegeben hatte und als eigentliches Pluralsuffix erschien. Im Dial. v. Ach. wiederum verwächst das durch Kontraktion von i-a entstandene e mit -stan zu einem neuen Pluralsuffix -estan, das in pes-estan aus \*pesa-estan zum Vorschein kommt.

und B etc. Nie findet sich von den vokalischen Nomina dieser Klasse eine andere Pluralbildung.

Entsprechend bildet noch heute im Pol. orti »Sohn« ausschließlich den Plural orti-k (Han. 49), tadostanji »Gerichtsbeamter«, den Plural tadostanji-k (Han. 115); ebenso kennt die westliche Schriftsprache von derselben Klasse vokalisch auslautender Stämme noch immer nur den k-Plural: von tošnami »Feind« Plural tošnami-k, von orti »Sohn« Plural orti-k (Aid. II 14). In andern Dialekten ist allerdings auch hier der alte Plural verdrängt. Vgl. Črb. 746.

Auf das Gebiet der übrigen vokalisch auslautenden Stämme hat nach dem im Vorhergehenden Gesagten der Plural auf -hp resp. auf -ip Eingang gefunden.

2) beim Pronomen, worther Näheres unten § 281 ff. Nur auf die Demonstrativa wjn, wjm, wju versucht bereits der kp-Plural sich auszudehnen (vgl. oben § 234. 2)), eine Erscheinung, die sich im NA. fortsetzt¹).

Aber auch außerhalb des soeben bezeichneten Gebietes behauptet sich noch der Æ-Plural, allerdings nicht unumschränkt sondern neben den neuen kilikischen Pluralen auf -- Lp, und auf -- Lp, welche ersterem die Herrschaft streitig machen. Dies gilt:

a) für die gesamte Klasse der vokalisch auslautenden Nomina. So erscheint neben dem ni-Plurale //w/-u/ von //w/ »Zeuge« noch als ebenbürtig der ältere Plural 4/441-2 29 3. 10, 31 5. 10, 35 7, 39 19, 51 2, 57 25, 59 18, 63 16, 81 10; neben Plural wham - th von wham > Zahn « noch wham - B & 4, A 24, 256, 259; ferner von & sunung > Sklave < Plural & sunung-g L 155 7; von բանանայ »Priester« Plural բանանայ-ը Rb կը; von ազայ >Kind Plural may 17 7. 9, 37 20, 39 2, 47 16. 18, 49 17. 29, 52 1. 10. 17, 53 9. 15, Rb 4p, 4p, 4pt. Die neuarmenische Fortsetzung letzterer Form liegt vor in pol. deya-k »Kinder« Han. 46, wie denn auch z. B. im Tr. und in der westlichen Schriftsprache (Aid. II 11 § 42) dieselben alten Formen in demselben Falle weiter existieren. Zeigt sich demnach bei den Stämmen auf -w, der k-Plural noch als der geläufigere, so ist derselbe auch bei denen auf -u und -i noch lebenskräftig: neben Plural யக்பு-ம் von யக்கட stene steht die k-Form யக்கட்ட Rb வீட் und dass die auf -i, obwohl den neuen stan-Plural bevorzugend,

<sup>1)</sup> Vgl. nach Črb. 754 die pronominalen Plurale hywithe neben hywite und hybrig von he sein«; weihhwhithe ibid. 755 von weihhwh dieser«.

dennoch die ältere &-Bildung noch nicht aufgegeben haben, geht hervor aus Beispielen wie: wahhh-p »Schröpfköpfe« von sg. wahhh B Jet, Jet, A 161, 259; wahh-p »Jahre« von sg. wahh B Jet; wah-p »Eingeweide« von sg. wah B Jet, Jet; wahh A 28; ferner whip »Ohr« und »Ohren« B Jet, Jet; hambih und membih »Speise« und »Speisen« A 284, B Jet, Jet; wahhh und B. Noch im NA. ist, abgesehen von Dialekten wie Pol., wo der stan-Plural, oder wie Nach., wo der n'er-Plural ausschließlich Platz genommen hat, in diesem Falle Pluralsuffix -& lebendig. Vgl. Črb. 746, Sarg. 77 und 96.

Dass der R-Plural sich bei den vokalisch auslautenden Stämmen noch halten konnte zu einer Zeit, als fast das Gesamtgebiet aller übrigen Nomina von den normalkilikischen Pluralen auf -kp und auf -kp eingenommen war, beruht nicht so sehr auf der Abneigung jener Suffixe -եր und -եի (= անի) gegen vokalische Verbindung - den aus der alten Sprache überlieferten Kollektivgebilden auf -krup und -utah liegen freilich ausschließlich konsonantisch auslautende Nomina zu Grunde als vielmehr auf der entschiedenen Vorliebe des Suffixes -für die Lautverbindungen he, mig, mig, insofern aus diesem Streben eine Reihe erweiterter Plurale auf -he, -weg im Kilikischen erzeugt worden war. An letztere jungere Neubildungen sich anlehnend gewann der &-Plural der vokalischen Nomina eine feste Stütze und Halt gegen das Vordringen des Lp- und ър-Plurals. Die äußerliche, formale Übereinstimmung mit den jüngeren erweiterten Pluralen rettete nach dem Analogieprinzip noch einstweilen den einfachen E-Plural innerhalb jenes beschränkten Gebietes<sup>1</sup>).

b) für die Klasse der Familien- und Verwandtschaftsnamen. Wenn letztere noch teilweise bis in die moderne Sprache den &-Plural zeigen<sup>2</sup>), so ist dies nicht willkürlicher Klassizismus,

<sup>1)</sup> Bezeichnend ist dabei, dass im NA. eben jene Dialekte, in denen die erweiterten Plurale auf  $-i\vec{k}$ ,  $-u\vec{k}$ ,  $-a\vec{k}$  am meisten entwickelt sind, auch den einfachen  $\vec{k}$ -Plur. bei vokalischen Nominen in größerem Maßstabe beibehalten haben; so der Dialekt v. Agulis n. S. Sarg. 77 und 96.

<sup>2)</sup> So pol. jenozk > Eltern Han. 47. In der modernen Litteratursprache neben Plur. Swyphp, Swyphp, bequipfible auch noch Swpg, Swpp, bequipp Aid. II 15; ebenso noch Plural whapp zu mtp neben regelmäßigem wtphp.

sondern historische Fortsetzung des entsprechenden mittelarmenischen Plurals; denn das Kilikische bildet noch ganz gewöhnlich die Plurale: bypung Britder Rb w, 49 28, 93 22; ynunkyp Schwestern 39 1, 37 25, Rb w, 77; duoze, dunze Eltern 45 10, 49 26, 53 16, Rb \(\frac{\frac{1}{\phi}}{\phi}\), \(\frac{1}{\phi}\), \(\frac{1}{\

In allen übrigen Fällen ist der altarmenische Æ-Plural als solcher geschwunden; wo er noch trotzdem vereinzelt in der Litteratur erscheint, ist dies Klassizismus. — Nur als uneigentlicher Plural hat er sich außerdem noch erhalten in dem

### Plural auf -K mit Singularbedeutung.

- § 257. In demselben Maße als im Laufe der Geschichte das Gebiet des &-Plurals sich verengt, greift andererseits die Klasse jener Nomina um sich, die mit der Pluralform Singularbedeutung verbinden. Mit dem Zurückgehen und Schwinden des &-Plurals aus der Reihe der wirklichen Plurale geht Hand in Hand sein Herabsinken zu singularischer Funktion und Verwendung.
- § 258. Als uneigentliche Plurale haben sich im allgemeinen sämtliche altsprachlichen Singulargebilde auf & bis ins Neuarmenische hinein erhalten. So auch im Kilikischen: wuppwing Gut, Lehnsgut (= cl. wuppwing) 11 4. 5. 14. 16. 17. 18. 25. 28, 13 2. 25. 28, 15 3. 27, 17 2. 16, 19 18, Rb  $\overline{\zeta_{\mu}}$ ; aph  $\zeta_{\mu}$  (= cl. appwing, aphwing) > Harnisch 31 9; aphwing > ungesetzlich erworbenes Gut 29 11, Rb  $\overline{\delta \psi}$ ; hower Recht 321, 9 23, 13 7. 14, 15 8. 9. 16, 23 5, Rb  $\overline{\delta \delta w}$ ; huppy > Gehirn, Verstand Rb  $\overline{\gamma_{\mu}}$ ,  $\overline{\delta \delta \psi}$ , B  $\overline{\delta \psi_{\mu}}$ ; hower > Rede 15 11, 29 2, 57 14; hung > Wille 29 5, 35 19;  $\zeta_{\mu \mu \eta j g g}$  (= cl. wangg und wangg) > Rustung 31 9;  $\zeta_{\mu \nu \lambda g}$

Als spätmittelarmenisch belegt bei Hun. II 285. Als ältere kilikische Form darf mopier angesetzt werden, nach der entsprechenden neuarmenischen Form bei Crb. 749.

>Ernte Rb \$\overline{\lambda}\text{i}; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\sinde \text{und \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{pi\_{\mu\_R}}\$ it. 15 24, 29 18, 31 7. 35 1. 3. 30, Rb \$\left(\mu\_R\), \$\overline{\limbda}\text{in}; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{pi\_{\mu\_R}}\$\text{ Schuld} < 71 17; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{pi\_{\mu\_R}}\$\text{Notwendigkeit}, Bedürfnis < 13 8, 17 9, 27 17, 35 6, 53 23, 59 3; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ Kloster < Rb }\overline{\pi\_R}\$; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{pi\_{\mu\_R}}\$\text{ GeldbuBe} < 13 14, 61 20, 73 15, 79 14; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ming}\$\text{ Misshandlung} < 61 6. 9. 11; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ Gesetz} < \text{Rb }\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$, \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ Misshandlung} \text{ Bad < (= cl. \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ Bib}, \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ pi\_{\mu\_R}} \text{ Misshandlung} \text{ Not < Rb }\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ Meinung}, Verdacht < Rb }\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ Not < Rb }\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\text{ Not < Rb }\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$; \$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\overline{\pi\_{\mu\_R}}\$\overline{\pi\_{\mu

Zu kilikischen Singularen herabgesunken sind folgende in der classischen Sprache noch als Plural geltenden R-Formen: այիարեր und այիարը (cl. այիարե) «Land« L 178 11, Rb ճժը; առուգնայը (cl. առեւգնայ) »Entfthrung« Rb Հգ ; բերանը (cl. բերան) » Maul « B ձՀդ ; դանկատը und դանկատեր (cl. դանդատ) »Klage« 29, 13 20, 15 10; apply (cl. appl) »Preis« Rb 5/; apply (cl. 444) >Seite 37 14. 24, 51 14; 4 mply (cl. 4 mply) >Schlage, Wunde, Verwundung < 31 11, 59 36, 61 2.8; hpg (cl. pp) »Sache, Ding«, als pron. indef. »etwas« 9 24, 13 30, 15 7, 19 13. 18. 25, 23 30, 35 2, L 1566; [hu]ng, (cl. [hu]ng) » usurpiertes Objekt « 27 6. 19, 57 25; ծեծը und ծեծանը (cl. ծեծ) »Schlag, Wunde« 61 23. 5; Համանը (cl. 4pmdint) >Befehl, Erlaubnis 19 10. 21, 31 21, 33 3. 10, 35 2, 49 17. 53 3. 20. 25, L 178 16, 185 9. 20, Rb կ, Հբ, ճծա ; Համարբ (cl. Swelip) >Zählung« 93 6; Swelph (cl. Spwelp) >Einladung, Vorladung« 9 14. 15. 19; which pr adj. »unaufgefordert« 15 1; Thur (cl. 26n) > Hand ( B Job 1); Jungung (cl. Jungung) > Mithle ( B doe, dy, Rb de; amp, (cl. 2mp) »Verhaltnis, Proportion« im Gen. und Instr. Rb /k, B 577. Daneben gilt freilich zum Teil noch der ursprüngliche Singular wie 2 mg, 26m, 464 resp. դին, դարկ, դին Gen. դևոց als gutkilikisch. Spezifisch kilikisch sind endlich Singulare wie: 4/1/11/2 >Klage (plur. 4/1/11/2/1/2) 31 20, 33 5. 25, 35 27; *Հիլայանը* Gen. Հիլայնաց 57 14; աժեր >Wert < Rb ...; " | Maklergebühr < L 155 2. 6. 21. 22. 23; տարել էր » Schiffszoll« L 156 2; արծվեր Name einer best. Krankheit<sup>2</sup>) B ժը, մկդ ; Հարկիր »Ehre, Ansehen« 9 12; շլաբը »Nacken«

<sup>1)</sup> Lufu Llenugu »der linken Hand«.

<sup>2)</sup> Vgl. Wb. unter wpdach.

sondern historische Fortsetzung des entspreche armenischen Plurals; denn das Kilikische bi?/ , Հովցնելիք gewöhnlich die Plurale: Lypung Britder« P. The Speise տելիը »Pulver« »Eltern« 45 10, 49 26, 53 16, Rb 4, 4, stc.1). Zuweilen Rb 17, 5p, 5dq; 5mpg »Väter« Gen. 5/ aur Geltung, wie (= cl. *шышрр*) »Herren « 17 14, Rb брид / in einer Inschrift aus Ani vom . vereinzelt erscheinen neue Plural/, das NA. Während im Kl. von Juge der auf -'er in der F ortbesteht, kennt z. B. das Tr. liche fraglichen Nomina en dand (, vodk resp. v\*edk >Fuß (2).

Erhaltung des Suffixes -k das Tr.

dand (, vodk resp. v\*edk >Fuß (2). Einfluss der altelassische , entstandenen neuen Singularstamm auf

In allen tibrigen F. suffixe sowohl des Singulars als des Plurals solcher geschwunden an Nominalstamm an. So im Ach. (Tom. 58) zu Litteratur erscheint vodk-i, zu c'erk »Hand« Gen. cerk-i. Analog licher Plural ha westlichen Dialekte nach folgendem Schema:

Plural:

S 257.

S 257.

S 257.

S 257.

S 258.

S 257.

S 258.

S 258

den plur. 4p-bp; von 2bn.g. Hand« der Gen. 2bn.-ug, Plur. plur. 4p-bp; von 2bn.g. Hand« der Gen. 2bn.-ug, Plur. plur. plur. plur. Doch tritt schon bei Johannes Tulku-plur. (1489—1525) die neue Flexionsweise hervor in der Form plus (1489—1525). Tilk. 39.

# II. Erweiterter Plural auf -# -k.

§ 260. Die in Obigem beobachtete Vorliebe des Suffixes -k für vokalische Verbindung führte zur Bildung von Pluralen mit Suffix -aik und -ik von konsonantisch ausgehenden Nominen. Hierher gehören folgende kilikische Plurale: hzhuwu-mje išxan-aik zu hzhuwu »Fürst« 3 11; Akk. plur. n-hzhuwu-mje Rb \(\overline{\zeta}\), bei Kirakos v. Ganj. (13—14. Jahrh.); Gen. Plur. hzhuwu-mg 3 8,

<sup>1)</sup> Über die daneben z.B. in 2/hbummb erscheinende Form auf -stan vgl. oben § 253.

<sup>2)</sup> Aid. II 14, Tom. Dial. v. Ach. 33, 58.

<sup>3)</sup> Beispiele siehe unter Pluralflexion.

ும்-யூ. baron-aik zu யுயறாம் »Lehnsherr, Baron « 59 12, Rb ա, ը, խդ, Gen. Plur. պարոն-աց 3 4, 9 2, Rb & 5; ுaik zu யாபுமைய் »Fürst, Sultan« nach Aid. II 16. nenzustellen die aa. Plurale: աղախն-այր zu ՙՆ-այբ zu տիկին »Dame, Fürstin«; կան-

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S erweiterten Plurale auf -ik erscheint ural zu suboft »bekannt« Rb sty. augenscheinlich der in den Kasus obliqui **δωίιο β-μη)** auftretende Flexionsvokal i auf die u verallgemeinert. Dagegen beruht das Pluralsuffix ு முறைய்-யுழ und den analogen Fällen auf direkter Anunung an die oben erwähnten altarmenischen Plurale auf -aik. Die geschichtliche Entwickelung der Pluralgruppe auf -யுத ist folgende: ursprünglich auf den Einzelfall டியியுத nebst mplicate beschränkt ging bereits in altarmenischer Zeit von տիկին »Herrin, Fürstin« das Suffix -այլը als Pluralsuffix auch auf das formal gleich auslautende, begrifflich entgegengesetzte ադախին »Magd« tiber¹). Erst in mittelarmenischer Zeit gab das Streben des Suffixes & nach vokalischer Verbindung den Anstoß zur weiteren Ausdehnung dieser Pluralgruppe, indem es dazu führte, dass von dem älteren Falle արկին »Herrin, Fürstin« der Plural auf -aik überhaupt auf sämtliche begrifflich verwandten Nomina sich ausdehnte: von dem Ausdrucke für »Herrin, Fürstin« ging so die fragliche Pluralbildung über auf die Ausdrücke für »Herr, Fürst« իշխան, պարոն, սուլտան, sämtliche ebenfalls auf -n auslautend.

> Zu vergleichen ist pol. Plural odemver-ak? (Han. 97) zu odemver (= cl. otanavor) »garçon de noces«, Gen. plur. odemver-aç; ferner im Pol. (nach Aid. I 184) die Plurale: բարեկըմ-աբ »Freunde« v. բարեկամ; անդաւոր-ար »Sünder« v. անդաւոր ; փոխանորդ-ար »Vertreter, Nachfolger« v. papulanna; geradezu mit den kilikischen in der Endung übereinstimmend sind die Plurale: "" | p3 | die Dorfschulzen v.

<sup>1)</sup> Auf den ursprünglichen einfachen Plural \*-- unw fußt-- g deutet noch der aa. Instrumental Plur. ազախն-ով g, welcher nicht zu Nominativ ազախն--այբ, Gen. -այց, -աց, sondern zu Nominstiv \*աղախին-բ Gen. \*աղախն--mg (Gen. sg. wqm/n-nj) gehört.

<sup>2)</sup> Die ältere Lautform nunphilap-ung bei Min. Leh. 179; auch Plur. կարիճվոր-աբ Min. Leh. 178, 182.

<sup>3)</sup> In einer Lemberger Urkunde vom J. 1450 (bei Min. Leh. 116).

mulanualp, Gen. mulanuap-my; pulabp-m-myg<sup>1</sup>) die Genossen v. pulabp, belegt in polnisch-armen. Akten vom 14.—17. Jahrh. Analog bilden im Ag. (S. Sarg. 78) die Personennamen und Patronymica den erweiterten Piural auf -myg resp. auf -nzg, je nachdem der Gen. singularis auf -my, pluralis -mg, oder aber Gen. singularis auf -oy, pluralis auf -nzg ausgeht. So von punquump mit Gen. ag. -my und Gen. pl. -mg der Nominativ pluralis punquump-mg; von funquum mit Gen. ag. -my und Gen. plur. -my der Nom. plur. funquum-mp; von funzummzp mit Gen. ag. -oy und Gen. plur. -nzg der Nom. plur. fungump-nzg etc.

§ 261. Plurale auf - why und - nchy. Auch die aus der alten Sprache überkommene Pluralbildung auf -mbg und -mbg. meist uneigentliche Plurale mit Singularbedeutung, hat an Ausdehnung gewonnen. Außer Formen wie was sur summen wie - was Mühee, யயுர-யப்- p > Gut , அரடி-யப்- p > Schädigung , பயுக்-யங்- p > Bemthung«, #7-11-2 >Stinde«, 21-11-2 >Misshandlung« erscheinen als dem Altarmenischen noch fremd: quiblim-min-p »Klage« zu դանկատ ; ծեծ-ան-ը «Verwundung« zu ծեծ ; հիյայ--ան-ը »Anklage« zu հիլայ-ը; հրաւիր-ան-ը »Einladung« zu Spunty etc. Belege siehe unter Plural auf - mit Singularbedeutung«. Wie aus as. mucqui neben mucquib-g, aus dry--யட்-யர் கிடி-யட்-நிர neben கிடியட்-த hervorgeht, ist diese Bildung ursprünglich entstanden durch Antreten des Pluralsuffixes -R an den mit Suffix -an erweiterten Stamm. Dasselbe gilt von dem Plurale auf -neig. Belegt ist außer proue-neb-g »Recht« die mittelarmenische Neubildung upg-nin-g2) »Thränen« B 33. Als besondere Spezies des uneigentlichen k-Plurals mit Singularbedeutung mussten naturgemäß die Pluralbildungen auf -ank und -unk an Ausdehnung gewinnen, um so mehr als bei Fällen wie wpgning wohl auch Anlehnung an die äußerlich identischen Plurale auf -unk- und -ank der konsonantischen n-Stämme, wie சிரியம்-ஐ, மிரரியம்-ஐ stattgefunden haben mag.

# III. Pluralia composita auf - z - k.

§ 262. Pluralsuffix - Ferscheint als letztes Bildungselement zusammengesetzter Plurale in folgenden Fällen:

<sup>1)</sup> In einer Urkunde vom J. 1604 (Min. Leh. 157); Gen. Plur. Phylogeness Min. Leh. 149.

<sup>2)</sup> kl. wpgning = pol. ardusunk, tf. artasunk, tr. und neh. arçunk (Han. 27).

- 1) qhq-bpmy-p Plural zu qhq »Heilmittel« Mx. Her. 131; dazu die Varianten qhq-pmb-p aus \*qhq-bpmb-p B t, Jyq; qhq-pnb-p aus \*qhq-bpmb-p B t, Jyq; qhq-pnb-p aus \*qhq-bpmb-p stellt sich auch das schon bei Faustus belegte varianterpmy-p »Klöster« sowie das entfernt verwandte qhq-opt-p aus \*qhq-ophmy-p »Dörfer« (Aid. II 16). Es sind dies die mittelarmenischen Ausläufer älterer entsprechender Bildungen. Vgl. als analoge altarmenische Fälle: zu mpm-npmy, mpm-nphmy (-ophmy) das erweiterte mpm-npmy-p, mpm-nphmy-p »Saaten« v. mpm »Grundstück«; zu dub-npmy, varianterpmy, varianterpmy, varianterpmy (-ophmy) das erweiterte dub-npmy-p, varianterpmy-p, varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster» v. varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster» v. varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster» v. varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster» v. varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster» v. varianterpmy-p »Klöster« v. varianterpmy-p »Klöster» v.
- 2) thuy-wor Instr. plur. von thuy >Zeuge < 59 9, 75 11; thus for Instr. pl. von the form A 183; diese neben gewöhnlichem Instrumental auf -thut erscheinende Form setzt einen Plural \*thuy-wh-r, upwh-wh-r, voraus. Aus dem Fehlen weiterer Belege folgt nicht etwa, dass diese Bildung erst im Entstehen begriffen war, vielmehr stellt sie sich, wie auch die Formen auf -thuy r, -punk r, -punk r, sowie auch die von Aid. II 16 als altvulgär d. i. kilikisch angeführten Plurale pty-tp-r >Dörfer <, 5 pm-tp-r >Hälse <, als die im Absterben begriffene Fortsetzung von entsprechenden älteren Bildungen dar 1), welch letztere entstanden waren zu einer Zeit als von den Kollektiva auf -wich bez. -tpuy, -npuy, -twp der Pluralcharakter noch nicht recht ausgeprägt und entwickelt war. Dagegen teilt bereits den Charakter der neuarmenischen Pluralia composita
- 3) der Plural compos. Jupp-ply-g oder mit Konsonantenvereinfachung Jupp-pg »Menschen«: Nom. plur. 39 23, Rb 5/pq; Akk. plur. g-Jupp-pg ibid.; Gen. plur. Jupp-l-ung 39 12, 73 12, B 5/q; Instr. plur. Jupp-l-ung L 156 21. Analog wie die neuarmenischen Pluralia composita (vgl. oben S. 190) aus älteren zu Singularen verblassten einfachen Pluralen hervorgingen, ebenso ward mittelarmenisch aus dem nicht mehr als Plural gefühlten älteren Jupp-ply durch Suffix -k der komponierte Plural Jupp-ply-g, Jupp-pg, der noch heute im NA. fortlebt als

<sup>1)</sup> So bei Agathang. der Instrumental wewq-winop, bei Laz. Parp. wewq-wintop neben wewqwinof resp. wewqwintowe. Zu qhq-hp-p für echtkilikisches ahn-hp, ahm-hp-p für echtkilikisches ahm-hp, vgl. die as. Formen punt-hwp-p, np-hwp-p § 236.

mart-ik im Pol. (Han. 90), Ach. (Tom. 58)<sup>1</sup>), woneben auch der Plur. compos. auf -n<sup>i</sup>er, martig-n<sup>i</sup>er im Pol., ja sogar martik-n<sup>i</sup>er und martik-n<sup>i</sup>er-k (Črb. 744) getreten ist.

### C. Pluralflexion.

### I. Flexion der &-Plurale.

#### 1. Kasus recti.

§ 263. Charakteristisch für die Flexion der &-Plurale ist das Zusammenfallen von Nominativ und Akkusativ, welch letzterer mit Aufgabe des altarmenischen Suffixes -s wie der Nominativ auf - & ausgeht. Allerdings tauchen vereinzelte Akkusative pluralis mit Suffix -k schon in der älteren Litteratur auf, aus welcher Aidynian Kr. Gramm. I 78 folgende einschlägigen Fälle anführt: ի անինը, զանինը, գիւր պարըն, ի ձայնարկունըն, ի վանը դի, ի վանգն, ընդ խորհուրդըն, ի չորը, պաղօթեր, ընդ տիեղերը, զիրըն, գ ջուրըն, գ բանակըն, գկարգը, Akkus. ավետիը, Akk. րազմութիւնը, Akk. գալթադղանը. Dadurch, dass sie nur vereinzelt und bei schlechten Klassikern erscheint, kennzeichnet sich diese Kasusform als nichtclassisch, als ein Produkt der altarmenischen Volkssprache, die, wie in andern Fällen, so auch hier, längst vor der kilikischen Zeit von der im Classischen überlieferten älteren Sprachform abgewichen war und eine jüngere morphologische Neubildung geschaffen hatte. Und zwar ging, wie schon aus der Natur der oben zitierten altarmenischen Formen hervorgeht, diese Neuerung aus von uneigentlichen Pluralen wie Julig, unfleglege, welche, da ein ungeteiltes Ganzes oder eine Einheit bezeichnend, sich zuletzt geradezu den eigentlichen Singularen in der Flexion anschlossen, insofern sie den Beugungsunterschied der beiden Kasus recti beseitigten. Unter der Wirkung des Uniformierungsprinzipes verallgemeinerte sich sodann diese Erscheinung, die schon in spätclassischer Periode derart vollendet und abgeschlossen war, dass auch in die Werke classisch schreibender oder schreiben wollender Autoren wie Matthäus v. Urrha, Michael der Syrer u. a. m. der Akkusativ auf -k ganz gewöhnlich zugelassen

<sup>1)</sup> Hier allerdings mit veränderter Flexion Gen. mart-ueç, indem sich Plur. martik in der Flexion dem einfachen k'-Plurale der Nomina auf -i auschloss.

wird<sup>1</sup>). — Aus der Masse kilikischer Belege seien nur folgende herausgegriffen: q-2fbhgb B  $\overline{ddq}$ , quyu gwuhfhgu B  $\overline{dhq}$ , q-1uhfhgb B  $\overline{dhq}$ , q-1uh-1hgb B  $\overline{dhq}$ , q-1uh-1hgb B  $\overline{dhq}$ , q-2hhyhgb Rb  $\overline{dh}$ , q-4hhyhgb Rb  $\overline{dh}$ , q-4hhyhgb Rb  $\overline{dh}$ , q-4hhyhgb Rb  $\overline{dh}$ , q-4hhyhgh q-4hhyhgh q-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4hhyq-4

<sup>1)</sup> So bei Stepannos Orbelean im 14. Jahrhundert die Akkusative Pluralis: h Gung I 116 2. 15, 261 4; h quicumb Ruznihh I 122; q-ih-dunqhuib g I 125 19; h dung I 126 15, 128 11, 129 20; quib qha I 209 3 infr.; q Uunneududh guluugu I 126 15, 128 11, 129 20; quib qha I 209 3 infr.; q Quuneududh guluugu I 1222 9, 225 8; qhen yhuubu I 261 12; qqha gu I 272 17; qduib g I 281 14, 282 4; quaep bih qby gu I 282 10. 11; ferner unbestimmte Akkusative wie: Luypbuh I 260 19; duib g I 281 5; hung I 112 5; udanh g I 112 3; Luypbuh I 260 etc.

<sup>2)</sup> Als neuostarmenisch werden Aid. I 197 folgende Nominative angeführt: df-h gwinhup, hphneup, afügu, gunfühu, inqu.

<sup>3)</sup> ງພາດພາໃພຖຸກງົນ kp ປູເພັນ ປົ Aid. I 78. 4) ປົກຼາກ ກຸ ລິເພນເພັນໄຂງານ khi ke ປູເພນປູເພລັນ I Aid. 78. 5) ກາງ k ກັນລີ ເພຸ kuru Aid. I 78. 6) չ k ພານປູເພລັ Laz. P'arp. 545. 7) ຊາງ ໂຄງ ໂຄງ ໂຄງ ເພດງານ ມູກເຊເພ ; ພາດ k hour Aid. I 78. 8) ກັນລີ ພາງເກເພນ ຊາເພັນ Aid. I 78.

unl. p), hephalu!) » zwei« (cl. hephalp), ζωρήμε) » Steuern« (cl. ζωρή p, vgl. ζωρήρ), σησησημερημε » Volksmenge« (cl. σησησημερημε), also überwiegend solche Fälle, denen im Classischen ein Plurale tantum auf -k entspricht. Häufiger zeigt sich der nominativische Kasus auf -s bei spät- und nachclassischen Autoren, d. i. in der vom Mittelarmenischen beeinflussten Litteratursprache; so bei Gregor Magistros, Gregor Skevraci, in Čatentirk, woraus Wb II 682 unter andern folgende Beispiele bringt: υρωνιμέρμα! (cl. υρωνιμέρμη, ζωρηνίνη (cl. ζωρην), ψωζυ (cl. ψωνρ), ψωζυ (cl. ψωνρ), υμωνίνη (cl. υμωνίνη p), ζωρηνίνη (cl. ζωργνίνη), δωνιμον (cl. ζωργνίνη), δωνιμον (cl. ζωργνίνη), δωνιμον (cl. ζωργνίνη), δωνιμον (cl. ζωργνίνη) (cl. ζωργνίνη) (cl. ζωργνίνη) (cl. ζωργνίνη), δωνιμον (cl. ζωργνίνη) (cl.

Im XII. Jahrhundert erscheinen bei Mechithar Heraci folgende mittelarmenischen Nominative pluralis auf -s: Lympu (%) »die Adern « S. 66, 90, 91, 93, 114, 115, 116 für cl. Lywy, R; alemu(u) »die Hände« S. 81 für cl. alem\_R; πιπισ(u) »die Füße« S. 80 für cl. nung; upphyu(u) »die Nasenhöhlen« S. 76 für cl. ային, g. Ferner folgende s-Nominative mit Singularbedeutung: ருட்டிய் (kl. ருட்டிய) > Gestalt, Art, Spezies S. 65 dreimal, 90, 92, 93, 116; զարկս (kl. զարկ բ, զար բ) »Schlag, Wunde« S. 74; Հոգս (kl. ζημ., ζη., Σοτge, Besorgnis S. 18, 35, 40, 91; ημηθωμού (kl. որովայնը) »Bauch« S. 147; չարս (kl. չարը) »Maß, Verhältnis«: S. 42, 59, 60, 63, 69, 99, 101, 129, 131, 141; Instrumental չயந்து (sic) S. 96; adv. யும் பயந்ப (kl. யும் பயந்த oder யும் பயந்) >80 sehr, so lange « S. 58; yapu »vier « S. 42, 63, 71, 91, 97, 105. Nur letztere Form ist auch kilikisch. Sonst ist diese Bildung dem Kilikischen und im allgemeinen dem Westarmenischen fremd 10).

<sup>1)</sup> of bre of brounce be Aid. I 78. 2) Հարկս աահնայն աշխաpshu wa hu bu Aid. I 78. 3) ժողովուրդոն եւ տղայքն յայԹռեն 4) նոր է ս բանչելիսդ. Laz. Parp. 603. 5) չիր ինչ Հնարս. 6) պահա՝ համարձակութիւն առ աստուած. 7) խորանն եւ սեղանն, 8) որդյ ոչ տուն ոչ հայրենիս. 9) beny dunwisգութիւն, ոչ ծառայս, ոչ աղախնայս. Vgl. auch: Մասիս »Masis, Ararate mit Gen. Tuulung bei Lazar P'arp. (V. Jhd.) S. 376; Schliebe »Tiflis« mit Gen. Տփիսեց bei Vardan (XIII. Jhd.) S. 156; Կարս »Kars« mit Gen. Junney bei Vardan 102, 119, in welchen Fällen das schließende s als Suffix des Nominativ pluralis behandelt wird. 10) Ausgenommen das auch westarmenische Numerale ergus »swei«. Die von Aidynian

## 2. Kasus obliqui.

8 265. In den obliquen Kasus des &-Plurals macht sich, wie beim Singular, als Folge davon, dass der R-Plural vorzugsweise bei vokalisch auslautenden Stämmen erhalten bleibt und wohl auch nach Analogie der Singularflexion ein Rückweichen der konsonantischen Flexion vor der vokalischen bemerkbar. Letztere hat sich ausgedehnt auf Fälle wie: Gen. pl. ազբա-աց »der Brüder« (für cl. եղբարց) in ադրր-աց արդյն (arab. نُمُ ٱلْأَخُوبُبِي) A 47, 282, B مَوِ, مَهِس, مَهُوس, مَهُوس) A 47, 282, B مَوْرِب إِنَّامُ الْأَخُوبُب hpmili-my des Rechtes« (für cl. hpmiling) in Rb; Gen. pl. այրուկը-աց<sup>1</sup>) »der Eheleute« (gegen cl. Gen. pl. կանանա) Rb 5p; Gen. pl. quadro-ung der Töchtere Rb 77, nie mehr das konsonantische qualify)2). Im Instrumental erscheint: statt des cl. մարդկամբ oder մարդկամբը von մարդիկը die Form մարդել աւ g L 156 21; statt cl. իրաւամբ p von իրաւուն p die Form  $h_{P}$  με  $h_{P}$  με  $h_{P}$   $h_{P}$ cl. அரமாயர்க்க von தரமாடம் die Form தரமம்-யடத் B மிந்.

§ 266. Bei den vokalischen Stämmen zeigt sich die alte Flexionsweise noch allgemein im Genitiv-Dativ und Ablativ: Nom. δίωτη, Gen. δίωτη-ως Rb μη, ζρ, λη; ημός, Gen. ημό-ως 37 14. 24, 51 14; εωημις, Gen. εωης-ως Β δόρ, δόρ, δίζη, σίζη; ωμρωίν, Gen. ωμρίν-ως 17 5. 9, 19 9, 21 2. 9, 23 17, 37 3, 65 14, Rb δ; ηωίνμωνίν, Gen. ημώμων-ως 13 20, 15 10; δισών, Abl. ρ δισύν-ως 61 5; ζωιδωίν, Abl. ρ ζωιδίν-ως Rb ρ, τη, τη, δίζη; ζωιδών, Gen. ζωίδι-ως 13 6, 71 18, L 185 18, Rb δρ, δίζη; ζημομίν, Gen. ζημοίν-ως 57 14; ωπιτμών, Gen. ωπιτμίν-ως 29 12; ρωνωίν, Gen. εμογίν-ως 61 6. 11, Rb ζη; auch ρεμωίνως, Gen. ρεμωίν-ως 35 10; ωμοριών, Gen. μμοριών-ως 34, 92. Gen. ρεμωίν-ως 36 10; αμωριών, Gen. μμοριών-ως 34, 92. Gen. ρεμωίν-μς »der Zeugen« 29 2, 59 4. 10, 61 14, L 156 26; Gen. ρίνχ-ρς »der Habe«

<sup>178</sup> außerdem als westarmenisch angeführten Nominative www >Fasten <, auch unfu > Freudenbotschaft <, dufu > Kosten < beruhen wohl auf ostarmenischem Einflusse und sind den äußeren Dialekten von Konstantinopel, Polen und Ungarn nicht eigen.

<sup>1)</sup> Vgl. auch Gen. Plur. մարդկ-աց »der Menschen« B ե՞ղ gegen cl. Gen. մարդկան,

<sup>2)</sup> Analog der Gen. plur. Lepkulumppung zu -mlp in einer Inschr. aus Ani vom J. 1215 (Sir. S. 76 und 77).

- 21 2, 47 30, 51 21. Gen. qp-ng »des Buches « Rb  $\overline{a_{l}b}$ ; Gen.  $\underline{upg_{l}l_{-ng}}$  »der Thränen « B  $\overline{l}\overline{\zeta}$ . Von  $\underline{qup_{l}l_{R}}$  »Verwundung « der Abl.  $\underline{h}$   $\underline{qup_{l}l_{-nl}}$  61 5. 18, Rb  $\underline{\delta_{l}}$ ; v.  $\underline{l}\underline{up_{R}}$  »Verhältnis « der Gen.  $\underline{l}\underline{l}\underline{l}$ ; v.  $\underline{uup_{l}l_{R}}$  »Schuld « der Gen.  $\underline{uup_{l}l_{R}}$  »Bedürfnis « der Gen.  $\underline{uup_{l}l_{R}}$  »Bedürfnis « der Gen.  $\underline{up_{l}l_{R}}$   »Bedürfnis « der Gen.  $\underline$
- § 267. Die Instrumentalform ist bei den a- und o-Stämmen die alte geblieben: Zu Gen. wunde-wy der Instr. wunde-op 21 7; zu Gen. hel-wy der Instr. hel-wig Rb hy; zu Gen. debe-wy der Instr. hel-wig Rb hy; zu Gen. hel-wy der Instr. hel-wig Rb hy; zu Gen. hull-wy der Instr. hull-wig 21 12, 53 3; zu Gen. suit-wy der Instr. suit-wy 3 15 (gegen cl. hou-heg); zu Gen. suit-hy der Instr. suit-you-og 9 15 (gegen cl. hou-heg); zu Gen. suit-hy der Instr. suit-you-og 21 7 (gegen cl. suit-heg); zu Gen. suit-hug der Instr. suit-you-og 3 14, 35 18; zu Gen. senig der Instr. suit-you-og 3 14, 35 18; zu Gen. senig der Instr. senig der Instr. suit-you-og 3 3 14, 35 18; zu Gen. senig der Instr. senig der Instr. suit-you-og 3 3 14, 35 18; zu Gen. senig der Instr. senig der S 8, B 677, sop u. 8. w.1).
- Nähere Betrachtung erheischt hinsichtlich der Flexion der Kasus obliqui der Plural auf -ik. Die kleine Gruppe derjenigen Nomina auf -i, die den Flexionsvokal durch sämtliche Kasus singularis und pluralis durchführten — 🗸 🗝 🖟 npph, die auf -wyh und -kyh - konnten auf die Dauer diese Flexion im Plural nicht mehr behaupten: unter der Wirkung des Uniformirungs- und Ausgleichungsgesetzes mussten sie schließlich sich der normalen von der überwiegenden Mehrheit dieser Nomina befolgten Flexion mit Genitiv plur. - bung anschließen; Flexionsvokal o der Minderheit ward durch Flexionsvokal a der Mehrheit verdrängt. So tritt in spätclassischer Zeit an Stelle des aa. Gen. plur. upqueng v. upqh die Form npakung bei Klimachos, Stepannos Orbelean, Mechithar Heraçi; an Stelle des aa. Gen. plur. Inques die Form Inques. jungere Pluralflexion jener lebende Wesen bezeichnenden Stämme setzt sich nun im Kilikischen fort, wie folgende Kasus-

<sup>1)</sup> Auch in den Inschriften spiegelt sich dieselbe Erscheinung wieder: eine Inschr. vom J. 1215 (Šir. 75 ff.) hat Instr. plur. phaymap (cl. -hap); Instr. plur. quanqual (cl. -nap und -hap).

formen auf -bg (= nachcl. -bwg) zeigen: Gen. plur. apalby (v. apalby >Sohn<) 31 21, 49 34, 55 13, Rb | wp, qq, qb; Abl. plur. pg-apalby 49 24; Gen. plur. uprefugley (v. uprefugle >Gerichtsbeamter<) 39 13; Gen. plur. 2appaubly (v. 2appauble >vierfüßiges Thier<)). Nur noch vereinzelte archaistische Formen wie Gen. plur. apalby Rb | wp, Instr. plur. upalby Rb | kp, \( \delta delt \) unterscheiden die Flexion dieser Stämme von der normalen Flexion des Plurals auf -ik, wie sie folgendes Paradigma darstellt.

Nom.  $\zeta_{uppbbp}$  hairenik (= cl. hairenik)

Akk.  $q-\zeta_{upbbp}$  z-hairenik (= cl. z-haireni-s)

Gen.-Dat.  $\zeta_{uppbbp}$  hairenieç (= cl. hairene-aç)

Abl.  $f \zeta_{uppbbp}$  i hairenie (= cl. i hairene-aq)

Instr.  $\begin{cases} \zeta_{uppbbp} & hairene ok \\ \zeta_{uppbbp} & hairene ok \\ \zeta_{uppbbp} & hairene ok \end{cases}$  (= cl. hairene-auk).

Belege. Gen.-Dat.: wjubiby (Nom. wjubiky) Rb 44; ապիկեց (Nom. ապիկիը) A 161; արծվեց (Nom. արծվիր) B մկդ, Geop. 119, Mx. Her. 145; widhteley (Nom. widhteles) B shu; րազնեց (Nom. բազնից) 45 11, 47 32, B միե; լեզելեց (Nom. լե-ценра A 54, 55, 61, 62, 63, 91, 116, 177, 189, 216, 277, Мх. Her. 71, 149, B / եւ ծ-թ : կչտելեց (Nom. կչտելից) A 184; Հայրենեց (Nom. Հայրենիր) 19 21. 22, 23 11. 26. 30, 45 22, 47 22, 51 3, 65 26, 67 24, 69 14. 25, 75 27, Rb խա, ծը; Հարկեց (Nom. Հարկիջ) 9 12, L 187 16; Հարմանեց (Nom. Հարմանից) Rb - թե., ճժդ; պատիկելեց (Nom. պատիկելից) 45 11; ցանելեց (Nom. ցանելից) B ձժա, ձիա, ձկե ; ցվեց (Nom. ցվից) Rb ձծդ. Ablativ: zu ազիր Abl. յ-աղեց, h j-wqlig A 28, 38, 104, Mx. Her. 96, 149, B hq, 5p, t, tdp, thuy, சி : zu வம்சிந்த Abl. \_-வம்சிக்கு 2) A 189, 234; zu வவரிந்த Abl. ի բառզնեց B [[-], միեւ; zu խանելից Abl. ի խանելեց B միալ-ը; zu կլաելիր Abl. ի կլաելեց A 190, 284, Mx. Her. 80; zu Հայրենիր Abl. ի Հայրենեց 45 20, 47 37, 49 18, 53 13, 69 9; zu բնից Abl. ի շլահայ A 156; zu շլիբ Abl. ի շլևաց Mx. Her. 44; zu ուտելիբ

<sup>1)</sup> Vgl. su umpuhp den Plural umpuhg in einer Inschr. aus Ani vom J. 1342 (Šir. S. 86); vgl. npqhg Gen. plur. in einer Inschr. aus Ani vom J. 1273 (Šir. S. 139).

<sup>2)</sup> Vgl. whofthy bei Mx. Her. und Geop. 50, sowie muphy Geop. 59.

Abl. h j-numbers B sht; zu umberuche Abl. h umberuche B sht. Instrumental: zu wyddie Instr. wyddie Instr. 15 7; zu swyddie Instr. swyddie A 259; zu shuwddie Instr. swyddie A 259; zu shuwddie Instr. shuwddie A 219 etc. In letzteren jungeren Formen ist vor der Endung -ok das auslautende -i des Stammes geschwunden, analog wie vor den Kasussuffixen des Singulars.

Im NA. hat sich (n. Črb. 747) das obige Paradigma folgendermaßen umgestaltet:

Daneben auch die westarmenische Flexion: Nom. punqueg, Gen.-Dat. punque-e, Abl. punque-t, Instr. punque-n-l.

## II. Flexion der spezifisch kilikischen Plurale.

§ 270. Eine Differenzierung nach Flexionsvokalen, wie beim &-Plurale, findet in der Pluralflexion der übrigen kilikischen Plurale nicht statt. Gemäß ihrer Entstehung aus ursprünglichen Kollektivsingularen, haben die spezifisch kilikischen Plurale die ursprüngliche Singularflexion beibehalten und zwar flektieren sie sämtlich nach der einfachen o-Deklination. Beispiele sind bereits unter Pluralbildung« gegeben. Es folgen die Paradigmen.

1. Plural auf - Lp: Paradigma phy-hp - Arzneien «.

2. Plural auf -up: Paradigma unbpbe-up >Blätter <.

```
Nom.

Akk.

q-mbpbz-up z-derev-ni
Gen.-Dat.

Abl.

h mbpbz-un i derev-no
Instr.

mbpbz-un derev-no
derev-no
```

3. Plural auf -//: Paradigma & -//- > Hände <.

Nom.

Akk.

q-Akn-ift
Gen.-Dat.

Akn-ift
cer-vi
cer-vo
Abl.

h
kn-ift
ter-vo
cer-vo
cer-vo
cer-vov.

4. Plural auf -տի und -վտի։ Paradigma բուր-վտի - Schwestern «.

Nom.

Akk.

q-gn-p-finh
Gen.-Dat.

Abl.

h gn-p-finny
pher-finny
i kur-vodo
Instr.

gn-p-finny
kur-vodo
kur-vodo
kur-vodo
kur-vodo
kur-vodo

5. Plural auf -mu: Paradigma 4/p-mu >Pferde«.

6. Plural auf - umuti: Paradigma unbequb-umuti »Örter«.

Nom.

Akk.

q-mbqb-umiu

z-deye-stan

Gen.-Dat.

mbqb-umiu-nj deye-ston-o

Abl.

h mbqb-umiu-nj i deye-ston-o

Instr.

mbqb-umiu-nj deye-ston-ov.

## Die Zahlwörter.

Als Anhang zu der Abhandlung des Nomens folgt hier die Darstellung des Zahlwortes hinsichtlich seiner Bildung und seiner Flexion. Anwendung und Konstruktion des Zahlworts ist unter »Syntaktische Eigentümlichkeiten« besprochen.

# Kardinalzahlen.

| § 2        | 71.                                     | MULZUMI VAI                 |                                                                     |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1          | 4.4 (4.4)                               | meg (meg)                   | (cl. <i>mi</i> )                                                    |
| 9          |                                         | ergu                        | (al anha)                                                           |
| Z          | ( թնիսան<br>( թնիսա                     | erguk                       | $\left. \left\{ \mathbf{cl.} \; \boldsymbol{erku} \right\} \right.$ |
| 3          | իրեք                                    | ir <sup>i</sup> ek          | (cl. erek)                                                          |
| 4          | շարս                                    | çors                        | (cl. čork)                                                          |
| 5          | Հինկ (Հինգ)                             | hing                        | (cl. hing)                                                          |
| 6          | վեց `                                   | o i eç                      | $(cl. \ \textit{vec})$                                              |
| 7          | իաւԹո                                   | iotn                        | (cl. evin)                                                          |
| 8          | กปุชิ                                   | ut                          | $(\mathbf{cl.} \ \boldsymbol{ut})$                                  |
| 9          | <sub>គ្រប</sub>                         | inn                         | (cl. inn)                                                           |
| 10         | เคยเป็น                                 | dasn                        | (cl. <i>tasn</i> )                                                  |
| 11         |                                         | da <b>sn-u-m</b> eg         | (cl. metasan)                                                       |
| 12         | տասն–ու(վ)–{երկու                       | dasn-v-ergu<br>dasn-v-ergul | (cl. erkotasan)                                                     |
| 13         | *ատոր-ու(ւ[)-ինբե                       | dasn-v-iriek                |                                                                     |
| 14         | *เพลเก-ยะ-วันโล                         | dasn-u-čors                 | (cl. čorektasan)                                                    |
| 15         | տասե-ու-հինկ                            | dasn-u-hing                 | • •                                                                 |
| 16         | տասն-ու-վեց                             | dasn-u-v <sup>i</sup> eç    | (cl. veštasan)                                                      |
|            | ( տասը-ու(վ)-իաւնչը                     | dasn-v-iotn                 |                                                                     |
| 17         | տասը-իաւնը<br>  տասը-աւնը               | dasn–ioʻin                  | (cl. evinevtasn)  (cl. suievtasn) (ulutasn)                         |
| 40         | (* inimulu-ni(if)-ni[d                  | dasn-v-ut                   | \ (a) (utevtasn)                                                    |
| 18         | # wwww-ar[d]-ar[d<br>• wwww-ar[d]-ar[d  | dasn-ut                     | } (C1. (ututasn)                                                    |
| 40         | ( សាសាព្យា-មក(ក្)-ស្រីប្រ               | dasn-v-inn                  | lan immediani                                                       |
| 19         | { เคเมเบ็-กะ(เ[)-ก็บับ<br>เคเมเบ็-ก็บับ | dasn-inn                    | (cl. innevtasn)                                                     |
| 20         | Rump                                    | Ksan                        | (cl. <i>Esan</i> )                                                  |
| 21         | * ըսան-ու-մէկ                           | ksan-u-meg                  | (cl. Ksan-ev-mi)                                                    |
| 2 <b>2</b> |                                         | ksan-v-ergu                 |                                                                     |
| 24         | * Ծուպո-աւ(ւ[)-{թևիս։ Ե                 | k̃san-v-ergul               | (cl. <i>Ksan-ev-erku</i> )                                          |
| 23         | * Ծուղո-աւ(ւ[)-ինբե                     | ksan-v-ir <sup>i</sup> ek   | · ·                                                                 |
| 24         | * ชิก <b>เกรา-</b> ยเ->ันโก             | k̃san-u-ḉors                | (cl. ksan-er-cork)                                                  |
| 25         | բումե-ու-Հինկ                           | ksan-u-hing                 | (cl. <i>Ksan-ev-hing</i> )                                          |
|            | - 1                                     | etc.                        |                                                                     |
| 30         | երեսուն                                 | eresun                      | (cl. <i>eresun</i> )                                                |
| 40         | * gmannch                               | karsun                      | (cl. <i>Rarasun</i> )                                               |
| 50         | յ/առմա                                  | hisun                       | (cl. yisun)                                                         |
| 60         | վ <b>աթ</b> առմա                        | vaisun                      | (cl. vaisun)                                                        |
| 70         | *խուքնասուն(?)                          | iotnasun(?)                 | (cl. evianasun)                                                     |
| 80         | *ค.เปิดคณ์เ                             | utsun                       | (cl. utsun)                                                         |
|            | •                                       |                             | -                                                                   |

```
(cl. innsun)
  90
                               innsun
       *իննսուն
                               haruir
                                              (cl. hariur)
 100
        Հարոյր
 200
                               ergu haruir
                                              (cl. erkeriur)
        երկու Հարգյր
                               iriek haruir
                                              (cl. erekhariur)
 300
        իրեջ Հարդյր
                                              (cl. corekhariur)
 400
        չորս Հարդյր
                               cors haruir
                              etc.
1000
                               hazar
                                              (cl. hazar)
        Տազար
```

Belege: At meg 29 2, 35 17, 49 5, 59 35, 83 12, 93 17; All meg L 155 7. 16. 17. 27; Implies ergu 25 13, 35 15, 39 26, 47 14, 49 19, 59 10. 39, 65 18. 19. 27; Implies ergule L 178 15, 185 17, Rb 65q, 65h etc.; hphp iriek Geop. 124 4, Mx. Her. 146 27; sapu cors 17 23, 47 13, 77 8, L 155 25. 27, Geop. 64, 116, Smp. Chron. 630, 647, Rb 77; 4 hing 17 22. 23. 24, 51 1; 4 hing L 157 22. 27, L 155 26, Rb 14, 4; 4hy viec 47 12, L 155 18, Rb 4, 54; purple iotn 15 2, 23 29. 30. 31, 93 7; alf ut L 158 1, Rb 4 , alin; file inn L 157 13. 19; muut dasn 17 22, 51 1, L 157 14. 22. 28; muutent-«Մեկ dasnumeg »elf« B ճիպ ; տասնուհրկու dasnvergu Rb ճիղ ; տասան ու երկութ dasn v erguk L 157 22. 23; տասան ու Հինկ (Հինգ) dasn u hing L 157 22; տատնուհինկ dasnuhing 17 22, 51 1, L 157 27, Rb Lp; muni ne fleg dasn u viec L 157 14; muninffme fr dasnviotn 15 2, 23 29, տասնվիաւԹև-ի Gen. 23 30. 31, 93 7; տասն եւ ինն (für echtkilik. տասն ու ինն) dasn yev inn L 157 13. 19; gumb Ksan 157 16. 19. 20. 21; gumb ne Chuq Ksan u hing 157 7. 12; բրանուհինդ ksanuhing 157 s, Abl. ի բրանուհինդե(ն) Geop. 23; pumbnishy kasanuvies Mr B 154; երեսուն eresun Rb ճեզ; յիսուն hisun Rb m; suffund vatsun 11 6, Rb tift; supryp harvir 93 7, L 178 14, 185 16; Luquip hazar 31 7, 71 3. Die übrigen mit \* bezeichneten Formen sind erschlossen nach Analogie der belegten sowie der entsprechenden in betracht kommenden neuarmenischen Formen. Zweifelhaft bleibt jedoch der kilikische Ausdruck der Zahl 70.

§ 273. Bildung: Hinsichtlich der Bildung der Kardinalzahlen und ihres Verhältnisses zu den altarmenischen ergiebt sich aus obiger Tabelle folgendes: An Stelle des classischen ist als Zahlwort der Einheit kilikisch III (III) meg (meg) getreten, identisch mit dem alten Zahlsubstantiv IIII (= II + ul) žvás, µovás > Unitas « und » unicus « (Lautl. § 83). Das classische ist zum unbestimmten Artikel herabgesunken und verblasst.

Vgl. darüber unten Synt. Der ursprüngliche Dual treien. hat unter der Analogiewirkung der Termini für die Drei- und Vierzahl, nachdem seine Dualnatur verblasst war, sich auch äußerlich zum Plural erweitert in der Form behaup erguk. Die nunmehrigen Dubletten teilen sich, da formal im Verhältnis von Singular zu Plural stehend, derart in die Funktion der Zweizahl, dass երկու analog wie ein gewöhnliches singulares Adjektiv die attributive Bestimmung des Substantivs übernimmt, die Pluralform by large dagegen auf ausschließlich selbständiges Auftreten sich beschränkt. Vgl. Synt. So z. B. Lephan myphh »zwei Männer« Rb Հդ : երկու տարի »zwei Jahre« Rb ճՀդ : երկու gaje zwei Schwestern Rb 79; befine haje zwei Blinde Rb 79; երկու դանկ »zwei Dang« Rb 76; dagegen: աւր մի կամ երկուք >ein Tag oder zwei« Rb ճնե; ե տարի ի դուրը կենայ ի յեկեղեցւոյն եւ ապաշխարե եւ երկուբ ի ներբ »funf Jahre stehe er außerhalb der Kirche und buße, und zwei drinnen« Rb & (7); bright plan plan promp >zwei gegen einander Rb 644. Aus älterem trphe ist prhe geworden (Lautl. § 43 a). e ist verdrängt durch , mpw mit Pluralzeichen w (cf. oben § 264). հինկ ist blos graphisch, աստան lautlich differenziert von dem entspr. class. Zahlwort. Über hunfi ioin vgl. Lautl. § 77. Hinsichtlich der Zehnerzahlen sind merkliche Veränderungen nicht eingetreten. Altes Supply, Supply muss nach Lauti. § 72 zu Cmpajo haruir werden. Letztere Abweichungen von der alten Sprache sind rein lautliche; nach rein lautlichem Prozess ist auch für altes kopulatives be ev in den zusammengesetzten Zwischenzahlen im Kilikischen au u (v) eingetreten. Während jedoch im Classischen bei der Bildung der Zwischenzahlen von 10-20 die Einerzahl der Zehnerzahl vorangeht, hat sich im Kilikischen das Verhältnis umgekehrt: die Zehnzahl geht hier voran, die Einerzahl aber folgt ihr, mit me (4) u (v) verbunden. Augenscheinlich ging diese Umgestaltung derart vor sich, dass die in der alten Sprache für die Zwischenzehnerzahlen von 20-100, also für die Mehrzahl der Fälle, geltende Bildungsweise, wonach die Zehnerzahl der Einerzahl vorangeht (musik եւ մի, ըսան եւ երկու, երեսուն եւ երեր, երեսուն եւ հինգ etc.), sich auch auf die Zahlen von 10-20 ausdehnte und verallgemeinerte, und hier die ursprünglichen, nach entgegengesetztem Prinzip gebildeten Zahlformen verdrängte. Infolge dieser

Umgestaltungen ist das kilikische Kardinalzahlwort bereits auf der Stufe der neuarmenischen Dialekte angelangt<sup>1</sup>).

§ 274. Flexion: Die Numeralia Kardinalia flektieren sämtlich als Singulare nach der vokalischen i-Deklination; auch trium, trium und trium werden als Singulare behandelt. Z. B. Ath Gen. 23 7, Rb \(\frac{1}{2}\); trium ph(\(\beta\)) Gen. 23 22, Rb \(\frac{1}{2}\); jkrium pt(\(\beta\)) Abl. Rb \(\frac{1}{2}\) trium ph(\(\beta\)) Gen. 23 22, Rb \(\frac{1}{2}\) jkrium pt(\(\beta\)) Abl. 13 12 etc. Im Classischen hingegen flektierten die drei Zahlen trium, t

<sup>1)</sup> Im Polnisch-Armenischen, mit dem die übrigen westlichen Mundarten wesentlich übereinstimmen, gestalten sich die Grundzahlen folgendermaßen (nach Hanusz's O Języku Ormian Polskich, Krakau 1886):

|    | •              |    |             | •    | •                  |
|----|----------------|----|-------------|------|--------------------|
| 1  | meg            | 14 | dasno-čhors | 28   | ksano-utho         |
| 2  | ergu           | 15 | dasno-hing  | 29   | ksanvin            |
| 3  | irjekh         | 16 | dasno-vjec  | 30   | ersun              |
|    | J <i>čhors</i> | 17 | dasno-oxto  | 40   | kharsun            |
| 4  | lčhors         | 18 | dasno-utho  | 50   | isun               |
| 5  | hing           | 19 | dasnevine   | 60   | vathsun            |
| 6  | vjec           | 20 | ksan        | 70   | o <b>xtanas</b> un |
| 7  | oxto           | 21 | ksano-meg   | 80   | uthsun             |
| 8  | utho           | 22 | . ksanvergu | 90   | nusun              |
| 9  | ino            | 23 | ksanvirjekh | 100  | harur              |
| 10 | dasə           | 24 | ksano-chors | 200  | ergu harur         |
| 11 | dasno-meg      | 25 | ksanə-hing  | 300  | irjekh harur       |
| 12 | dasvergu       | 26 | ksano-vjec  | 1    | etc.               |
| 13 | dasvirjekh     | 27 | ksano-oxto  | 1000 | hazar.             |
|    |                |    |             |      |                    |

Spezifisch neuarmenisch ist nur ogte (und ogtanasun) für kilikischmittelarmenisch iotn (ioten) sowie nusun für kilikisch innsun. Zu pol.

nusun = nu + sun (-ginta, -xorra) cf. np. is nuh, nūh = >neun<. Das Binde-u der Zwischenzahlen, wie es im Kilikischen erscheint, ist pol. su s vor Konsonanten abgeschwächt worden: So dasno-meg aus mittelarmenisch dasn-u-meg, dasno-hing aus mittelarm. dasn-u-hing etc. Im Übrigen ist, abgesehen von mehreren lautlichen Differenzierungen, wie chors für kilikisch chors, das Grundzahlwort wesentlich das kilikische geblieben.

Kardinalzahlen singularisch flektieren. — Über Konstruktion und Anwendung der Grundzahlen in ihrer flektierten und unflektierten Form siehe »Syntaktische Eigentümlichkeiten«.

### Andere Zahlarten.

### A. Bestimmte Zahlen.

§ 275. Das alte bestimmte Zahlwort auf -bui -ean oder -hi -in ist, wie im Neuarmenischen, so bereits im Kilikisch-Mittelarmenischen geschwunden und ersetzt durch die mittels des Pronominalsuffixes determinierte Grundzahl. So kilikisch bribar ergukn »beide, die zwei« für cl. bribarbui, bribaphi; bribar, hribar iriekn »die drei« statt cl. bribarbui, bribaphi, januik čorsn »die vier« statt cl. janukubui, janubahi u. s. w.

Belege: bphn. pu > beide< 15 14. 15, 47 8, 49 22, 67 7, 77 1, Rb q, hp, 5hp, 5hp, 6hp, 6hp, 6hp, 6hp, 6hp; Gen. bphn. phu > beider< 23 22, Rb fp, 6hp, 6hp, 6hp, 6hp; Abl. jbphn. phu > von beiden< Rb 6hp, 6hm; Gen. bphn. phu > dieser beiden, dieser zweie< Rb fh; Akk. phphph > die dreie< B 6hp; Abl. jbphphph > von den dreien< 13 12. Erwähnt sei als hierher gehörig noch shhu > der eine< 13 12, 23 23, 27 6, 35 28, 49 33 u. s. w. Vereinzelt wird das so gebildete bestimmte Zahlwort noch durch wyl verstärkt: bphn. phu wyl 13 12 > die beiden< oder > alle beide< 1).

### B. Distributivzahlen.

§ 276. Die altarmenischen Distributiva auf -bui und -bi, identisch mit den bestimmten Zahlen auf -bui und -bi, sind natürlich nicht mehr vorhanden. Im Neuarmenischen sind zwei Bildungsweisen an deren Stelle getreten: für die Einer wird das Distributiv meist durch Verdoppelung der Grundzahl erzielt;

<sup>1)</sup> Diese Verstärkung ist im Neuarmenischen Regel (Aid. II 32, 441). So in der westl. Schriftsprache:

| բևիսւեր      | <b>ਘ</b> L |      |
|--------------|------------|------|
| րևբեր        | <b>ਘ</b> L |      |
| չորս         | <b>™</b> L |      |
| polgr        | шL         |      |
| មា មា ប្រឹ   | <b>™</b> L |      |
| տասուերկուքն | w j        | etc. |

bei den höheren Zahlen dagegen ist die dem Neupersischen entlehnte Distributivbildung auf Suff. - yww gan (kan) eingetreten (nps. يَكُلُ gān in كُوكُ عُرِكُان yagān, دوگان dōgān etc.). Erstere Bildung durch Verdoppelung, übrigens auch altarmenisch, ist sicher auch kilikisch; auch letztere mit - yww - gan wird, obschon Belege zufällig fehlen, bereits kilikisch gegolten haben, ist sie doch allgemein neuarmenisch) und auch im Polnisch-Armenischen durchgeführt, also schon in mittelarmenischer Zeit entlehnt, als die Pol-Armenier noch in ihrer alten Heimat, in Ani, saßen <sup>2</sup>).

#### C. Bruchzahlen.

<sup>1)</sup> Cf. Aid. II 31 ff.

<sup>2)</sup> Z. B. (nach Hanusz):

erguskan (ergus-kan) »deux à deux « »un å un« neben me-meg irjekh-kan >trois à trois« chers-chers >quatre à quatre« dasno-meg-kan »par onze hing-hing >cinq & cinq ksanagan »par vingt« vjec-vjec >six à six< haruragan >par cent« oxte-n-oxte >sept & sept < hazargan par mille etc. uthno-utho >huit à huit« ina-ina >neuf & neuf« dasə-dasə »dix à dix«

### D. Ordinalzahlen.

§ 278. Mit Ausnahme von walf, der Ordinalzahl der Einheit, findet sich nur spärlich das alte Ordinalzahlwort belegt¹), was, ungeachtet der mehr eingeschränkten Verwendung der Ordinalform (cf. »Synt. Eigentümlichkeiten «), doch darauf hinzuweisen scheint, dass diese Bildung nicht mehr ganz volkstümlich war. Nun hat das Neupolarmenische ein neues Ordinalzahlwort auf -um²), welches auf das neupers. Ordinale auf -um p² seiner Entstehung nach zurückgeht und in mittelarmenischer Zeit bereits der Mundart von Ani familiär gewesen sein muss³): denken ließe sich deshalb, dass auch dem gleichzeitigen kilikischen Dialekt diese neue Zahlbildung nicht fremd

<sup>1)</sup> Z. B. krppnpg. p. 25 17.

<sup>2)</sup> So im Pol. folgende Ordinalia (n. Han. Lang. d. Ar. Pol.): ergusum (= ergus + um) >deuxième« innùm >neuvième« iriek'ùm dasnim »dixième« >troisième« čərsùm »quatrième« dasnemegùm >onzième« hingùm >cinquième< dasnovergum »dousième« etc. v<sup>i</sup>ecùm »sixième« ksanùm »vingtième« etc. oxtnùm harurian »centième« etc. >septième « uť nùm »huitième«

<sup>3)</sup> Das Ordinale auf -um begegnet zuerst in einer mittelarmenischen astrologischen Schrift, enthalten in der Wiener Mechitharisten-Edschr. No. 88; daselbst Bl. 31 f. die Beispiele: wnw/fib wnchib, p.ncs wucht, டி, пட்டி மாட்டும், ரு. пட்டி மாட்டும், ரு. пட்டு மாட்டும், ரு. пட்டும், ரு. пட்டும், ரு. пட்டும், ரு. пட்டும் மால்ம், டி.வடி மால்ம், சி.வடி மால்ம், சிடி.வடி மால்ம், சிடி.வடி machin, danal machin, dhand machin. Für die nächstfolgende Zeit erscheinen in pol. Urkunden die Formen: beformen sweiter Min. Leh. 178; pphymed >dritter S. 179; sapuned >vierter S. 170, 178. Die außerdem im Frühpolarmenischen erscheinenden Formen auf -npance wie behangened >zweiter, zweitens vom J. 1601 (Min. Leh. 146), bepuppened >dritter, drittens < vom J. 1591 und 1601 (Min. Leh. 146, 150), die aus urspr. Lokativ յ-երկրորդում, յ-երրորդում hervorgingen, mögen den Anstoß zu jener armenisch-persischen Ordinalbildung mit Suffix -um gegeben haben. So ist es denn auch ganz natürlich, dass das einerseits persischem Einflusse ausgesetzte, andererseits durch den Lokativ auf -um charakterisierte Ostarmenisch eben auch das Ordinale auf um(n) aufweist \*).

gewesen sein wird. Über das als Ordinalzahl der Einheit geltende ungs arči siehe unten § 307.

# E. Adverbialzahlen und Multiplikativa.

- § 279. Die altarmenischen Adverbialzahlen, sowohl die mit wingund angam zusammengesetzten, wie: shwingund, shrundingund, shrundi
- 1) Die adverbiale Wiederholungszahl wird im Kilikischen ausgedrückt durch die Grundzahl + \( \mathcal{G} \) to  $h^i e d = \$  mal<: \( \lambda \) to \( d \) sein anderes mal, noch ein mal< \( 25 \) 12; \( bruke \) to \( b \) to \( a \) zwei und drei mal< \( \text{Rb} \) \( \sigma \), \( \beta \), \( \bet
- 2) Die adverbiale Wiederholungszahl wird im Kilikischen ausgedrückt durch die Grundzahl + mwpuywy darba = mal«: auch die Ordinalzahl und der unbest. Artikel of mi stehen in dieser Verbindung mit wwpuywy darba. So: mwpuywy of mal« 79 3; walf mwpuywy das erste mal« 25 11; broken hube mwpuywy zwei oder drei mal« Mx. Her. 150 8; Chu broken wwpuywyh mach drei malen, nach dem dritten male« Rb ade.

in dieser Verwendung vorkommend<sup>1</sup>), ward in mittelarmenischer Zeit entlehnt aus arab. And darb »Schlag, Streich«<sup>2</sup>).

§ 280. An Stelle der alten Multiplikativa auf -4/66 tritt die Bildung mit -mm4: «pummu4 » einfach « Rb 5/6, 5/4, 5/4; 2npnmu4 » vierfach « Rb 5/64, 5/4, 5/4. Dagegen scheint für die höheren Zahlen die mit -mumph gebildete Vervielfältigungsform sich gehalten zu haben 3) nach folgenden Beispielen: 4/664 mumph » fünffach « Rb 4/4; 4- mumph » siebenfach « Rb m. Altarm.

<sup>1)</sup> Im Nachjevan-Dialekt erscheint das Wort zu tapra umgestaltet.

<sup>2)</sup> Das im Neuarmenischen dialektweise in der Funktion von  $h^{i}ed$  und darba erscheinende  $h^{i}ey$  ( $\mathcal{L}bq$ ) = cl.  $\mathcal{L}aq$  hab (selten), fehlt in den kilikischen Denkmälern; in anderen mittelarmenischen Dialekten dagegen wird es existiert haben.

Wie denn dieselbe Bildung noch im NA. fortlebt nach Vrt. Calexean Gramm. S. 36.

Der Begriff sein bestimmtes mal so viel« wird ausgedrückt durch die Grundzahl + Հանչար: բ Հանչար շաբար »zweimal soviel Zucker« Mr B խե, կդ; յերկու Հայնչար յիստկած անդրխատնե »mische es in zweimal soviel geläuterten Honig« Mr A 266; Հանչար մի այլ »noch einmal soviel« Rb ե՛լը etc.; Հանչար չորս ի դարպանն աուդան ը առնուլ յիրնե »viermal soviel Geldbuße gerichtlich ihm auferlegen« Rb ե՛ր.

# Kap. II. Pronomen.

## Pronomina personalia.

## 1. Pronomen der ersten und zweiten Person.

| § <b>2</b> 81. | Sin                                 | gular.                    |                     |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Nom.           | tru yes                             | dur.<br>( dur             | tu<br>tun           |
| Akk.           | q-þu z-is                           | 1-kkg                     | z-k <sup>i</sup> ez |
| Gen.           | ் <sub> </sub> நெ im                | ₽n                        | Кo                  |
| Dat.           | fred inj                            | Rbq.                      | Riez                |
| Abl.           | j-hubl- y-isne<br>  j-hudl- y-isme  | f p Rtut                  | i Kenç<br>i Keznç   |
| Instr.         | { * haund isnot                     | o { բրեմում<br>v *բեմնում | Renov<br>Reznov     |
|                | P                                   | lural.                    |                     |
| Nom.           | Mari <sub>e</sub> m <sup>i</sup> en | ik gang                   | tuK                 |
| Akk.           | g-illig z-miez                      | q-&bq                     | z-c <sup>i</sup> ez |
| Gen.           | Altr mier                           | չ հեր                     | c <sup>i</sup> er   |
| Dat.           | Ary miez                            | i Ling                    | c <sup>i</sup> ez   |
| Abl.           | hallegut i mezi                     | <b>A</b>                  | i ceznę             |
| Instr.         | * អាចក្បាត់ mezi                    | า00 *Հեฐษตปู              | ceznov.             |

§ 282. Belege: Nominativ bu: 3 6. 13. 17, 21 25, 23 8. 10, 27 11, 39 16, 41 8, 75 9. 18. Akkusativ q-hu: 9 22, 11 25, 41 5. 8, 57 18, 75 9. 17. 18. 27. Genitiv p. 3 13, 21 26, 33 1. 23, 39 17, 41 22, 57 19. Dativ ft. 3 13. 22. 25, 27 12. 14, 75 8, Rb /4; Abl. Rb  $\overline{\zeta b}$ . Nom. plur.  $\overline{db' u_R}$ : 13 13, 53 22. 23, 59 12. 15, 63 18, L 185 23, Mx. Her. 119, 126, Rb  $\underline{L g}$ ,  $\overline{\zeta \rho}$ ,  $\overline{\zeta q}$ , B  $\underline{L b}$ ,  $\overline{d \rho u v}$ . Akk. plur. q-dbq: L 185 9, Rb 17, fu. Gen. plur. dbp: 3 15, 53 23, L 154 22. Dat. plur. Abq: 3 15. Abl. plur. p Abquet: Stepannos Orbel. I 158 9. — Nom. sg. qm.: 23 9, 25 24, 67 10. 28, 75 17; qm.: 13 12. 13, Dul. 540, B 67, 14p. Akk. sg. 4-pbq: 13 13, 15 17, 25 25, 53 22. 23, 67 9. Gen. sg. gm: 15 15. 19, 23 9, 25 12. 24, 43 8, 53 23, 67 10. 17. Dat. sg. ghq: 13 14, 15 17, 21 26, 23 10, 25 24, 67 9, L 178 15, 185 18, Rb ζ<sub>μ</sub>. Abl. sg. μ gh'ut: Rb δρ<sub>μ</sub>; p glaful, Kost. Samml. II 39, 40, 62, III 23. Instr. sg. gland: bei Kostandin (Sisv. 413). Nom. plur. queg: 3 23, 59 14. Akk. plur. q-\$hq: 11 18, 41 9. Gen. plur. \$hp: 41 8. 10, 59 13. 17. Dat. plur. 249: 15 201).

§ 283. Die erschlossenen Formen des Paradigmas sind gesichert einerseits durch die wirklich belegten, andererseits durch Rückschluss aus dem Neuarmenischen. Für den Ablativ und Instrumental dürfen außerdem, neben den Formen auf -iet, bez. -ient allgemein die Formen auf -iet, bez. -ient allgemein die Formen auf -iet, bez. -ient sowohl im Singular als im Plural angesetzt werden. Letztere Formen auf -iet und -ient sind jüngere Neugebilde und entstanden durch Übertragung der Pronominalendungen -iet und -ient vom Pronomen der 3. Person (siehe unten §§ 284, 286) auf die Pronomina der 1. und 2. Person, wo sie schließlich die älteren Formen auf Suff. -iet und -ient verdrängten 2). Von letzteren geht der Ablativ auf -iet zurtick auf die vom VII. Jahrhundert

<sup>2)</sup> Die neuwestarmenische Flexion kennt für beide Pronomina nur mehr den Ablativ auf -mg(n) und Instrumental auf -mov. So im Tr. (Aid. II 39), Neh. (Patk. Mat.), Ach. (Tom. Dial. v. Ach.) etc. Im Ostarmenischen dagegen behauptet sich das Element an; so im Ag. (Sarg. 102) vom Pron. 1. pers. Abl. sg. inlamb-fig, Abl. plur. if q-uiu-fig; vom Pron. 2. pers. Abl. sg. pfq-uiu-fig, Abl. plur. if q-uiu-fig.

ab (Aid. II 40) erscheinende nichtelassische Form auf -ane(n): 
\$\hbu\lefta\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\tilde{\bu}\_{\substack}\til

Im NA. wird zunächst unter Angleichung an dhadt, ghadt, abadt die Form hadt zu hadt (so noch in der wa. Schriftsprache, Aid. II 39), welch letzteres, wohl nach der Volksetymologie, die in den Stämmen von dhadt, ghadt, abadt den Dativ zu erkennen glaubte, wiederum zu hadt umgestaltet ward (so im Dial. v. Ach.). Noch jünger ist jene nwa. Bildung, wonach die Suffixe des Ablativs und Instrumentals an den Dativ auf -i treten. So fiektiert z. B. Nch.:

Sg.: Dat. | fiv&f| Plur.: Dat. dbrqf|
Abl. | fiv&f|-dk\*v Abl. dbrqf|-dk\*v
Instr. | fiv&f|-din| Instr. dbrqf|-din|

Ebenso Dat. ghraft, Abl. ghraft-affu, Instr. ghraft-afraf etc. (vgl. Patk. Mat. S. 22, 24, 34, 52, 53, 69, 99). Die modernen Dative fühft, ahraft, ghraft, thraft entstanden, nachdem durch Schwund des Akkusativpräfixes z die älteren Dativformen ahra, ghraft, thraft zugleich akkusativische Funktion erlangt hatten: das Deutlichkeitsbestreben der Sprache führte nun mittels des normalen Genitiv-Dativ-Suffixes i zur Bildung einer neuen Dativform, die gemäß der Natur des Suffixes i teilweise auch genitivische Kraft gewinnt. Die Dativ(Genitiv-)form auf i begegnet zuerst im XVI. Jahrhundert; bei Minas Toxaçi um 1563 (Kost. Samml. I 50 ff.) erscheinen: Dat. fühft »mir« S. 53, ghraft »dir« S. 51, 53.

## 2. Pronomen der dritten Person. Reflexivum und Possessivum.

§ 284. Paradigma: fug ver, sie, es «.

Singular.

Nom. fup ink
Akk. q-fup z-ink
Gen.-Dat. fp, fpb'r ir, irien
Abl. j-fpdt y-irme
Instr. \*fpdinf irmov

<sup>1) /</sup> Liquid Vard. hist. 157.

|         | Plural.                      |                       |
|---------|------------------------------|-----------------------|
| Nom.    | իրենք                        | ir <sup>i</sup> enk   |
| Akk.    | գ-իրենք                      | z-ir <sup>i</sup> enk |
| GenDat. | իրենց                        | ir <sup>i</sup> enç   |
| Abl.    | ∫ <b>յ</b> –իր <b>մեց</b> նե | y-irmənçn <u>e</u>    |
|         | \ <i>յ–իրե</i> նցժէ          | y-irençm <u>e</u>     |
| Instr.  | <i>իրմեց</i> նով             | irmənçnov             |
|         | \ *իրենցմով                  | irençmov.             |

§ 285. Belege: Nom. sg. [14]: 3 13, 13 10. 11, 19 27, 27 12, 29 14. 18, 33 18, 35 13. 25, 39 2, 41 21, 43 3, 47 11, 49 15, 55 18, 59 30, 61 21, 69 3. 24, 71 13, 75 9, 77 10, 81 17, 83 2, Rb [L] B 44, 446. Akk. sg. 4-fig: 9 10. 20. 21. 24, 13 10, 15 14. 24. 25, 17 25, 21 19, 25 4. 10. 16. 17. 19. 21. 22. 23, 29 4, 31 20, 41 20, 43 5, **47** 3. 21, 51 6, **53** 4. 24, 55 3. 18, **57** 1, **57** 7. 8, **59** 18. 21, **63** 11. 13. 21. 23, 65 17, 67 10. 13, 71 19, 73 10, 75 10, 77 10. 13. 15, 85 6, L 156 24, Rb  $h_{\overline{\mu}}$ ,  $h_{\overline{\mu}}$ ,  $h_{\overline{q}}$ ,  $h_{\overline{q}}$ ,  $h_{\overline{q}}$ ,  $h_{\overline{k}}$ ,  $h_{\overline{\mu}}$ , B  $\delta h_{\overline{q}}$ . Gen.-Dat.  $h_{\overline{\mu}}$ : 3 4. 12, 9 8. 9. 11. 16. 18. 23, 11 5. 7, 13 7. 8. 11. 25. 26. 31, 15 6. 8. 19, 17 2. 7. 19, 19 8. 9. 10. 29, 23 2. 6. 28. 29, 25 7. 11. 15. 29 9. 14. 19, 31 19, 45 16, 47 19, 61 23, 63 23, 73 14, 77 1. 7, 79 1, Rb \(\overline{\rho\_E}\), \(\varkappa\_E\), Mr A, B etc. Gen.-Dat. \(\rho\_F\) bits: Mr A 69, 72, 75, 96, Abl. J-hp. 4. 13 9. 30, 15 8, 37 12, 45 9, 55 16, 61 14, 63 21. 22, 67 3, Mx. Her. 22, A 116, 219, 233, B 17, 5p, 5fmm, άριη, σί, σίμι, σίμη, σίμε, σίμε, σίς, Rb da, at, δρ, δέμ. Nom. plur. hphrug: 41 8, 49 27, 51 16, 57 14, L 185 11, Rb hu, Ly, 5, Ψ<sub>E</sub>, ζ, γ<sub>q</sub>, δδ<sub>E</sub>. Akk. plur. η-μμως: 17 16. 17. 21, 39 1, L 178 12, A 115, Rb 19, 4, 5, 5p, 2p, 6dp, 6d, B 14, 10, 6p, 6pq, 6bw, 6dy, άδΕ, άμ, σμη, σμη. σμβ. Gen.-Dat. hpbug: 3 19, 17 9. 15. 16. 17. 21, 19 6. 7. 17. 22, 23 20, 25 15. 16. 20, 29 1, 33 7, 35 19, 39 24, 41 10, 49 11. 23. 25. 27. 32, 51 8. 10. 11. 14, 53 16. 17, 57 13. 14, 61 10. 15, 77 17, 83 26, L 154 21, 156 14. 15. 16. 18, 185 11. 20, A 167, Mx. Her. 129, B  $\delta_{P}$ ,  $\delta_{P}$ ,  $\delta_{LP}$ , Rb  $\omega$ , P,  $\delta_{P}$ ,  $\delta_$ ζρ, ζβ, 77, 72, Δβ, δζω. Abl. plur. j-hpathgful: 61 16, Rb 17, A 209, 225; Abl. plur. J-ppbugde: Rb 14, 77, 64p, B 14, A 2061). Instr. plur. hp. fligured: Rb 4. Die übrigen Formen konnten erschlossen werden.

<sup>1)</sup> Mx. Her. 115 zeigt die antiquisirende Form: hephwigdl.

§ 286. Das Pronomen der 3. Person ist eine mittelarmenische Neuschöpfung. Das Altarmenische kennt erst ein Pronomen reflexivum ist, mit folgenden Formen:

In der spätclassischen Zeit erlangte das Reflexivum iur zugleich auch demonstrative Bedeutung. Die Folge war, dass zu den vorhandenen Kasus des Plurals nun auch durch Abstraktion ein Nominativ perphasing gebildet wurde, welcher als Pronomen der 3. Person pluralis bei Nerses Lampr. und andern Späteren auftritt. Die Funktion der Kasus recti singularis tibernahm das alte Pronomen definitum fig. (= kilikisch fig.). Nun erscheint auch zum erstenmale die Genitivform haphab neben dem älteren Genitiv per: das neue, bis in die moderne Sprache hinein fortlebende Personalpronomen der 3. Person war somit schon ausgangs der altarmen. Periode wesentlich geschaffen. Beim Ubergang ins Mittelarmenische erlitt das Pronomen teils lautliche (s. Lautlehre § 74), teils morphologische Umgestaltungen. Letztere sind folgende: a) das Instrumentalsuffix -bunc (-be). -மயரே ward verdrängt durch das nach Analogie der Ablativendung neugeschaffene - Jul. Diese charakteristischen Pronominalendungen - und - und verallgemeinerten sich sodann vom Singular aus auch auf den Plural: Abl. J-hephung ward zu յ-իւրեանց-մէ = kl. յ-իրենց-մէ, wonach der Instrumental sich zu ppling-sind gestaltete 1). b) die Dubletten sehrstigfel.

<sup>1)</sup> Vgl. auch unten § 290 den Ablativ plur. In the segment of the sessiva, Interrogativa und des Relativums ausgegangene Pronominal-flexion mit Ablativ suffix -mg, Instrumentalsuffix -mov in beiden Numeri hat im NA. noch mehr an Bedeutung gewonnen. So erscheint sie im Tr. regelmäßig namentlich in der Pluralflexion der Pronomina (Aid. II 34—51). Unter der Wirkung des Analogiegesetzes ging sodann von dem pronominalen k-Plurale diese Flexionsweise auf die kleine Gruppe der noch überlebenden nominalen k-Plurale tiber, zumal nach dem Schwund des Ablativpräfixes i der pronominale Ablativ auf -mg einen trefflichen, dem Deutlichkeitsbestreben zweckdienlichen Ersatz bot für

und praction sind, nach der Thatsache zu schließen, dass dieselben im Neuarmenischen nicht mehr vorhanden sind, wohl älter als die Formen auf -me bez. -mov. Abl. j-praction, nach welchem der Instrumental gebildet ist, weist zurück auf \*j-pro-neud-wing-wint; den Ausgangspunkt zu dieser Bildung lieferte offenbar der Ablativ j-prod-t des Singulars; die Endung -win-g-wint wird mit Anlehnung an die begrifflich nahestehenden aa. Ablativformen p ingwint, j-wjugwint entstanden sein. Die L 189 überlieferte Form protingist nebst j-protigt L 155 20. 30, 156 3. 5. 13 sind doch wohl nur als Verderbnisse von j-practigist aufzusassen.

§ 287. Das Pronomen personale der 3. Person hat zugleich — mit Ausnahme des Nominativs — die Funktion des Reflexivs<sup>1</sup>). Zum Ausdrucke des Possessivs dienen die Genitive  $h_P$  und  $h_P h h_g$ , selten  $h_P h h_g$ , welches im Kl. noch selten und fast nur als Personale bez. Reflexivum erscheint<sup>2</sup>). Belege sind: Nom.  $h_P - h_g - h_g$  das Seinige Rh  $h h_g - h_$ 

den eingebüßten Ablativcharakter. So flektieren denn die nominalen E-Plurale im WA. regelmäßig nach folgendem Schema:

Nom.-Akk. unquye »Kinder«
Gen.-Dat. unquye
Abl. unquye-diInstr. unquye-di-

Vom Plural aber erweitert sich zuletzt dieselbe Flexion mit -me, -mov auch auf die entsprechenden Kasus des Singulars: So im Ach. (n. Tom. Dial. v. Ach.) neben Plural: Nom. k'urvedik, Gen.-Dat. k'urvedueç, Abl. k'urvedoç-me, Instr. k'urvedoç-mov auch Singular: Nom. k'ur, Gen.-Dat. k'urueč, Abl. k'uroč-me, Instr. k'uroč-mov. Formen wie harç-me, harç-mov veranlassten wiederum in einigen Dialekten die Ausdehnung dieser pron. Suffixe auf die entsprechenden er-Plurale, so im Ach.: Nom. plur. har'er »Väter«, Gen. horeru, Abl. horer-me, Instr. horer-mov, statt der älteren Abl. horer-g, Instr. horer-ov.

<sup>1)</sup> Im NA. wird der jeweilige Reflexivkasus noch durch den Nominativ verstärkt zu ink irien, ink zink, ink irmg, ink irmov etc.; Aid. II 40 § 151.

<sup>2)</sup> Im NA. wird genau geschieden zwischen /p/=12, dem Genitive des Personalpronomens 3. Person, und dem Possessivum /p. Aid. II 40.

2. Person<sup>1</sup>). Die altarmenischen Possessiva auf -oyin und -ayin sind geschwunden<sup>2</sup>). Den Flexionsunterschied des classischen und des kilikischen Possessivs veranschaulicht folgende Zusammenstellung:

|                 | cl. <i>իւր</i> (ъ)              | kl. <i>իր</i> (Ն)        |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| ∍der,           | die, das Seinige«.              | »der, die, das Seinige«. |
| Nom.            | իւր iur                         | pp ir                    |
| Akk.            | ղ-իւր z-iur                     | ղ-իր z-ir                |
| $\mathbf{Gen.}$ | իւրոյ iuroy                     | ppny iro                 |
| Dat.            | իւրում iurum                    | իրոյ iro                 |
| Abl.            | <b>յ-իւրժէ y-iur</b> m <u>e</u> | յ-իրոյ y-iro             |
| Instr.          | իւրով iurov                     | ppm/ irov.               |

Zu der kilikischen Flexionsvereinfachung gaben den Anstoß die Formen des Genitivs und Ablativs, hpng und hpnd; letztere flektieren nach der einfachen o-Deklination: folglich wurden auch die übrigen Kasus in dieselbe Deklination hineingezogen, so dass der Flexionsunterschied von Genitiv, Dativ und Ablativ ausgeglichen wurde. Vgl. unten §§ 292, 2963).

### Pronomina reciproca.

§ 288. Als Pronomen reciprocum erscheint in der alten Sprache: 1) Gen.-Dat. Aphthwing, Akk. aphthwing, Abl. p Aphthwing, Instr. Aphthwing; 2) Gen.-Dat. pphpwg, Akk. aphthwing, Abl. g-pphpwg, Instr. pphpwg. Ersteres, in der ältesten Litteratur fast das ausschließliche im Gebrauch, verliert sich in der Folgezeit allmählig, während andererseits das Pronomen pphpwg,

Singular. Plural.

Nom.-Akk. hd-u >der Meinige> hdhu-ubp-u
Gen.-Dat. hdhu-h-u hdhu-ubp-nu-u
Abl. hdhu-h-u hdhu-ubp-h-u
Instr. hdhu-ud-u hdhu-ubp-nd-u

Im Stamme fulfu- hat sich hier das altarmenische Possessiv fulluffu erhalten.

<sup>1)</sup> So steht hd als Possessivum S. 21 26, 33 1. 12, 57 19;  $g^n$  als Possessivum S. 15 19, 25 24, 43 8 u. s. w.

<sup>2)</sup> Überreste der alten derivativen Possessiva finden sich in der Flexion der neuarmenischen Possessiva. So im Tr. (Aid. II 49):

<sup>3)</sup> Vgl. das na. Pronomen relativum, das für Genitiv und Dativ die gemeinsame Form apar aufweist, gegenüber der alten Flexionsabstufung apar (Gen.), apar (Dat.).

welches ursprünglich mehr vereinzelt und in volkstümlicher Litteratur vorkommt, immer mehr hervortritt. Vgl. hierüber Aidynian Kr. Gramm. I 86 und II 37. Im Kilikischen ist Anderson spurlos geschwunden und durch das zweite Pronomen ersetzt.

Schon in vorkilikischer Zeit begegnet statt des ursprunglichen Plurals q-hphmpn — entstanden aus dem reduplizierten Reflexiv hep, ganz wie auch quhdhmin aus dem reduplizierten Numerale up — die Singularform q-hphmp, die in nachclassischer Zeit um so leichter Eingang finden musste, als sie scheinbar einen Plural mit Suffix -hmp darstellte. Schließlich tritt bei späten Schriftstellern¹) die aus hphmp hervorgegangene Form hpmp (vgl. oben p.p. 74, 126) auf. In dieser Gestalt ging das Pronomen in das Kilikischmittelarmenische über, wo es folgende Flexion zeigt:

Akk. q-ppmp z-irar
Gen.-Dat. ppmg irac
Abl. g-ppmgdt y-iracme
Instr. ppm/ irov.

Belege: Akk. q-hpwp \*einander <: 33 21, Rb qq, \$\langle dp, \langle \langle hp, \langle \langle qq, \$\langle dp, \langle \langle hp \langle p \rangle \langle au \langle \langle hpwp \*\rangle au \text{einander <: 35, 174, 194, Rb \( \langle q\); \( \langle \langle q\) \\ \langle \langle \langle q\), \( \langle d\langle q\), \( \langle q\), \( \langle d\langle q\), \( \langle q\), \( \langle d\langle q\), \( \langle q\)

<sup>1)</sup> Shirak., Ners. Lampr., Plat. Tim., Theop. etc.

<sup>2)</sup> Tr. flektiert (Aid. II 35): Akk. irar, Gen.-Dat. irar-u, Abl. irar-me, Instr. irar-mov.

dung') schon früh ungebräuchlich wurde; so bildete sich im Mittelarmenischen an Stelle jener abgestorbenen Form zu dem Singular frup eine neue Instrumentalform, natürlich ebenfalls im Singular, mittels des allgemeinen Instrumentalsuffixes singularis -mf. In den übrigen Kasus dagegen hielt sich die Pluralflexion und blieb bestehen, da diese häufig angewandten Formen eo ipso noch lebenskräftig waren. Lautlich umgestaltet ist der Genitiv-Dativ frung aus aa. frugung morphologisch erweitert ist der Ablativ J-frungst aus der aa. Form durch das pronominale Ablativsuffix -mg, analog wie der entspr. Kasus der Pronomina personalia und des Demonstrativs sa, da, na.

Außer diesem Pronomen hat die neue Sprache gleichsam zum Ersatz für das verloren gegangene Anderwing einen zweiten Reziprokausdruck entwickelt, analog wie Anderwing hervorgegangen aus dem reduplizierten Numerale der Einheit. Derselbe lautet im Tr. (Aid. II 35): Akk. Al-he ad-h, Gen.-Dat. Al-he al-hat oder Al-hal-hat, Abl. Al-he al-het oder Al-hal-het.), Instr. ungebräuchlich. Schon im Kilikischen finden sich die Anfänge dieses Reziprokpronomens in Fällen wie: ap grand für wie Al-hal-het 31 2; Al-had-he unmer Rb ac. Die Beugung dieses jüngeren Pronomens war mitbestimmend für die spätere Verallgemeinerung der Singularflexion vom Ablativ hand aus auf die übrigen Kasus von hamp.

### Pronomina demonstrativa.

## 1. Pronomina suffixa (enklitisches Pronomen).

§ 289. Bekanntlich unterscheidet sich das Neuarmenische in dieser Beziehung von der alten Sprache durch das pronominale Suffix der 3. Person. Dasselbe bleibt bewahrt nur bei vokalisch auslautenden Nomina; bei konsonantisch auslautenden erscheint statt dessen das Suffix mit pronominaler Bedeutung. Nach Lautl. § 140 Anm. ist dieses nichts weiter als der sekundäre Halbvokal, der sich vor dem Nasal entwickelt, nach dem Abfall des Nasals zum Vorschein kommt und als Vertreter des pronominalen n pronominale Funktion erlangt.

<sup>1)</sup> Bekanntlich wird der Instrumental im AA. meist umschrieben, wie denn auch im Kl. statt der Instrumentalform meist Shun humg >mit einander« gebraucht wird.

<sup>2)</sup> Daneben die jüngere, weniger richtige Flexion: Akk. dt. 4quit. 4, Gen.-Dat. dt. 4quit. 4, Abl. dt. 4quit. 4t.

Das Kilikische ist von dieser Neuerung noch unberührt: hier stehen noch die alten unveränderten Suffixe s, d, n, von welchen das letztere häufiger und regelmäßiger wie in der alten Sprache als Artikel gilt 1). Darüber zu vergleichen unten »Synt. Eigentümlichkeiten« § 432. Beispiele sind allenthalben vorhanden.

### 2. Pronomen um, ym, um.

§ 290. Paradigma um Jener, Jene, Jenes «:

| Singular. |             | Plural. |                |                 |
|-----------|-------------|---------|----------------|-----------------|
| Nom.      | <i>"</i> ខេ | na      | "ம்மும்        | naka            |
| Akk.      | 9-Viw       | z-na    | ղ -նաքա        | z-naka          |
| GenDat.   | `` Նարա     | nara    | <i>" បានធា</i> | naça            |
| Abl.      |             | -       | ի Նացժէ        | i naçm <u>e</u> |
| Instr.    |             |         |                |                 |

§ 291. Belege. Nom. sg. vw und Akk. sg. q-vw passim. Gen. sg. vwpw oder vwpwj: 15 10. 22, 57 21, 67 3, 83 11, Rb b, \( \overline{\eta}\_{\rho}, \overli

Von Dialektformen dieses Pronomens haben in Vardans Geschichtswerk (13. Jhd.) die folgenden Eingang gefunden: \*\*\text{tupper} \*jene \text{Vard. 158 11; } \text{tupper} (= \text{tupper} + \text{b}) \*\*\text{diese \text{Vard. 157; Gen. plur. } tupper \*}\text{derselben, jener \text{Vard. 158 12.}} \text{Weiter setzt sich dieses Pronomen fort im \text{\text{alteren Polnischarmenischen: eine Lemberger Urkunde vom J. 1450 zeigt die Genitivform } \text{tupper} \text{2}; \text{eine Lemberger Urkunde vom J. 1464 schreibt}

<sup>1)</sup> Über die ursprüngliche Natur und Verwendung des enklitischen Pronomens vgl. M. A. Meillet, »Recherches sur la Syntaxe comparée de l'Arménien« p. 20 ff.

<sup>2)</sup> Min. Leh. S. 116: եւ այլ մարդ յետ հարայ Հայուչէ չու-Խենայ

Akk.-Plur. quagus, Gen.-Dat. uugus.). Im na. Dialekt von Nachijevan a. Don zeigt das Pronomen folgende Gestalt<sup>2</sup>):

|         | Sing                  | ular.            | Plural.         |                   |
|---------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| NomAkk. | <b>វ</b> ւա           | na               | <i>ըաբա</i>     | naka              |
| GenDat. | նարա                  | nara             | նացա            | naça              |
| Abl.    | <i>նարա<b>վ</b>են</i> | naram <u>e</u> n | <i>եացամէ</i> Ն | naçam <u>e</u> n. |

<sup>1)</sup> Min. Leh. S. 117: bu hacabed quit h ud am bunguy mud. Ibid.: bunguy summer of the formula of the selben Kleidung verschaffen und sie ernähren«.

Sonst ist im NA. das einfache Pronomen sa, da, na meist geschwunden oder veraltet. Im Tr. z. B. sind dafür folgende Derivativpronomina entstanden (n. Aid. II 42):

- 1. Pers. սու-ի, սու-իկ-ա, սու-իկ-ակ.
- 2. Pers. դու-ի, դու-իկ-ա, դու-իկ-ակ.
- 3. Pers. Unc-h, Unc-hy-w, Unc-hy-wy.

Genitiv:  $uni_-np$ , Ablativ:  $ul_-l_-l_-l_-$ , Instrumental:  $uni_-nl_-l_-$  Dagegen bewahrt der oa. Dialekt von Agulis (Sarg. 103) dieses Pronomen in der Form: Nom. uo, qo, vo so, do, no, in welcher der reine Stamm vorliegt, wie er in class. Genitiv un-pun so-ra, qn-pun do-ra, va-pun no-ra erscheint. Dem Kilikisch-Mittelarmenischen völlig fremd, gehen die agulischen Formen auf einen altostarmenischen Dialekt zurtick. Daneben erscheint jenes einfache Pronomen im Ag. mit dem pronominalen Element  $va-l_+l_+$  erweitert zu den Formen  $va-l_+l_+l_+$   $va-l_+l_+$  für die parallele Bildung  $va-l_+l_+$   $va-l_+l_+$  für die parallele Bildung  $va-l_+$   $va-l_+$   $va-l_+$  für die parallele Bildung  $va-l_+$   $va-l_+$ 

<sup>2)</sup> So enthalten die von Patkanean mitgeteilten Sprachproben aus dem Nch. folgende Formen: Genitiv Lupu pg. 3, 7, 8, 10, 13, 20, 23, 32, 41, 50, 58, 59, 65, 66, 77, 79, 81, 86 etc.; Genitiv Lupu zu Nom. Lunju pg. 3, 29, 47, 55, 56, 77 etc.; Dativ Lupu pg. 22; Ablativ Lupu lg. 16, 49 etc.; Plural Nom.-Akk. Lugu pg. 16, 25, 37, 50, 58, 64, 70, 72, 89, 90, 112 etc.; Gen.-Dat. Lugu pg. 21, 23, 35, 36, 43, 55, 56, 61, 65, 69, 70, 71, 74, 79, 85, 88, 90 etc.; Abl. Luguull pg. 89, 99 etc. Ferner von Pron. mu: Gen.-Dat. mupu pg. 73, 87 etc.; Nom.-Akk. plur. mupu pg. 86, 90; Gen.-Dat. plur. mugu p. 29, 41, 42, 62, 70, 71, 77, 86 etc. Ebenso zeigt der verwandte Dialekt der Krim noch die Formen Lupu, mupu, Lugu u. s. w. nach Bazmavep 1844 S. 176. Auch die Siebenbürgener Armenier kennen nur die a-Formen Lupu, mupu etc. nach Maerianç' Gewähr (Maer. S. 142).

<sup>\*)</sup> Vgl. das 4 in w/unp-h4, w/unp-h4, mit welchem jenes identisch ist-

§ 292. Es hat sich hier im NA. wesentlich die kilikische Flexion erhalten. Als mittelarmenisch kennzeichnet sich letztere zunächst durch die eingetretene Kasusreduktion: 1) der Unterschied der Kasus recti pluralis ward, wie überhaupt beim E-Plurale, so auch hier dahin reduziert, dass das - E des Nominative auch auf den Akkusativ überging; daher kilikisch Nom. plur. Lun-g-m und Akk. plur. y-Lun-g-m gegenüber dem classischen Nom. plur. &n-g-w und Akk. plur. q-\(\text{un-u-w}\); 2) Genitiv und Dativ des Singulars sind zusammengefallen, d. h. es hat sich die Genitivform auch auf den Dativ ausgedehnt und die besondere Dativform auf -Jim verdrängt, analog wie dies beim Possessivum (s. oben § 287) und bei den übrigen Demonstrativa (s. unten § 296) der Fall ist. Den altarmenischen differenzierten Formen Gen. Un-p-w, Dat. U-J-w (aus \*Uni.J-w) entspricht für beide Kasus nur mehr das gemeinsame bu-p-w1). Ein mittelarmenisches Produkt ist auch die Ablativbildung auf -me, h tougalt, welche die ursprüngliche auf -ne verdrängt hat: Suffix -ang ward verdrängt durch \*-umg = kl. -mg.

§ 293. Das Charakteristicum dieses Demonstrativs liegt in der Stammform bus- gegenüber dem classischen bus-. Dieses bus- sich so entstanden zu denken, als wäre älteres bus- dem Laute a der folgenden Silbe assimiliert worden, ist bei dem gänzlichen Fehlen lautlicher Analoga höchst willkürlich und unberechtigt. Ebensowenig lässt sich annehmen, daß so ohne Weiteres nach Norm der Nominativform bus die sämtlichen übrigen Kasus des Singulars und Plurals umgebildet worden seien. Folgende Hypothese halte ich für die wahrscheinlichste: Im Altarmenischen zeigen sich vereinzelt von diesem Demonstrativ Pluralformen auf -wyg²), wie Nom. plur. wwyg für ungus, Gen. plur. wwyg, busyg für ungus, bungu, gebildet durch direktes Antreten des Pluralzeichens an den Nominativ singularis, analog

<sup>1)</sup> Vgl. auch die unter classischem Einflusse entstandenen hybriden Bildungen: unpm Dativ in unpm Conting of mungfunch mjul. 67 16, q-inge Akk. Rb 5/p, Formen, die als künstliche, nicht wirklich existierende blos in der Büchersprache Geltung hatten.

<sup>2)</sup> So in einem aa. Glossar »dichterischer und bäuerischer« Wörter (Wiener Mr. No. 337) die Pluralformen: umjg, erklärt als gleichbedeutend mit ungen oder ujung, Gen. plur. umjg, erklärt als gleichbedeutend mit ungen.

wie auch vom Demonstrativ taujt der Plural Nom. taujte (neben նորայն), Gen. նայնց (neben նոցայն); beide Pluralbildungen, die auf -- und die auf -- konnten doch wohl kaum von gegenseitiger Influenzierung frei bleiben: es scheint die jungere Bildung auf -- nach falscher Analogie von der Form auf -ngu das finale Element a hertibergenommen zu haben, so dass sich eine Form "Luggu bildete, die, da der Diphthong in --blos durch den Auslaut bedingt war, zu Lugu werden musste. Vom Plural verpflanzte sich der so gewonnene Stamm 5auch allgemein auf den Singular. Oder aber, die Pluralform twig beeinflusste derart die Form tween, dass letztere nach Analogie der ersteren das Element a als Stammvokal annahm, was weniger wahrscheinlich ist. — Immerhin muss diese Bildung schon früh stattgefunden haben; es werden nämlich bereits im Altarmenischen zu den angeblichen Femininpronominen ut, ut, ut Kasus obliqui gestellt wie umpm Gen. singularis, umque Gen. pluralis u. a. m. Die Identität dieser a-Formen mit den kilikischen ist unmöglich zufällig; und da sie gewiss nicht von jenen fingierten Formen auf -e abgeleitet sind, müssen sie bereits damals in der lebenden Volkssprache dialektisch existiert haben, als dialektische Korrelata der entsprechenden classischen Formen und als Urformen der späteren kilikischen. Nur deshalb wurden sie von bestimmten grammatischen und philosophischen Schriftstellern mit at, at, at zusammengestellt, um die Flexion zu vervollständigen und für das Femininum selbständige, vom Maskulinum differenzierte Ausdrucksformen zu gewinnen.

## 3. Pronomen wju, wju, wju.

§ 294. Paradigma wj »Jener, Jene, Jenes«.

|         | Singula              | ar.     | Plur           | al.        |
|---------|----------------------|---------|----------------|------------|
| Nom.    | مارس                 | ain     | <b>ພ</b> ∫ម−ng | ain-ok     |
| Akk.    | <sub>7</sub> -யிப் 2 | -ain    | ๆ-พาน-กล       | z-ain-oK   |
| GenDat. | யிப்-பு              | ain-or  | யு 16-ார       | ain-oç     |
| Abl.    | յ-այն-որ             | -ain-or | <i>ுய∫்−ng</i> | y-ain-oṇ   |
| Instr.  | யர்ம-வட்             | ain-ov  | *այր-ով-ք      | *ain-ov-k. |

§ 295. Belege. Nominativ sg.: wyw 3 21, 13 15. 20. 21, 15 17, 17 3. 4. 7, 35 2, 47 29 etc. wyw 11 2, 23 22, 33 7, 39 17, 45 11, 77 26 etc. wyw 3 14, 9 17. 23, 11 20, 13 8. 11, 15 21, 17 14,

21 2, 27 14, 29 5, 57 12, 69 4 etc. Akkusativ sg.: quiju, quiju, quagte 29 9, Rb Δ/m etc. Genitiv sg.: ωμπη 29 13, 65 16, 67 13, 71 22, L 185 29, Rb w, J, Lq, Lq, Lq, Lq, Lq, Jp, Jp, LJ, Lb, B Lb, बी, बीम, बीम, बीम. шушпр 11 2, 39 17, 81 25, A 15, 215, Rb 44. 5p. B [ ] , Jo [ ] , Julian 11 4, 13 21. 25, 17 20, 19 22, 23 19. 23, **29** 7. 25, 35 12. 20. **23**, 39 18, **41** 6, 45 20, 47 12. 21. 22, 57 3. 28, 63 15. 23, 67 26. 29, 71 2, 79 18, 81 23, 83 11. 17, Dul. 625, 646, A 16, 150, 215, Rb 6, 6, dw, dq, hp, hp, hp, hp, lq, lq, lup, d, lup, Te, Lt, Se, Sq, Som, Son, Soft, Spt, Seg, Sele, Sol, Sot, Sol, Sol, B  $\delta_q$ ,  $\delta_{p}$ ,  $\delta_{pq}$ ,  $\delta_{pq}$ ,  $\delta_{pq}$ ,  $\delta_{pq}$ ,  $\delta_{pq}$ ,  $\delta_{pq}$ . Dativ sg. = Genitiv sg.: այսոր, այտոր, այնոր: 2. B. Համանը տայ դարպամն այնոր 77 6 »der Gerichtshof gebe ihm die Ermächtigung«. Ablativ sg.: յ-այսոր Rb [4], B անժա 2), մկա. յ-այնոր 47 183), 83 44), A 156, 174, B dhq, Rb m, hm 5),  $\zeta_{\mu}$ ,  $\delta_{f}$  6). Instrumental sg.: mjuni 55 15, Rb 60p. mjunne Rb 61q, B 100q, affuq. mjune 79 16. 17, A 183, Rb [4, [4, 4, 4, 5], 5], B [, 52, 15], Ilq. Nominativ plur.: wjung 67 29. 30, A 148, Rb [b, 4, 74, 7b, 544, B dhw, J.4, Jup. mymng A 154, 199. myung Rb 47, 4, 77, 77. Akkusativ plur.: ுயு வரு B ரிடி , ுயு வரு Lok. A 209. டி-யு வரு B முடி , ுயு வரு Lok. A 195. q-wjung Rb w, 14, hq, h, 74, 6dp; h j-wjung Rb 4. Genitiv-Dativ plur.: wjung Rb 4, wjung B 44w, wjung B 44, · Rb L, Lt, qe, sp, sop, sop, sofe, sofq. Ablativ plur.: j-wjung Rb w, 4, Joe. j-mjung 27 9, Rb w, 4. Instrumental plur.: \*mjund-p nicht belegt, jedoch gesichert durch den Singular unfund?).

§ 296. Die Formen mjunp, mjung liegen im classischen Idiom nur in Komposition mit Suff. -ph vor in mjunp-ph,

<sup>1)</sup> jujung han ujuhgut ser ziehe etwas von Diesem ab«.

<sup>2)</sup> jujuan un >nimm von diesem«.

<sup>3)</sup> or of min justing maker bug be of min justing also weder der von dem etwas nehme, noch jener von jenem«.

<sup>4)</sup> campel for justing ser lasse sich bezahlen von jenem«.

<sup>5)</sup> fo justing har ques >es kommt davon «.

<sup>6)</sup> Pt sujug op jujuop t wumbmab stalls die Ursache von jenem herrührt«.

<sup>7)</sup> Die außerdem erscheinenden Formen mit - hu wie wynnghu 23 27, 25 1, wytunghu 57 13 geben sich schon durch ihre Seltenheit als Klassizismen zu erkennen.

ujung-hļ, ujung-hļ (neben ujup, ujug, ujug). Das Kilikische hat hier die einfache, ursprüngliche Flexion bewahrt: jene einfachen Formen ohne pron. Suffix -hļ sind altarmenische und aus dem aa. Mutterdialekte des Kilikischen hervorgegangen, als Korrelata der classischen Formen ujup, ujug, ujug etc. Die ursprüngliche altwestarmenische Flexion kann nur folgende gewesen sein:

|        | Singular.              | Plural.    |
|--------|------------------------|------------|
| Nom.   | யிழ                    | விர-பி     |
| Akk.   | ๆ-ພຸງัນ                | 4-ភារិក-មក |
| Gen.   | ப்ப-வி                 | ம்∫ங−எத    |
| Dat.   | யுப்-ஈட்பி             | ພ ្សែង- ng |
| Abl.   | .j-ய] <i>ந-ப</i> -யிட் | .j-ឃ]៤-ng  |
| Instr. | <b>யிர-</b> சுட        | այր-սեիւե  |

Also we sentlich dieselbe pronominale Flexion wie beim aa. Interrogativ  $\hat{n}_i$   $\hat{n}_i$  (Gen.  $\hat{n}_i$ ); vgl. A. Meillet's Recherches

<sup>1)</sup> Dass altdialektisch sich auch die Genitivform unsp (4-11111) zu Pronom. um (Stamm so-) findet, ist oben in Einleitung S. 135 erwähnt. Überhaupt muss die Flexion mit Genitivsusfüx -r, Dativsusfüx -m ursprünglich einen weit größeren Umfang gehabt haben. Nur so erklären sich die in philosophischen Schriften, namentlich bei David Anyakt' auftretenden Genitive auf -nip -oir. So zeigt die Version von Porphyrs Isagoge die Genitive: Though S. 229 von The Pferd . Suppose S. 229 von Supp »Mensch«; կենդանոյր S. 230 von կենդանի »Tier«; այլոյր 235 von այլ >anderer«; Ingp 229, 234 von In >eins«; Inggp 235 von In >eins«; միայնոյր 229, 230 von միայն »allein«; այսպիսոյր 227 von այսպես >derartige; իւրաբանչ իւրոյր ibid. von իւրաբանչ իւր >jedere; երկաբանչիւրոյր 230 von երկաբանչիւր »jeder von Beiden«; սեռոյր 228, 229, 333 von whn >Geschlecht, Gattung«; jumunip 229 von jumuih >eigentümlich«; whuwhujp 229 von whuwh >Art«; ferner von Verbalnominen die Genitive: ելոյր 230, 233, այրացելոյը 235, դադարելոյը 235, կոչեghinip 228, hhpanphhinip 235 u. s. w. Dass in so großem Maßstabe der Genitiv auf -nip sich nicht etwa erst nach Analogie des classischen Interrogativgenitivs app gebildet haben, geschweige denn eine grammatische Fiktion sein kann, leuchtet ein. Zugegeben auch, dass diese Formen in der zeitgenössischen lebenden Sprache nicht mehr wirklich existierten, so müssen wenigstens archaistische Reminiszenzen nachgewirkt haben: nur weil der Kasus auf -r als wirklich ursprünglicher, den o-Stämmen eigener in der Sprache begründet war, durften die oben zitierten Genitive auf -np bei Schriftstellern wie David noch erscheinen.

sur la Syntaxe comparée de l'Arménien pg. 14, sowie Notes sur quelques faits de morphologie pg. 12. Wie sich beim Übergang in das Mittelarmenische jenes altdialektische Paradigma umgestaltete ist klar: Nominativ und Akkusativ fielen zusammen. Ebenso ward die Dativform auf -nest, wie allgemein, so auch hier durch die entsprechende Genitivform verdrängt. Schließlich wurden auch die übrigen Kasus dieser o-Stämme mit in die Analogie der einfachen nominalen o-Deklination gerissen: Ablativ ward = Gen.-Dativ + Ablativpräfix, Instrumental nahm das Suffix -ov an.

Bezeichnend ist, dass in derselben Litteraturklasse der dem Genitiv auf -npp entsprechende Dativ auf -ned auch beim Nomen ganz gewöhnlich ist. So entspricht bei David Phil. dem Genitiv Suppage der Dativ Suppacif; dem Genitiv ubange der Dativ ubance S. 121. Namentlich häufig erscheint diese Form in Verbindung mit Lokativpräfix i oder n: u-udwuned (v. udwb) 457; ի ենթակայում und ե-ենթակայում (v. ենթակայ) 129 bez. 360; յ-առաջիկայում (∀. առաջիկայ) 136; ի սաՀմանում (∀. սաՀման) 136; *յ-իւրում յորդորակա*նում (⊽. *յորդորակա*ն)՝132; *ի կաԹնում* (⊽. կաԹե) 129; ի բռում (v. բիռ) 129; ի Սոկրատում (v. Սոկրատէս) 129, 323; f Agumabald (v. Agumab) 129, 323 etc. etc. Hier liegt bereits der ostarmenische Lokativ auf -um vor, wie er später bei Vardan (11. Jhd.) erscheint in Lokativ / upunnessu 157, ht unbucs 158, und allen neuostarmenischen Dialekten eigentümlich ist\*). Das in dieser Litteratur offenkundige Streben nach möglichst scharfer Deutlichkeit und adäquater Wiedergabe des griechischen Originals führte, da wo die streng classische Sprache im Ausdruck versagte, notgedrungen zur Aufnahme solcher altdialektischen Eigentümlichkeiten in die betreffende Litteratursprache.

<sup>\*)</sup> Der Lokativ auf -um (-om, -am, -äm) ist eines der Hauptcharakteristica des Neu-Ostarmenischen: oa. k'ayak'um entspricht wa. k'ayak'i meë oder k'ayak'e; oa. k'ayak'nerum = wa. k'ayak'neru meë. Vgl. auch Aid. I 195, S. Sarg. 96 f. Ausnahmsweise erscheint jedoch auch im älteren Polarmenisch der Lokativ in dieser dem Westarmenischen sonst fremden Ausdehnung. Eine alte Raskover Urkunde (Min. Leh. 162 f.) schreibt: h hundruhy gunquand >in der Stadt Kamenece; Ancohpraed >in Kutye; sinjungunquand >in der Metropolee; auch hundry-ned und holuty-ned. Damit hängt zusammen, dass (n. § 278) das Polarmenische mit der Ustlichen Sprachgruppe auch die Ordinalbildung auf -um teilt. Das Pol. scheint bereits als Dialekt von Ani von dem benachbarten Ostarmenischen nach dieser Richtung hin influenziert worden zu sein.

§ 297. Anders jedoch bei dem Nordarmenier Məxitar Heraçi, welcher folgendermaßen flektiert<sup>1</sup>):

|         | Singular. | Plural.           |
|---------|-----------|-------------------|
| Nom.    | யிர       | விரமரி            |
| Akk.    | m-m ព្រ   | al-គាโคนภูษิ      |
| GenDat. | այնոր     | այնոց             |
| Abl.    | յ-այնորե  | յ- <b>ա</b> յնոցէ |
| Instr.  | யிமாரி    |                   |

Die Flexion unterscheidet sich, abgesehen von dem durch Suffix -e erweiterten Ablativ, von der kilikischen namentlich durch die Kasus recti pluralis auf -onk, die den nordwestlichen Mittelarmeniern charakteristisch sind, und in ihrer Entstehung der Analogie der nominalen Plurale auf -ing sowie des pronominalen Plurals alleig gefolgt sind. Vgl. oben Einleitung S. 137—138.

Im heutigen Nordwestarmenisch setst sich letztere Flexion fort: so im Tr. (Aid. II 43) Nom. plur. wunden, Gen. wunden, Abl. wundend, Instr. wundend, ebenso im Pol. asonk, adonk, anonk, im Ach. asunk, adunk, anuenk, Gen. asunen, Abl. asonemen, Instr. asonemov; ferner auch hypup (neben hypup) >sie, apaup >welche, depung >unsere, zwwale, >viele, (Aid. II 40), upunup, unung, unung, ungunup >diese, von um (Crb. 755). Der Singular flektiert im allgemeinen nach folgender Norm des Dialekts von Achalzich: Nom.-Akk. an, Gen.-Dat. an-uer (kl. unfu-up), Abl. an-or-men, Instr. an-or-mov. In der nwa. Litteratursprache erhält sich der ältere Instrumental in der Form wund, während der Ablativ sg. sowohl wunpell- als wuhl- und wuhfig (Aid. II 43) lautet. Letztere Formen sind abgeleitet von dem erweiterten Demonstrativ auf -hhw: wuhhw, wuhhw, wuhhw.

wohly = wu + 
$$hl + w$$
;  
wohly = wu +  $hl + w$ ;  
wohly = wb +  $hl + w$ .

<sup>1)</sup> Belege aus Mechithar Her.: Gen.-Dat. mjunp 24, 56; mjunp 42, 47, 104, 115, 132; mjunp 4, 11, 12, 26, 40, 75, 113 u. s. w. Abl. j-mjunp 67. Instr. mjuni 87; mjuni 28, 52, 67, 117; mjuni 79. Akk. plur. q-mjuni 68, 69, 100, 146, 147. Gen.-Dat. plur. mjung 8, 114, 119; mjung 85, 92, 93, 94, 95, 117; mjung 40, 65, 70, 79, 104, 108. Abl. plur. j-mjung 91. Nur einmal steht die Form q-mjung 8. 44. Vgl. auch Aid. II § 163 Anm.

<sup>2)</sup> Neuarm. (Aid. II 41, 43)

§ 298. Vom erweiterten Stamme auf - pl werden bereits im Mittelarmenischen folgende Ablativformen gebildet: 1) \_-այսկի »davon« B մեթե, միդ, z. B. տուր յայտկի որ խմե »gieb davon zu trinken«; []-wjulp »von dort« Rb []. Vgl. die mit demselben Ablativsuffixe i gebildeten aa. adverbialen Ablative asti, anti >hieraus, von dort« (zu ast, and >hier, dort«). 2) \_\_\_\_uuhpg > hiervon < B Ily; J-wjulpg > davon < B pp. Iby, Ily, Ily, Ily, A 46; յ-այնկից »dort her« B միստ, Mx. Her. 38; Հայնկից id. A 167; այնկից id. Rb ար անկից id. Geop. 182 23. Analog werden die altarmenischen adverbialen Ablative asti, anti weitergebildet zu Formen auf -hg: wumhg >von hier« Geop. 74, 130; wumhg >von dorte Geop. 98, 130, Chron. Smp. 633, Rb fuq. Das hier vereinzelt auftretende ablativische ç fungiert im Ostarmenischen als regelmäßiges und ausschließliches Ablativsuffix in beiden Numeri<sup>2</sup>).

### 4. Pronomen իստ, իստ, ինա.

§ 299. Als Belege dieses Pronomens finden sich:

Ass. Ant. 13 31. 32: pung of Lunder thung upunte of in in spire puter, be tou supper puter before wenn aber der Lehnsherr befohlen hat: »geh' an das und das Werk«, und jener geht an ein anderes Werk—; Ass. Ant. 33 22: bot ap the same shewet uputer the pure uputer the same uputer the pure uputer the pu

Lup-w, kl. Gen. Lup-w erscheint. Vgl. Arm. Stud. v. Hübschmann 91 f.

— Das im NA. außerdem noch erscheinende erweiterte Pronomen ωνή, ωνή, (Aid. II 42) lässt sich für das Kilikische nicht bestimmt nachweisen. Das bei Hunanian 219 6 stehende ων μη ist falsche Lesung des handschriftlichen ων μη f. Ebenfalls scheint mir das bei Langlois Cart.

L 185 22 erscheinende ων μη (u), für welches Dulaurier 757 ων μη (u) schreibt, sehr verdächtig.

<sup>1)</sup> So zu emendieren das sinnlose junjungh (f. 4km) der Überlieferung.

<sup>2)</sup> So im Dial. v. Agulis (S. Sarg. 97) zu ուրման »Mauer« der Ablativ sg. ուրման-ից, Abl. plur. ուրման-ներ-ից; zu Թօր »Säbel« der Abl. sg. Թր-ից, Abl. plur. Թր-եր-ից etc.

und der Lehnsmann ist vor Gericht erschienen und hat gegen dich Klage erhoben, dies und dies . —; Ass. Ant. 63 12. 13: պարոնայը, իսայ գրաստ իմ է, ու կորուսի ու Հիմայ դատյ գինքս հետ իսա մարդոյս -- »Meine Herren! dies und dies Zugtier gehört mir, und ich habe es verloren, und nun habe ich es gefunden bei dem und dem Manne« —; Ass. Ant. 75 s. 9: ֆույան մարդ պարտի ինձ գիսայ իրքս, եւ դրել է առ իս գրաւկան ghum, der und der Mann schuldet mir das und das (die und die Sache) und hat bei mir als Pfand dies und dies hinterlegt«; Ass. Ant. 75 18: md of cupt afor a form, sugar my >nun zahle mir noch die und die Summe (so und soviel)«: Rb յա։ ինա իրէցն յաւ է բան դիսայ »jener Priester N. N. ist besser als dieser N. N. «; Rb pp; be pt prtg p Strolling dimpa յուղարկէ՝ թե սուր գնա ի յին ա բանն — und wenn ein Priester an einen Reitersmann die Botschaft schickt: »gehe eilends an die und die Verrichtung! « —; Rb ճգ : արայ գին ա բանն »thue das und das! -; Rb Հե : ես ֆուլանս՝ որ վասն իսայ պատճառանացս անճարկեցայ »ich N. N., der ich aus diesem und diesem Grunde in schwierige Lage geraten bin -; Rb &dp: yw/ qhuw/ Հայրենիքը ու տուր ինձ գիսայ չաք դեկանս ինչուի Հանչար մի ժամ - nimm den und den Besitz und gieb mir so und so viel Geld daftir auf einen so und so langen Termin -; Ass. Ant. 15 16: ֆունար՝ Ես տահար գունքել է ժմաստառը վառը Ես, սև առնբե բո սշ miphi bu qhumi ne qhumi - N. N.! dein Lehnsherr hat deinetwegen den Gerichtshof versammelt, da du dies und dies gesagt und gethan habest«. Nach diesen Beispielen ist das nicht belegte hum mit Sicherheit erschlossen.

§ 300. In all diesen Fällen steht hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, in direkter Rede mit der Bedeutung: »dieser und dieser«, »der und der«, »dies und dies«, »jener und jener«, »jenes und jenes« sowohl substantivisch als adjektivisch. Die ursprüngliche einfache Demonstrativbedeutung dieses Pronomens liegt vor im letzten Beispiele, wo hum, ne hum, »dies und dies« bedeutet.

Einfache Demonstrativbedeutung haben auch die neuarmenischen Ausläufer dieses mittelarmenischen Pronomens: so hat der Dialekt von Achalzich (Tom. Dial. v. Ach. S. 30 und 60) die Pronominalformen: isi Gen. isuer, iti Gen. ituer, ini Gen. inuer, adv. isteyic (\*isi-teyic >hierorts<) >hierorts<) >hierorts</br>
Letztere Formen sind im Nch. (Patk. Mat. 127) erweitert zu huhufhh, hunhufhh, fühufhh; einfaches hunh liegt vor in adv. hunhufhh >80<.

Daneben erhalten sich in Nch. die unveränderten mittelarmenischen Formen hum, hum, hum 1).

§ 301. Pronomen pum, pum, pum, pum, der classischen Sprache fremd, ist ein zusammengesetztes Pronomen und zu zerlegen in p+um, p+um, p+um. In dem zweiten Gliede erkennen wir das einfache Demonstrativ sa, da, na. Der erste Bestandteil ist etymologisch zusammenzustellen mit np. ē dieser« (in īder hier«, īsā jetzt« etc.) = tāt. i dieser« = oss. ay, kurd. ai dieser« = phlv. ē in ēčand = ap. ai in ai-ta-dieser« = aw. ae in pron. ae-ša- und ae-tad = ai. ē in pron. ē-ša-, ē-tād²). Aus der Natur dieses Pronomens lässt sich unter Berücksichtigung des Neuarmenischen vielleicht ein Schluss ziehen auf die nichtbelegten Kasus obliqui. Da das zweite Kompositionsglied das Pronomen sa, da, na ist, kann die Flexion von derjenigen dieses einfachen Pronomens nicht wesentlich verschieden gewesen sein. Nun werden, wie oben erwähnt, im Ach. zu den Nominativen isi, iti, ini als Genitive gebildet isuer, ituer, inuer³),

<sup>3)</sup> Analog flektiert Nch.:

| Singular.             | Plural.                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>þ</b> mw         | իտվօնք                                                                            |
| <i>` իտիվիկ</i>       | իտիվոնք                                                                           |
| ( իտվօր               | իտվօնց                                                                            |
| ∖ իտիվօր              | իտիս[օն ց                                                                         |
| <i>( իտվօրմ Է</i> ն   | իտվօնցմէն                                                                         |
| <i>\ իտիւ[օրմ Է</i> ն | իտիվօնցմէն                                                                        |
| լ իտո[օրմօւ <u>լ</u>  | իավօնցմօվ                                                                         |
| արվորության /         | իտիվօնցմով.                                                                       |
|                       | { harlobact<br>} harlobact<br>} harlob<br>} harlob<br>} harlob<br>} har<br>} hara |

Vgl. auch folgende Pronominalformen aus Hayerg (Tiflis 1882): Gen. sg. |fing p. 204; Instr. sg. |fing p. 199; Gen.-Dat. pl. |fing p. 197, 198, 200, 203, 205 u. s. w.

<sup>1)</sup> In den von Patkanean [Materialien z. Stud. der arm. Dialekte St. Petbg. 1875] mitgeteilten Textstücken aus dem Nachijevan-Dialekte erscheint z. B., teils in adjektivischer teils in substantivischer Verwendung:

Pronomen hum: 5 6 infr., 6 6 infr., 19 13, 24 4, 34 5 infr., 35 10, 37 6, 48 15, 52 3, 70 25, 72 16, 78 16. 29, 79 4. 5, 91 1 infr., 99 10, 103 8 u.s. w.

Pronomen fune: 1 6 infr., 6 3, 7 26, 11 19, 16 17, 17 22, 19 10, 20 20. 28, 23 5, 24 14, 26 3, 30 2, 33 7, 35 2 infr., 46 1, 55 7, 56 10, 58 11, 59 7, 69 5, 70 8. 24. 28, 71 22, 72 3, 73 4, 77 1, 79 19, 93 14, 100 18, 101 6, 102 1 u.s.w.

Pronomen frum: 6 3, 11 2, 13 1, 14 25, 16 3 infr., 20 12, 40 27, 41 11, 48 33, 52 9, 57 12, 61 17, 65 3, 69 4, 72 12, 78 2 infr., 92 3 u. s. w.

<sup>2)</sup> Vgl. Horn, Grdr. S. 32.

die in kilikischer Lautform (Lautl. § 7 Anm.) \*hunp, hunp, hunp ergeben: d. h. die Formen suer, tuer, nuer in i-suer, i-tuer, i-nuer sind identisch mit den entsprechenden altarmenischen unp-, npp-, unp- in unp-w, npp-w, unp-w; jene Genitivformen isuer, ituer, inuer tragen mithin den Charakter der Ursprünglichkeit an sich und dürfen in der entsprechenden westarmenischen Lautform hunp, hunp, hunp, hunp, punp zuversichtlich auch als kilikisch gelten.

Anm. An Stelle der veralteten Indefinita ωμυ ης, ωμη ης, ωμη ης, ωμη ωμπιω (ωμε), ωμη ωμπιω (ωμε), ωμη ωμπιω (ωμε), τitt das arabisch-persische βριτμων fulan (= arab.-np. είκ, türk. filān, ägypt. fəlān n. Spitta p. 83) »der und der«: βριτμων »Du N. N.!« 15 15; βριτμων ιωρη »der und der Mann« 39 10, 75 8; μι βριτμων με επριμων επριμων με επριμων επριμων επριμων με επιμων με επιμων με επιμων με επιμων επριμων επριμ

# Relativa und Interrogativa.

#### Relativa.

§ 302. In relativischer Funktion erscheint das Interrogativum auf vov, von dem folgende Formen sich belegt finden: Dativ juist 19 29, 21 18, 49 19. 36, 59 27, Rb Jt, Jut, Jut, Ablativ juist Rb Jt, John Zu dem vorgeschlagenen j vergleiche Laut! § 151 sowie die in der alten Sprache vom Interrogativ z-i gebildeten Derivatformen: Dat. him neben im, adv. hibar, hizan, hiken u. s. w., letztere als nicht echtclassisch namentlich in der philosophischen und grammatischen Litteratur häufig. Im Ablativ tritt statt der älteren Form juist und des falsch gebildeten juistalt die dem entsprechenden Kasus der Personalia analoge Bildung mit Suffix Lt. -ne ein.

§ 303. Das regelmäßige Relativum aber ist  $n_{l'}$  vor (= cl.  $n_{l'}$  or), und zwar hat  $n_{l'}$  seinen ursprünglichen pronominalen Charakter aufgegeben und ist zur flexionslosen Relativpartikel (Relativadverb) herabgesunken, analog wie im Neupersischen Rel.  $\sim k^{-1}$ )

<sup>1)</sup> Vgl. auch neugriech. Relativadverb  $\pi o \tilde{v}$  (= >wo<), deutschdialektisch >wo< für schriftdeutsch >welcher, welche, welches<, plur. >welche<, etc.

(Lei's kujā = >wo«). Belege: πρ πι μίτρ >wer es auch sei«
23 15, 33 8; μω μι ζωιδωύμε πρ ξ μωρηφική >jenes Privileg,
welches er geschenkt hat« 185 10. 11; ω μι ζωιδωωμί πρ ξ μωρηφική >jenes Privilegs, welches er geschenkt hat« 185 18. 19;
πρ μίτρι >welche sind« 47 17; πρ μωί >welche sich befinden«
L 154 22; πρ η μιί >welche gehen« 67 24; πρ μιώ >welche geben«
57 23; πρ μιτείνων >welche nicht haben« 51 8; πρ μιτερρί >welche gehört haben« 47 2; πρ μιτερβί >welche gegeben werden« 25 2.

- 1. Anm. Das Nähere über Relativkonstruktion siehe unter »Syntaktische Eigentümlichkeiten«.
- 2. Anm. Vereinzelt erscheinen freilich noch in der kilikischen Schriftsprache die flektierten Relativformen, offenbar als nicht volkstümlich und ausschließlich der höheren Sprache eigen.

  Z. B. in Smp. Chron. ed. Dul. p. 667: npnj udin welchem«; p. 668, 671: npng ungun welchen«. Die Dativform npnj für el. mpnud ist natürlich die auf den Dativ verallgemeinerte alte Genitivform. Als nicht mehr im Sprachgefühl lebendige kennzeichnen sich die Formen dadurch, dass ihnen, gleichsam zur Bezeichnung des Kasusverhältnisses, die entsprechenden Demonstrativformen nachgesetzt sind.
- § 304. Neben np vor, welches vorzüglich für lebende Wesen gilt, steht das ausschließlich auf Sachen (leblose Gegenstände) bezügliche Relat. afte zing = »was, was auch immer«. Belege: afte ne füh 197, 2324, 275, 791; afte huhf füh L 15726; afte ne füh 658; afte Lunch 217; afte funde füh 2114, 4919; afte hume biet L 15716.17; afte ghane t 1122; afte ghane füh 1711; afte ghane mende menden 333.11; afte mughe 298; afte hundet dwar 657; afte myrh füm 1512 etc.

Nach Analogie von ημέν zinć gebildet erscheint Rel. ηπρ zor: ηπρ μωίν »welche sind « L 178 8, 185 12; ηπρ ημών »welche kommen « L 178 9; ηπρ ωίναι ωίνωδ μβίν μρ »was ihm zuerkannt ist « 57 2; ηπρ ηρωδ ξ. »was geschrieben ist « Mx. Her. 23.

## Interrogativa.

§ 305. Als Interrogativum findet sich belegt: not vov (= cl. not ov) in der Verbindung: not qhant pegebenenfalls, eventuell, etwa (eigentlich = per weiss? ) pg. 393, 83 14. 15, Geop. 84 4. 5, 104 u. s. w. Über Dativ grad und Abl. gradit s. oben § 302.

Daraus, dass die ursprüngliche Form & (Lautl. § 154) sich in der Litteratur nicht mehr nachweisen lässt, ergiebt sich, dass schon in mittelarmenischer Zeit jene ältere Form von der jüngeren erweiterten Dublette & völlig zurückgedrängt war. Umsomehr kennt NA. nur noch die erweiterte Interrogativform: vov im Tr., Pol., Nch., ov im Tf., hov im Karab., etc.

Für Sachen erscheint "phy inc »was?, welch?«, z. B. phy humunigen Phi »welche Verbindung« 9 5. Die Form "phy als Interrogativum ist bekanntlich dem Classischen noch fremd¹): das Classische kennt nur die mit Präfix versehenen Interrogativformen: "phy zinc für Nominativ und Akkusativ, und phy yinc für Lokativ. In der Form "phy inc stimmt das Kilikische mit dem Neuarmenischen überein.

### Indefinita.

§ 306. Die altarmenischen Indefinita, welche aus den modernen Dialekten so gut wie ganz geschwunden sind, sind auch bereits im Mittelarmenisch-Kilikischen großenteils veraltet und abgestorben. Classisch nit omn, pit imn, pp ik kommen überhaupt nicht mehr vor?). Altes pin inc und ng ok sind allerdings noch mehrfach belegt und noch nicht außer Gebrauch?). Dass jedoch auch letztere beiden nicht mehr recht lebenskräftig waren, ergiebt sich aus dem Umstande, dass neben ihnen und an ihre Stelle bereits neue Indefinita eingetreten sind. Für leblose Wesen hat sich an Stelle von pin inc (pit imn, pp ik) als

<sup>1)</sup> Erst vom 8. Jhd. ab findet sich die Form "pluz inc" als Interrogativpronomen. Cf. Aid. II 37.

<sup>2)</sup> Von Indes. hp ik erscheint allerdings noch mehrfach der Instrumental, und zwar stets als hemes ivok, z.B. Rb hp, 5p etc. Es scheint der ältere Instrumental hehp mit den Instrumentalen auf -hep zusammengeworfen worden zu sein, und analog wie jene (s. oben § 267) die Endung meg angenommen zu haben, zumal hier die gleichbedeutende Instrumentalform hpmes irok (zu hpp >etwas<) sicher auch von Einfluss gewesen ist.

<sup>3)</sup> ng z. B. belegt 25 10, 33 15, 37 4, 41 4, 45 9, 55 2. 3, 73 10, 77 23, 79 4. 5, 81 3. 17, 83 8. Gen. nepure 83 8. Dat. needles 21 16. ng of entschieden mehr kilikisch als einfaches ng: 23 4, 79 12. froj nur selten belegt, so z. B. froj froj pur an ein anderes Geschäft 15 1. Echt-kilikisch dagegen ist das auch neuarmenisch noch fortlebende notif votint skein: 9 12, 13 1, 19 19, 23 14, 55 10, 79 4. 7, 81 23 etc.; ebenso: pur froj eine Weiterbildung von froj: refer pur froj eine Verrichtung 9 14.

regelrechtes Indefinitum  $\mu_{PR}$  ir k (eigentlich = •Gegenstand, Sache«) »etwas, irgend ein, irgend welch« geschoben. ersten Spuren dieses neuentstehenden Indefinitpronomens gehen bis in die frühelassische Zeit zurück<sup>1</sup>). Im Kilikischen ist es bereits fest eingewurzelt und belegt z. B.: 2/66/ 60016/ 608 hat nichts (nicht etwas) gesprochen « 23 23; ant ny mught bu hug »du hast nichts (nicht etwas) gesagt « 23 9; չկորսնել վասն այնոր իրը »verliert deswegen nichts (nicht etwas)« Rb ժդ : այլ չպարտի իրը »schuldet weiter nichts« 61 3, Rb եղ, ենե ; իրը պարտենայ >schuldet etwas 81 18; h july hpg >an sonst etwas 73 1; այլ իրը չհասնի »sonst etwas gelangt nicht« 83 23; այլ իրը չտան >sonst etwas geben sie nicht« L 155 2, 156 6; hpp mmj >gebe etwas Rb 4w; hug walnes etwas nehmen Rb ht; hug your >irgend eine Krankheit« 25 16. 22; wyl ppp jnjų hud mnenbeun >sonst irgend ein Streit oder Rechtshandel « 13 30; ppg Sunfutig »irgend eine Verordnung, irgend ein Erlass« 79 11; իրբ բաժին »irgend ein Teil« Rb 4; pp ymmamn »irgend ein Grund« Rb 4 etc.

Für lebende Wesen dagegen tritt neben dem noch zugelassenen ng als gleichwertiges Indefinitum simpy mart ein (cf. deutsch »man«), dessen Genesis ebenfalls in die vorkilikische Zeit zurückreicht²). Belege z. B.: simpy ymmenunuh »jemand klagt« 37 4; ymslf simpy «es findet sich jemand« 79 16; simpy puy simpy »einer mit dem andern« Rb sod; f simpy puy »giebt jemanden etwas« Rb shm; ununsut dimpy »tötet jemand« Rb he; fet simpy ununsut »wenn jemand tötet« Rb he; bet sp simpy hep muy »wenn einer einem etwas giebt «Rb shm.

ständig auftretende Indefinita. In adjektivischer Funktion werden die alten Indefinita sowohl für lebende als für leblose Wesen abgelöst durch das Zahlwort in mi sein, irgend ein«, welches unflektiert dem zu determinierenden Worte nachgesetzt wird³). Das Zahlwort ist hiermit zum unbestimmten Artikel gestempelt; vereinzelte Spuren dieser Verwendung von in die ältere Zeit hinauf⁴). Näheres siehe unter »Syntaktische Eigentümlichkeiten«.

<sup>1)</sup> Bereits bei Laz. Parp. und Zgön findet sich: hpp of www.drug www.
— wdfrugs hpp etc. Näheres darüber Aid. I 84 f.

<sup>2)</sup> Cf. Aid. I 84 f. und II 188.

<sup>3)</sup> Im Ostarmenischen dagegen geht mi dem determinierten Nomen voran.
4) Cf. Aid. I 84.

Erwähnt seien noch die folgenden indefiniten Ausdrücke mit th: purthe the mehrere, einige 39 13, 41 7; sup the eigentlich ein gewisses Quantum ; so z. B. sup the optip 25 7; sup the pap 53 5, 75 3, ebenfalls Geop. 152, Rb sop, sop etc.; the the seiner , als substantivischer Ausdruck der bestimmten Einheit, in the spraffugut einer von den Geschworenen 51 13; the spraffugut einer aus ihnen 61 16 etc.

### Kollektiva. Korrelativa.

§ 307. Aus der alten Sprache hat sich im Kilikischen erhalten: wjl ail »ander« (lat. alius). Belege: h jwjl puit »an ein anderes Geschäft« 255; jwjl whoft 718; h jwjl wyplf 3718; wjl winhqing 417.10; qwyl parpdwhi 218; wjl paypdwnft 2110; qwyli 597; jwyli L 15711; wylgi Nom. pl. Rb \(\overline{\chi}\), \(\overline{\delta}\), \(\overline{\delt

Mit dem Zahlwort der Einheit At verwächst my zu einem neuen Pronomen It unj (h) megail(n) = der andere (lat. alter), vor welchem das aa. Pronomen At (alter) spurlos geschwunden ist. Belege: At unj vollen andere 21 25, 27 6.7, 29 19, 31 5, 41 20, 57 17; ant unj vollen andere 31 16, 69 3, 77 9; h At unj vollen andere Rb with den andere 41 19; At unj vollen vollen andere Rb with des andere 69 6; ant unj vollen pronome das Recht des andere 69 1. In adjektivischer Verwendung: At unj vollen andere Partei 39 16; h At unj vollen andere Hälfte 55 22; ant unj ut vollen (Akk.) 19 11.12, 21 4.20, 49 4; At unj vollen vollen der anderen Gattin 47 15 2). Entsprechend ist cl. my nith, my ng im Kl. ersetzt durch It unj vollen meg mi ail vein anderer 57 8.

Die Stelle des classischen udbiugh (= \*udbiuh-ugh)3), welches sowohl dem Kilikischen als den neuarm. Dialekten

<sup>1) =</sup> Neuarmenisch megal in derselben Bedeutung.

<sup>2)</sup> Auch in Geop. 211: զաեկայլն »den andern«; bei Mx.Her.: աեկայլ Տոգան p.18; աեկայլն օրն p.103; զաեկայլ ցեղ ջերմանա p.13; ի աեկայլ նոպային p. 81; տեկայլ ջերմանն p. 89; տեկայլին p. 61.

<sup>3)</sup> Hübschmann, Armenische Grammatik p. 416.

fremd ist, hat im Kilikischen 1) das Simplex w If a men (= \* walk wit) >all, jeder, ganz eingenommen; wall ist als selbständiges Wort ungebräuchlich im Classischen, woselbst es nur in Kompositis steht; als selbständiges Wort erscheint es jedoch bereits in der älteren Zeit bei nicht reinen Klassikern, wie Faust. Byz.2). Belege für das Kilikische sind: լիր տժէն կենդանութիւնն »sein ganzes Leben « 392, 4523; գիր ամեն ժամանակն »seine ganze Lebenszeit « 23 13; ամեն ծոութերւնն »die ganze Schuld« 67 7; դամեն վցենն əden ganzen Schaden« 73 16; નુષ્યનિધ નૃષ્યા ને die ganze Miete« 71 10; ամեն գոտերացն »aller Schwestern« 37 25; ամեն իրամեերայն »aller Rechte« 59 29; Gen. ասենսի (ասնէնի) in: դասնէնին կեսն »die Hälfte des Ganzen« 45 15, 55 22; վանց ամենին »wegen des Ganzen « 21 21; ferner walk-upu 41 9, 49 26, 53 19, 65 9 etc. Abl. ի յ-այլ աժեն էն »von der übrigen Gesamtheit« 55 9; աժենն substantivisch = > Alles < (eigentlich > das Ganze < ): 47 14, 49 16 etc.; and the Akk. zum vorigen 19 14, 45 14, 47 22. — An Stelle der veralteten classischen Plurale աժենայնը, աժեներեան, աժեներին hat das substantivische multic amenn (eigentlich »das Ganze, die Gesamtheit«) im Kilikischen<sup>3</sup>) Pluralfunktion erlangt: z. B. 21 5, L 193 4, Rb / կր 4). — Ferner ist cl. իւրաբանչիւր, անձնիւր, անցերեր »ein jeder« (lat. unusquisque) aus dem Kilikischen verdrängt und ersetzt durch das neue: un Itu Itu amen meg 5) = »ein Jeder« 39 21, 47 19, Rb ζ; Akk. պատկենն տեկ »einen Jeden« Rb jui; Gen.-Dat. undfi ulf-lip > eines (einem) Jeden « Rb jui; Abl. յաժեն ժեկե »von Jedem« B Ֆր.

Untergegangen sind auch die alten Korrelativa auf -wfu, -wfuff; an Stelle des cl. Modalkorrelativs wjumfu, wjumfuf, wjumfuf, aufumfu etc. ist sufug haine, urspr. Adverb, in nominaler Verwendung getreten: z. B. sufug gmu eine derartige Krankheit 25 24; f sufug whyf en einem solchen Orte 15 25; sufug suppmy einem solchen Menschen L 155 11. 12. Außerdem hat das Kilikische zum Ersatz des verloren gegangenen alten Modalkorrelativs Zusammensetzungen mit ghy, wie wju ghy, wjm ghy, mju ghy; näheres im Glossar.

Dem quantitativen Korrelativ auf put čap des Classischen

<sup>1)</sup> Sowie auch in den neuarmenischen Dialekten.

<sup>2)</sup> Cf. Aid. I 64.

<sup>3)</sup> Ebenso auch im NA. (cf. Aid. II 35).

<sup>4)</sup> Z. B. hwph's walfies bishe salle können herausgehen Rb hp.

<sup>5)</sup> Im NA. amen megs.

entspricht im Kilikischen ein mit jenem identisches, in der mittelarmenischen Lautform

Belege: ພງພາພູພ k ກາປປາກາງ ພາປປາກາງ ພາປປາການ 27 16 > 80 groß ist die Frist bei Rechtsverletzungen«; quojungu (Akk.) > 80 viel« 53 6. Daneben mit monophtongisiertem uj die jüngere Lautform q-ພາບາພູພ (Akk.) > 80 viel« 55 6, und mit vorgeschlagenem h die Form Luurung in Luurung helmulungehele > 80 große Vollmacht« 53 4; auch 77 10, Rb adh, adq; mit postponiertem uh mi: Luurung uh duudinum > 80 lange Zeit« 67 28; Luurung uh umghunch unjuh > 80 lange Zeit« 67 28; Luurung uh umghunch unjuh > 80 lange Zeit« 67 28; Luurung uh umghunch unjuh > 80 lange Zeit« Rb adp. Als erstes Kompositionsglied wechselt mit unju das Demonstrativum humy in hum zung(n); Belege: qhum zungn (Akk.) > 80 und 80 viel« 75 18. 19; qhum zung abhum > 80 und 80 viel Geld« Rb adp.

Anm. Bei Mx. Her. ist, wie gewöhnlich, so auch in dieser Verbindung statt des kilikischen ¿mp ¿ak das durch Pluralsuffix us erweiterte ¿mpu ¿aks eingetreten: so findet sich z. B. bei Mx. pg. 58 die Form m/u/mpu(u).

Das Korrelativ auf jung čak (= jung) ersetzt zugleich das aus der Sprache ebenfalls geschwundene alte Korrelativ auf -pund -kan (\*quantitas\*). Erhalten hat sich nur pund kani = \*wie viel, wie viele\*, auch adverbial, z. B. p. 17 24.

<sup>1)</sup> Aid. II 51 zählt als altvulgäre Formen noch auf: "hppup, ahdugh. Schon in einer Inschrift vom J. 839 erscheint der Ausdruck p iluph hummph sauf dem höchsten Gipfel (Aid. I 143).

...>

Belege: jungh opti 25 27; wagh mapungi 25 11; wagh blubatti 47 11. 16; wagh myphatti 37 20. 23. 26, 39 4; wagh myph  $Rb \ \overline{h}  

Ihrem Ursprunge nach sind es Genitive der entsprechenden Adverbia, in adjektivischer Verwendung<sup>1</sup>): wn? Gen. zu wnm?, dep? Gen. zu dep?, dem Gen. zu dem u. s. w.

In substantivischer, selbständiger Funktion dagegen haben sich die alten Formen mit n erhalten, so z. B.: magfinu der Erste« 41 12; jungungu der Ersten« 47 17; aftergungu des Letzten« 37 23; p stengungu der Letzten« 37 26; h jeungungu 47 18.

Ganz gleichartige Formen sind folgende dem Neuwestarmenischen angehörige Pronominaladjektiva:

```
wa9h
              zu adv. wnw9
                                  տաքի
                                          zu adv. mmp
   վերջի
              » » ո|եւր9
                                  վրայի
                                  ետքի
   ետի չետի »
                » ետ Հետ
   Ֆերսի
                 > Libro
                                  யாய9் ஓի >
                                                 யாய9த
                                  wn9brih »
                                                 wn9br
   գրսի
                 > darlin
                                  trustres > > trustre etc.
   pnd/h
                 · pnd
Cf. Aid. II 50, 51.
```

## Anhang:

### Partikeln.

#### Adverbia.

§ 308. Als neu und der classischen Sprache fremd treten folgende meist pronominale Adverbia auf, für deren Belege auf das Glossar verwiesen sei:

<sup>1)</sup> Vgl. Aid. II 50.

Lujug hainç >80 « (Lautl. § 148) nebst den mittelarmenischen Varianten: ujug ainç, Luiug hanç und Liug henç (ostarm.) 1). Vgl. im NA: tf. esenç [= \*uju-ujug] >80 «, ehenç >80 «, etenç [\*uju-ujug] >80 «, enenç [\*uju-ujug] >80 « nach Tom. p. 216; ferner auch die neuarmenischen Analogiebildungen: sanç, nanç, esanç, enanç, sämtliche in der Bedeutung >80 « nach Aid. II 129.

ζωύνως hançak » so viel, so groß, so lang« (Lautl. § 151), sowie die gleichbedeutenden: ωρύνως ainçak = cl. ainçap; ωρηνως aidçak = cl. aidçap; ωρυνως aisçak = cl. aisçap (Lautl. § 102). Zusammensetzungen mit - νως sind ferner: εξωννως miaçak » gleichmäßig« = cl. miaçap; πριως οτζακ » wie groß, wie viel« = cl. οτζαρ.

Sufugling hainging derart, so (Lautl. § 151).

Space hima [auch spaces geschrieben] >jetzt<. Für die entsprechenden neuarm. Formen siehe Gloss. Space hima = h + ima (mit Vorschlag -h!) = np. ime >jetzt<.

Sou has shier«, Sou had sda«, Sou han sdort«, meist mit Präfix h i als i hon, i hos, i hod; daneben auch die etymologisch richtigere Schreibung: Sau hon, Sau hos, Sau hod; noch heute fortlebend als hos, hod, hon im Tr., Pol., Nch. etc. Hinsichtlich des Ursprungs dieser Adverbia lässt sich vermutungsweise sagen: hos, hod, hon = h-o-s, h-o-d, h-o-n: das letzte Element ist sicher das Pronominalsuffix -s, -d, -n; das anlautende h- ließe sich allenfalls als Vorschlaghauch erklären. Jedenfalls liegt hier ein pronominales Adverb vor, dessen mittleres Element o sich identifizieren lässt mit Element o in den cl. Bildungen: so-r-a, do-r-a, no-r-a, no-k-a, no-in. Dass wir es hier mit einem urspünglichen Demonstrativpronomen zu thun haben, wird dadurch wahrscheinlich gemacht, dass den Formen hos, hod, hon regelmäßig das Präfix i vorangeht. Übrigens stehen sich in der neuarm. Schriftsprache (Aid. II 115) als gleichwertig gegenüber: hoske von hier und aske von hier«, hodge »von da« und adge »von da«, honge »von dort« und ange »von dort«; auch (Aid. II 111) aisdieys neben hos  $d^i e y s =$  hier  $\langle$ , ain  $d^i e y$  neben hon  $d^i e y =$  dort  $\langle$  etc. Aus arab. hona hier kann unser Pronomen, gegen Aidynians Vermutung in Kr. Gramm. II 129, aus mehreren Gründen nicht

<sup>1)</sup>  $\mathcal{L}_{2g}$  >so< findet sich z. B. bei dem überhaupt manche ostarmenische Eigentümlichkeit zeigenden Vardan (Hist. 157 21. 24 und 160 4).

entlehnt sein: a) das Kilikische unterscheidet deutlich zwischen hon = odort, hos = ohier, hod = oda, hier; arab.  $h\bar{o}n\bar{a}$ bedeutet aber »hier«. b) Außer dieser vorauszusetzenden Bedeutungsverschiebung müsste man noch annehmen, dass zu dem entlehnten hon sich ganz frei und selbständig die Formen hos und hod gebildet hätten. c) Bei der großen Treue, mit der Fremdwörter widergegeben werden und nach Analogie anderer Fälle hätte im Falle einer Entlehnung das arab.  $h\bar{o}n\bar{a}$  ins Armenische ebenfalls als hona übergehen müssen, unmöglich aber als hon, welche Form wirklich die einzig kilikisch vorhandene. Dagegen mag das nach Aid. II 129 im NA. strichweise erscheinende huna da«, husa hier« mit Anlehnung an jenes arabische Adverb sich entwickelt haben aus echtarmenischem hon und hos. — Schließlich sei noch die Frage aufgeworfen: wie verhält sich das mittel- und neuarmenische adv. hon »da « zu der altarmenischen Partikel of on (aun)? Die pronominale demonstrative Natur der letzteren ist deutlich in Fällen wie: οն Ει οն τάδε τάδε > so und so, ganz so, so oder so <; ου ωίνην, ου μυμ > dort auf der Stelle, da auf der Stelle, da, hier«.

այլ վայր ail vair, richtiger այլվայր, այլուայր ailvair »wieder«, wortber zu vgl. Gloss.; verwandt damit das gleichbedeutende այլուի ailvi »wieder«, pol. àlva »de nouveau« Han. 23.

mn9bl arciev >vor, vorher, voran <, cl. arajeav; jbmbl Sbmbl hediev >nachher, später<, cl. \*yeteav; //bnb\_ veriev >oben, oberhalb«, cl. \*vereav; Lbppbe nerkiev >unten, unterhalb«, cl. \*ner-Reav; npnegbe truciev saußen, außerhalb«, cl. \*druceav; //bp/be verčiev »hinten, hinter«, cl. \*verjeav; "hpph. herčiev »hinten, hinter«, cl. \*verjeav; ummpbe storiev »unten, unterhalb«, cl. \*storeav nach Lautl. § 82. Letztere Lokaladverbia auf -iev werden auch präpositional gebraucht, wie auch die folgenden: հետել (լետել) hede später, darauf, hinter«; ընդ ներքսե end nerkse sinnerhalbs, jungere Form and nekse ընդ ներսէ; ընդ դրացէ and trace und fin apprent and truce >auberhalb, auben, drauben .; ի դրացէ i trace »außerhalb, draußen«; ի դուրը i turk »außerhalb, außer«; hubpg i nierk drinnen, innerhalb«. Analoge mittelarmenische Adverbialausdrücke sind folgende, von Aid. II 127 erwähnte, meist bei Mx. Her. vorkommende: gubppu çnerks, gubppubl cnerksiev, gubpeli cnerkiev, gubpel cnerkse, gapaig ciruc, ganney ctruce etc.

Die adverbialen Ablative wiumfg andic von dort«, wamfg astic von hier«, j-wjulf y-aiski von da ab, von nun an«, j-wjulf y-aingic von da, daher«, wurden bereits oben § 298 berührt. — Über die dem Altarmenischen fremde adverbiale Verbindung einer Partikel [Präposition, Adverb] mit Pronominalsuffix siehe »Synt. Eigentümlichkeiten«.

§ 309. Nicht sowohl lautlich als hinsichtlich der Bedeutung unterscheiden sich von der alten Sprache: \$\rho \int h^i ed\$ und \$h^i ed\$ a) > mit, zugleich, dazu<, b) > nachher, darauf<; \$\rho \int h^i ed\$ und \$i\$ h^i ed\$ u\$ i\$ h^i ed\$ u\$ i\$ h^i ed\$ und \$i\$ h^i ed\$ i\$ h^i ed\$ > nach und nach, allmählig<; \$\int h^i \int m^i \int h^i ed\$ mi ail > ein andermal<; \$\int m^i vay\$ > morgen< (cl. > alt, ehedem, früh<); \$\rho \int m^i \int vaye\$ > von alters her, seit langem<; auch lautlich differenziert ist: (J-) haneg (y-) ekuç > morgen< und > Morgen< = cl. aiguç > mane<.

այլ ail »auch, dazu, mehr, weiter«, als Komparativformativ besprochen unter »Synt. Eigentümlichkeiten«; այլ է- ail է»nicht mehr« sowohl zeitlich als quantitativ, vgl. Gloss.; անհակ menag »sofort, sogleich«, jüngere Form անհակ minag = cl. miainak ակապմատկ »allein, einzig«; vgl. Lautl. § 83.

§ 310. An nichtpronominalen Adverbien zeigt die Sprache folgende neue Formen: pulp iski und iskik »wirklich«

— cl. isk; dummsh vstahi »gewiss, zuverlässiger Weise« — cl. vstah; multim amiens »insgesamt«, eine s-Bildung!); mul lug »blos, allein« — cl. lok; pushpul pahrag »zumal«; pulmi i lman »vollständig, ganz, im ganzen«; there jijn und i jijn »häufig, oft«; ph kić »wenig« — nps. kić. Namentlich ist cl. adv. m. oć »nein« durch it će »nein« ersetzt, wie allgemein auch im Neuarmenischen. An Stelle von cl. m. oć »nicht« tritt regelmäßig kl. i ć-, falls das Verbum, also der ganze Satz negiert wird. Wird dagegen blos ein einzelner Begriff oder Satzteil verneint, so gilt kilikisch wie neuarmenisch die volle Negativform m. voć. Über m. m. in kopulativer Korresponsion siehe unter »Konjunktionen«.

<sup>1)</sup> Gans wie z. B. cl. adv. *Culiquipuu handarts* zu adj. *handart* ruhig«; cl. adv. *wipuqu arags* >schnell« zu adj. *arag*; cl. adv. *Gliffbiu tetevs* >leicht« zu adj. *tetev*; cl. adv. *umululu stahaks* >unfolgsam« zu adj. *stahak* etc. etc.

immer«; and apunt vov kide »etwa, eventuell, möglicherweise«; amph of odin mi »einmal« etc.

§ 311. Gemeinsam sind endlich dem Kilikischen mit der classischen Sprache folgende Adverbia: nep ur »wo« 39 13, Dipl. Sarv.; tp er »warum« 9 21, 47 26, 81 15; gwib kani »wie viel« 37 5; webt aveli »mehr« 37 5; verstärkt wyl webt »mehr, noch mehr« L 158 9, 11 23, 27 16, 29 7. 24, 67 26; die men »nur, blos« 29 24, 53 7, 79 5; zww šad »viel«, regelmäßig mit dem Singular verbunden, wofern es attributiv steht: 47 27. 28, 21 4. Überhaupt kann, wie in der alten Sprache, so im Kilikischen jedes Adjektiv zugleich adverbial gebraucht werden.

### Prapositionen.

§ 312. Die Präfixe der alten Sprache: q-z-, p i, g c, die im Neuarmenischen fast allgemein untergegangen sind, haben sich zwar im Kilikischen erhalten als mitwirkender Faktor der Nominalflexion, wie oben bei der Deklination gesehen wurde, ebenso wie auch die alten Präpositionen pun ond, pum ost, um ar u. a. noch fortexistieren. Die ursprüngliche, dominierende Stellung dieser Partikeln ist jedoch bereits im Kilikischen sehr eingeschränkt: eigentliche Präpositionen treten im Verhältnis zur alten Sprache, nur selten mehr auf; um so mehr erscheint das Gebiet der uneigentlichen Präpositionen, meist ursprüngliche Adverbia, ausgedehnt und erweitert. So ist z. B. im Kilikischen:

ol. ping and c. dat. »mit« verdrängt durch kl. Ihm, h Ihm i hied »mit«; cl. ping and c. instr. »unter« verdrängt durch kl. uhpphe nerkiev »unter«; cl. wn ar c. dat., instr. »bei«, verdrängt durch kl. h phe ixeč »bei«; cl. mnufh araji c. Gen. »vor« ersetzt durch kl. mnfhe arčiev, junghe harčiev »vor«; cl. gliuh zkni, gIbm zhiet »nach« ersetzt durch kl. Ihm hied, h Ihm i hied »nach«; cl. jhmnj yetoy »hinter«, ersetzt durch kl. jhmhe hediev »hinter«; cl. ihppy nerkoy »innerhalb, unter«, ersetzt durch kl. bhpphe nerkiev, ping bhpput and nerkse »innerhalb, unter«; cl. shpphe nerkiev, ping bhpput and nerkse »innerhalb, unter«; cl. shpphe veroy, h-shppy i-veroy »tber, auf« ersetzt durch kl. shphe veriev »tber, auf«; cl. mpmugu artaks »außer, außerhalb«, ersetzt durch kl. h quep i turk, ping spugt and trace, ping spugt and truce; cl. pung h bac i, pung h baic i »außer, außernommen«, ersetzt durch kl. suppl, supp zart und supplet zartel »außer, ausgenommen«, konstr. c. h i c. Abl.; cl. h — Ibmt i — hete »seit,

von — an <, ersetzt durch kil.  $\rho$  —  $q b_P i$  —  $v^i er$  >seit, von — ab, von — an <.

Anm. Über den Schwund des alten Narrativus [q + AbL] und Circumlativus [q + Instr.] vgl. >Synt. Eigentümlichkeiten«.

§ 313. Von den genannten kilikischen Präpositionen werden die mit Präfix versehenen dem regierten Nomen meist nachgesetzt, sind demnach auf dem Wege sich zu Postpositionen umzugestalten: das Neuarmenische kennt wesentlich nur Postpositionen, zum großen Teil neusprachliche Erzeugnisse ursprünglich substantivischer Natur, die dem Mittelarmenischen noch fremd sind<sup>1</sup>).

§ 314. An eigentlichen, aus der alten Sprache überkommenen Präpositionen weist das Kilikische noch folgende auf: jung vanç »wegen«, cl. vasn jung (Lautl. § 148); jung kanç »als« beim Komparativ, cl. kan jung (Lautl. § 148); jung inçu »bis«, cl. minçev jung bis«, cl. minçev jung bis«, cl. minçev jung bis», jung bis«, jung bis«, jung bis», jung bis«, cl. minçev i jung bis», jung bis«, jung bis», 
## Konjunktionen.

### I. Koordinierende Konjunktionen.

§ 315. Kilikische:

Classische:

ne u >und«; auch ne d- u v-, d v >und« vor Vokalen, Lautl. §§ 76, 156. Neuarm.: u, o, hu >und«.

1) So zeigt z.B. Tr. die Postpositionen: k'ov >bei«; kamar (auch pol.) >für«; meć >in«; bes (mfu) >wie«; aden >während«; megdey (df. hunby) >mit« etc.; Ag. z.B. kešt >nahe, bei« (= hurzm kušt >Seite), tok >unter« (= unuh tak >Grund«) etc. Doch findet sich auch schon vereinzelt im Spätkilikischen die Postposition sudup >für«; z.B. Mr B d'ha appungush sudup >für Kopfweh«; auch Rb ab hat einmal unu under untempharforme sudup für sehrieben».

<sup>2)</sup> Tom. Dial. v. Tifl. p. 213.

<sup>3)</sup> Han. p. 27.

<sup>4)</sup> S. Sarg. p. 127.

### Kilikische:

u - u = u - u > sowohl - als auch <.

bu [buj] na da, so namentlich als Einleitungspartikel von Folgesätzen. Vgl. Gloss. und »Synt. Eigentümlichkeiten«. Neuarm. na, nan etc.

سم am »nun, also, folglich« (== np. فه hem »auch, zugleich«).

Summ haba, mmm aba also«.

mjl ail »sondern, aber«; »auch«.

Neuarm. al, el »sondern»; »auch«.

had gam >oder < 9 17. 18.

*կամ — կամ gam—gam* →entweder—oder < 27 5, 59 38.

ny — ne ny voệ — u voệ »weder — noch « 23 9. 10; ne ny — ne ny »weder — noch « 75 13, L 156 17. 18.

#### Classische:

wohl — als auch «.

*Lev* >da, so « fakultativ in Folge-sätzen.

neph Ma uremn, muum neph Mapa uremn » also, so nun«.

шщш apa >also«.

ujl ail, pujg baiç >sondern, aber «; unfuufu noinpes, umbi naso >auch «.

புயரி kam >oder∢.

huif — huif kam kam entweder—oder«.

### II. Subordinierende Konjunktionen.

§ 316. Kilikische:

up vor:

a) aussagend: >dass<,

b) konsekutiv: >so dass«,

c) final: »damit, auf dass«. Vgl. vor »dass«imTr., Nch., vur »dass«imTf.(Tom. 219); vgl. »Synt. Eigentümlichkeiten«.

\*\*th\* (bp) yep »wann, als, nachdem«. Vgl. pol. yep »lorsque, quand«, nch. yep »wann«, ag. ib, ibor (id).

gkg, gkm zet:

a) einen Einzelbegriff regierend = >wie<,

Karst, Kilikisch-mittelarm. Volkssprache,

#### Classische:

Ptie, bPt eie »dass«, qh zi, nputu qh orpes zi »so dass«.

pes zi damit, aufdass.

ງກຸກປະເທດ yoržam » als, wann, nachdem «, ຟຸກັນ ນ mɨnጵ » als, wann, nachdem «.

hμη ibr, hμηθι ibrev
= wie«,

### Kilikische:

b) einen Satz regierend = >sobald, sobald als <.

propur incur bis dass, so lange als. Als Konjunktion in dieser Verwendung erscheint auch das eigentlich prapositionale propul incur Vgl. pol. incur sjusqu'à, ebenso im Tr. und Nch.

Im Modernarmenischen ist, soweit ich dasselbe überblicken kann, keine Spur mehr vorhanden von der altarm. Konditional partikel LIFE ete. So kennt Pol., Tr., Nch., Tf. nur die Partikel te als Bedingungskonjunktion. In unsern kilikischen Quellen ist nun zwar altarm. bbl ete »wenn« noch vorhanden: sein Gebiet ist jedoch dahin beschränkt, dass es nur am Anfange des Satzes zu stehen kommt. Geht dagegen der Konditionalpartikel noch eine andere Partikel vorauf, so steht immer Bt te wenn«. Beispiele: LPL Shimit 31 18; *եթե կե*նայ 37 4; *եթե առնու* 37 13; եթե լինի 41 17; եթե վեռնի 49 8 etc. Dagegen steht regelmäßig die ktirzere Form in Verbindungen um Pt > und wenn, wenn 11 18, 13 17, 15 26, 43 2. 9, 61 7, 63 14, 77 13, 79 11 etc.; www Ft > wenn aber • 11 21, 19 23, 23 14, 81 11 etc.; np [44 > wenn, nun, falls < 17 7, 23 15, 67 30; md Pt > wenn nun < 59 6; bt Pt »und wenn« 47 10. 33, 49 11. 29 etc.; nugg [4] > wenn aber 49 21 etc. Nie findet sich im Kilikischen z. B. L. bBt ev ete, wie im Classischen ganz gewöhnlich. Dagegen ist z. B. echtkilikisch: [4] , Rb 45[, 4], 13 22,

### Classische:

orochetev > sobald als«.

district mincev bis dass, so lange als.

Pt te, tpt ete.

#### Kilikische:

Rb  $\overline{64}$  >wenn nicht, sonst 1). Es macht sich mithin schon im Mittelarmenischen ein starkes Zurtickweichen der altarmenisch häufigeren vollen Form **LPL** ele bemerkbar.

Erwähnt sei auch noch das meist in Verbindung mit  $\beta t$   $\ell_{\ell}$  auftretende guct kavel, —  $\beta t$  außer wenn, ausgenommen wenn«.

Classische:

րայց եթե baiç ete »außer wenn«.

### Interjektionen.

§ 317. Հայ »ja!, ja doch!« 57 18; աՀա, աՀայ »hier!, hier ist, hier sind«: աՀայ վկայբս »hier sind meine Zeugen« 81 21; աՀա որ այլ վայր մէկ կու գայ »da kommt es wieder auf die Einheit zurück« 83 11.

<sup>1)</sup>  $Ph \geq h$  ist aus älterem  $Pk \geq h$  durch Assimilation hervorgegangen; die Lautform  $\geq h$  in  $Pk \geq h$ ,  $Ph \geq h$  ist ihrerseits aus älterem  $\geq k$  entstanden mittels Anlehnung an  $\geq h$  (\*ist nicht«) sowie namentlich an das  $\geq h$  der 3. Pers. sg. des negativen Präsens.

# II. Abschnitt: Konjugation.

## Vorbemerkungen.

§ 318. Hinsichtlich Numerus und Person hat das Kilikische den alten Stand bewahrt.

Genus: Das transitive Verb hat, wie im Classischen ein Aktiv und ein Passiv, letzteres in neuer, dem Classischen fremder Form. Außerdem ist im Mittelarmenischen, im Unterschied von der alten Sprache ein Genus neutrum oder medium vom Aktiv und Passiv unterschieden:

Aktiv. Neutrum (Medium). Passiv.

punduhd >teile | punduhd >teile mich | pundunchd > werde geteilt |

byhd >koche | byhd >koche | byhd > werde gekocht |

myphd > brenne | myphd > brenne | myphd > werde gebrannt |

Dieselbe Genusabstufung zeigt das Neuarmenische. So im Tr. nach Aid. II 89:

| Aktiv.        | Neutrum. | Passiv.  |
|---------------|----------|----------|
| կտրեմ         | կտրիմ    | կտրուիմ  |
| այրեւ         | այրիմ    | այլուիմ  |
| ազատեմ        | ազատիմ   | ազատուիմ |
| <i>մարե մ</i> | մարիմ    | մարուիմ: |

In der classischen Sprache fallen Neutrum und Passiv zusammen, indem der neutrale i-Stamm zugleich passive Funktion hat. Eine Scheidung beider Genera ward erst im Mittelarmenischen ermöglicht, indem nach Entstehung eines besonderen Passivstamms der alte i-Stamm den passiven Charakter verlor und lediglich noch die neutrale Funktion bewahrte, so dass nun beide Genera auch formell von einander durch je eine besondere Ausdrucksform geschieden waren.

# Kap. I. Der Präsensstamm und die Konjugationen.

§ 319. Die in der alten Sprache herrschende Koningationsdifferenz, bestehend in den vier Konjugationsarten mit den Präsensvokalen e, i, a, u, ist im Neuarmenischen großenteils ausgeglichen: so haben z. B. die beiden modernen Schriftsprachen, sowie der Dialekt von Achalzich (Tom. p. 63) nur eine e-Konjugation, eine i-Konjugation und eine a-Konjugation. Dagegen fehlt die alte e-Konjugation und ist in der i-Konjugation aufgegangen im Dialekt von Kuty und im verwandten Dialekt von Nachijevan. Von den östlichen Dialekten kennt der von Tiflis nur zwei Konjugationen, eine mit Inf. -il und eine mit Inf. -al, von denen erstere die erste, dritte und vierte Konjugation des Altarmenischen umfasst, letztere der zweiten alten Konjugation entspricht1). Ebenso haben nur eine i- und eine a-Konjugation die östlichen Dialekte von Corna und von Agulis, in welch letzterem der Stammcharakter a zu o lautlich differenziert ist; zudem ist diese Konjugation nur bei einigen Einsilblern vorhanden, die alten a-Stämme sind sonst zu i-Stämmen geworden. Vgl. S. Sarg. p. 108 ff.

Das Mittelarmenische dagegen zeigt im kilikischen Dialekte noch die alte Konjugationsabstufung in den vier kilikisch-mittelarmenischen Konjugationsarten mit den Präsensvokalen e, i, u und u. Innerhalb der einzelnen Konjugationen haben sich jedoch die Verhältnisse nicht unmerklich verschoben und umgestaltet, indem einerseits das Gebiet der erweiterten oder derivierten Präsensstämme sich vergrößert hat, andrerseits manche einfache Stämme einen vom classischen abweichenden Themavokal zeigen.

#### I. Präsensstamm auf -e.

#### 1. Einfache Stämme.

<sup>1)</sup> Vgl. Petermann Abhdlg. d. Akad. d. Wiss. z. Berl. 1866 p. 75.

Belege: 1) wyrf-II s. imp. B Jyq. 2) worf-III s. pr. 277, 3312, 3916, 6314, 4726. 3) phyl-III s. pr. 920, 6113; phyliu III p. pr. 110.10.

>bringe (; prub f 1) prnem (pornem) >greife, fasse (; ghad f 5) kidem »Weiss«; qubd 6) knem (konem) »kaufe«; qpbd 7) krem (kərem) »schreibe»; Las ) em »bin«; Lablas ) epem »koche«; nbd 10) ltem (lotem) >schweige <; jubd 11) lsem (losem) >hore <; խատնես 12) xarnem »mische«; խլես 13) xlem (xəlem) »entreisse, raube (; full of 14) xmem (xomem) > trinke (; outlet of 15) jaxem > verkaufe <; & b & b d' 16) jejem > schlage <; h wpq b d' 17) garkem > verheirate <; կարեն 18) garem »kann«; կարծեն 19) garjem »meine, glaube«; 4nylus 20) gočem rufe«; 4unplus 21) gdrem (godrem) rufe«; trenne ab«; sudphyhd 22) hamperem »schiebe auf«; suchhd 23) hanem >nehme weg <; LyL 1 24) ckem (cokem) >entlasse <; 45-15-15-15 megnem >strecke aus, reiche <; Juliul 1 20 mszem (moszem) >verschloudere .; "haft of 27) nevem »drange .; 2/haft 28) sinem »baue, bereite«; numbel 29) udem »esse«; wws.b.f 30) bahem »bewache, bewahre (; www.lb.d 31) psagem (psagem) verheirate, traue (; மரயுக் மீ 32) syalem (səyalem) >fehle <; /முடிக் மீ 33) vaxem >fürchte <; சுவிக்கி 34) varcem »vermiete«; சிழயுக்கி 35) vgayem (vəgayem) »be-

<sup>4)</sup> μα εξ- II s. imp. Rb δ/ρ. 5) qhub, Inf. 9 5. 6, 19 5, 29 20 6) 46 III s. pr. 71 1, 79 1; 466 III p. pr. L 155 10; 466 Inf. L 178 14. 185 15. 7) 4pt III s. pr. 35 7, 75 10; 4pt Inf. 21 1. 8) *b.*(\*) · I s. pr. 25 11, 63 13, 65 17; bu III pl. pr. 3 5, 11 25, 17 3. 9) bull II s. imp. B/w. 10) jaku III p. pr. 57 14, 59 18. 11) jut III 8. pr. 27 6, 59 6; /ub% III p. pr. 13 20, 15 10. 20, 57 13. 12) խառնե II s. pr. B hp, dq. 13) have fully III s. ind. pr. 39 10; fully find Instr. inf. 71 20; hytp III s. impf. Smp. Chron. Dul. 624. 14) fudt- III s. pr. 33 18; Judly III s. impf. 33 19. 15) & mful- III s. pr. 45 19. 21, 69 16, 85 6; **ծախեն** III p. pr. 49 23, L 154 20, L 155 1. 3; **ծախե**, Inf. 47 23. 16) & b & Hill s. pr. MrB; & b & hg III s. Aor. Smp. Chron. 642. III s. pr. 19 27, 21 s, 39 1; 4 wpqh, Inf. 21 21. 18) **կարէ** III s. pr. 9 7, 17 4, 17 23, 21 13. 16, 23 8; 4 mph III p. pr. 19 15, 23 17. 20, 49 23. 19) կու կարծէր III s. impf. Smp. Chron. Dul. p. 647. 20) կոչէ III s. pr. 25 10. 21) 4mpl III 8. pr. 51 18; 4mpl III p. pr. 39 26. 22) Հաժարհրկ III s. pr. 15 26, 33 16; yal Swafphyble III p. ind. pr. Rb fug. 23) yar հանեն III p. ind. pr. L 155 24; հանել L 155 23. 24) &q & III s. pr. 25) db-l/ul- III s. pr. 41 18. 17 5, 33 9. 26) Jululy Inf. 17 12. 27) Lib qb, Inf. 25 21. 28) 2 fibb, Inf. B fug, fug. 29) near bi III p.pr. Rb &\$\cap\$. 30) wwff III s. pr. 17 s, 49 s. 31) wuwlf III s. pr. Rb &p. 33) you describe III p. pr. Smp. Chron. Dul. 648. III s. pr. 65 27, 67 2. 34) վարձէ III s. pr. 45 16, 71 6. 35) վկայէ III s. pr. 47 1; վկայեն

zeuge < ; அகியநக்கி 36) vjarem (vəjarem) > bezahle < ; ஓய்டிக்கி 37) Ragem >zerstöre«; publ 38) kštem (koštem) >schlage«. — Ferner folgende von den entspr. classischen Stämmen nur lautlich differenzierte: mjdhaf, mdhaf 39) ažem »bin wert, koste« = cl. mpժեմ : անֆեն մ <sup>40</sup>) anonem (anonem) »nenne« — cl. անուանեմ : யரச்சு பி arjem > weide « = cl. முயச்சு பி; யடிருசு பி 42) avirem > zerstore = cl. meliphis; mustikis 43) pažnem strenne, teile = cl. րաժանես ; գրաւկնես <sup>(44)</sup> kravgnem »pfände« = cl. գրաւականես ; dudbil 45) žažem » bewege, erschüttere« = cl. 2 wpdbil; dagdbil 46) žoyvem »versammle« = cl. Jagnift f ; funpift f 47) xorvem »brate« = cl. funpullis (5 sudbs 1 48) hamem > befehle, verordne = cl. հրամայեմ: դրկեմ 49) yrgem (yərgem) »schicke« nebst լրդարկեմ, յդարկեմ 50) həyargem, als älterer und gelehrter Form, = cl. յուղարկեմ ; մանարեմ 51) mandrem »verkleinere« = cl. մանրեւ மீ: பியஸ்ட்டிருக் மீ 52) madnehrem > besiegele < = cl. பியஸ்ட்டியருக் மீ: கூருக்கி mejrem sehre, bevorzuge = cl. கிர்க்கழக்கீ; அவுրենեն նաև հայրենեն նաև նաև հայրեն են իրա serbanne « = cl. \*Հայրենենափեմ : շայկեմ 55) šalgem >trage< = cl. շայակեմ : շադդեմ 56) šayyem >knete« = cl. շաղեմ ; շանցնեմ 57) šançnem (sançənem) >verschleudere, verschwende« = cl. \*វុធាបិធាខ្មាប់៤៤ :

III p. pr. 11 27, 13 12, 15 15, 19 15, 25 15, 29 2, 35 17. 36) *վճարէ*-29 12, 45 21, 57 27, 59 24, 63 25, 71 8. 10, 75 18, 79 12; Jamph Inf. 77 11, 37) 4nc pult III s. pr. 77 26. 38) p2 ml- III s. pr. 31 4. 39) molf III s. pr. 11 22. 26; mjolf III s. pr. 11 22. 26; mjolf III s. 40) անվել III s. pr. 35 7. 41) mpång Verbalnomen impf. 73 16. 42) welpf III sg. pr. Mx. Her. pg. 25. 43) puotit III s. pr. 37 24, 49 34; நமசீப்சிப் III p. pr. 21 10; நமசீப்சி Inf. 53 17. 44) գրաւկնել III s. pr. 53 20, 71 17. 19, 75 23, 77 16; գրաւկնել Inf. 71 11, 45) dudt II s. imp. Mr B Jut; dudit III p. pr. Mr B Jdq. 46) Ingolf III s. pr. Rb adh, B h, aliq; Ingolf Inf. 13 7. II s. pr. A 136; funnift III s. pr. B Jit. 48) *Smdf*- III s. pr. 11 21, 49) 7p44 III s. pr. 25 17. 50) *յրդարկէ* III s. pr. Rb w, fq. 51) մանտրես L 156 23; յղարկեց III s. Aor. Smp. Chron. 642 und 649. II s. pr. B կը; մանարէ II s. imp. B խզ, Mx. Her. p. 71. 52) մատնէհրեն 54) ՀայրենեԹփեր 55) 2 m/4 HI s. pr. 33 15; 2 m/4 h HI p. pr. 31 6, 63 5, inf. Rb 4. 56) շաղուե II s. imp. B d, dw, dp. 57) շանցնել լինի III s. prät. 45 18.

- dwylf <sup>58</sup>) vaile »es geziemt sich« = cl. dwylf; mulqubul <sup>59</sup>)
dugnem »strafe, lasse büßen« = cl. mulqubul f; mulqubul f <sup>60</sup>) kašem
»ziehe, schleife« = cl. mulqubul f <sup>61</sup>) σγγεm »weise an«
= cl. nlqbul f <sup>62</sup>) hemem »zögere« = cl. ywulbul f ynpqpbul <sup>63</sup>) hortrem »ermuntere« = cl. ynpqnpbul f nlqbul <sup>64</sup>) uzem
»wünsche, fordere« = cl. ynlqbul »untersuche«.

§ 321. b) Im Classischen fehlende Stämme: want 1) ajrem (ajorem) »zerstoße«; wn Jumph I, wn Jumph I 2) arcondrem »komme zuvor«; qumumub I, qumpum b I, qumpum puh I 3) tadestonem »klage«; papaph I 4) oyortem »bessere, berichtige«; buh Inph I 5) jaxvorem »ausgebe«; wumb I 1) sarem »rüste«; jhz fh I 8) hisvem »gelte, plündere«; fumph I 9) pndrem (pondrem) »suche«.— Hierher gehören auch die fremdsprachlichen, entlehnten Verben, die im Mittelarmenischen mit wenigen Ausnahmen zu e-Stämmen geworden sind: wiht I 10) algem »füttere«; qeuque b I I 200 zondanem »kerkere ein«; humub I, humpub I 12) xalosem »befreie, lasse durch«; Ipuph I 13) hilayem »klage an«; Inch km-

<sup>58)</sup> furjet III s. pr. 19 28, 39 21.

59) wright III s. pr. Rb 5/p; guzhu III p. pr. Mx. Her. 139.

61) wight III s. pr. Rb 5/p; guzhu III p. pr. Mx. Her. 139.

61) wight III s. pr. 27 8, 81 19. 23; winghing Gen. Infin. 83 1.

62) jhalt III s. pr. 15 2, 23 11, A 16, 34, 271, 280; jhalt Inf. 25 26, A 176.

63) jnpapet III s. pr. A 190.

64) right I s. pr. 41 23; right II s. pr. Rb 5, Matth. Urrh. 6, Geop. 33, 41, 51, 52, 89, 90, 91, 94, 95, 107, 130, 132, 148, 173, 187; right III s. pr. 11 19, 13 22. 28. 30, 15 s. 16, 23 27. 28, 27 8, 39 10, 35 4, 59 3, 61 14, 65 24. 25, 67 3, Geop. 77, 61; right III p. pr. 17 15, 27 10, 49 23, Mx. Her. 131, Geop. 92; right III s. impf. Smp. Chron. 622; right III p. impf. 17 16; right III p. impf. 17 16; right III p. impf. 18, 23 5, S.-R. Rb § 138.

Belege: 1) want II s. imp. B 44. 2) կու առջնարեն III թ. Ind. pr. 41 7. 8; waspingling III s. Aor. Rb 5/p. 3) կու դատըստընես I s. pr. 41 21; դատըստընել Inf. 15 13, 27 4, 61 11. IIIs. pr. Rb /գ; բշորդեն III s. pr. 39 25. 5) **ծախվորէր** III s. impf. Smp. Chr. 648; **ծախվորեն** III p. pr. Rb 5p. 6) யுயமைவ்பர்வுட் III s. pr. 65 16. 7) umply Inf. 35 16. 8) Jhzelt 23 22, 29 25, 39 17, Rb 9) фициви III p. pr. Rb брш; фишпы Inf. Rb бош; LT, 27. hunnt III s. pr. 137. — An fremdsprachlichen Verbalformen finden sich: 10) w/45 III s. pr. 79 1. 11)  $q p u q w u b_f Inf. Rb <math>\overline{\zeta}$ . 12) խայրսեն L 156 24; [www.lnf. L 178 13. 13) Spr. 31 16. 18,

4

կեմ 14) munedgem >rufe aus«; տահրկեմ 15) dahrgem (dahərgem) »besiege«; աւդրեմ 16) otrem »bewillige«; բյայթեմ 17) plaitem »prozessiere«; պրուգեն 18) brukem »dotiere«; Զայրացեն 19) čalenjem >reklamiere <; 9www.f 20) častem >ztichtige <; wwg.f f wwg.f 121) sazem »belehne, setze in Besitz«; unpughaf 22) doblem »verdoppele «; աֆրնդեմ, տրֆրնդեմ 23) defendem »verteidige «; ֆայfailem >fehle«.

33 15. 17. 22, 59 31; Shimiting Gen. Infin. 33 21; Shimjon Verbalnomen 33 16, 35 5. 25. 30; 4/pm/md part. prät. 29 9, 31 19, 33 10. 15. 24, 35 25. 17. 18. 29, 61 2. 8, 63 4. 5. 14) մունետկէ III s. pr. 79 11; մունետկեն III p. pr. 77 7; Inchiample, Inf. 75 14. 15) տահրկէ III s. pr. 67 20; աահրկած part. prät. 59 27. 16) menphind Instr. inf. Rb 6dp; வடிரும் III s. prät. 21 17; மிம் வடிரம் 83 17; வடிரமல் part. prät. 17) բլայթե. III s. pr. 51 9; բլայթել inf. 19 21; բլայթելոյ Gen. inf. 19 21. - 18) wanneque part. prät. S.-R. Rb 139. 19) ջայրնջէ III s. pr. 23 24, 51 4; 9 m/ph/h III p. pr. 69 14. 17. 22; 9 m/ph/ogh Gen. des Verbalnomens 69 4; 9 w/p b/ Inf. 19 21, 23 15. 17. 18. 24. 55 25, 69 18. 20) Januar L. III s. pr. 65 3. 21) umjąt, umąt III s. pr. 17 16. 21. 25; மயு விட III p. pr. 71 3; மயு வூச் part. prät. 23 4, 57 7. 22) տրայլեւմ 23) տֆրնդե III s. pr. 27 7, 31 6, 57 16; տֆրնդե Inf. 23 12; տրֆընդելով Instr.inf. 53 21; տրֆընդել part. prät. 23 9. 10. 24) ֆայլե III s. pr. 61 16, 63 6.

§ 322. c) Stämme, deren classische Korrelata keine einfachen e-Stämme sind: an Stelle der classischen u-Stämme mpgb/ned >hindere«, /buned >zermalme«, gbfuned >schlachte« treten die kilikischen e-Stämme: upphibil 1) arkilem (aus älterem upqhybd, wordber zu vergl. Aid. I 93), public 2) losem (nebst der seltenen Variante states lesem) und affates 3) zinem. Neben dem noch lebendigen Bugues erscheint schon Bughes 4) toyem

Belege: 1) unpapel III s. pr. 25 25, A 107, Rb &; upapel III p. pr. 41 9, Rb 😽; կու արդիլեին III p. impf. L 156 26; արդիլել Inf. 11 20, A 19, Rb 6db, 65, 65p; bei Mx. Her. die Formen: wpuhjt III s. pr. 20, 45, 48, 92; wpqh/h III s. pr. med. 12; wpqh/h/m/ Gen. Infin. 13; արդիլեցաւ III s. Aor. med. 13. 2) jauku II s. pr. B Jq; jauk II s. imp. B d, df, dfq, dff, date, dqq, dqt, dq, dk, df; laubt III p. pr. δίμω, δίλ, δίμη; μευθίν ΙΙΙ p. pr. Geop. 30, Mx. Her. 150. II s. imp. B II. 4) Fingthu III p. impf. Smp. Chron. Dul. 650.

»lasse«. Ebenso dürfen die in nachclass. Zeit für älteres 
jhquis, mihjuis auftretenden jhqhis heyem Ȋndere«, mihjus 
avelem und mihjus avilem »fege« auch als kilikisch angesetzt werden.

Classischen i-Stämmen entsprechen im Kl. Themata auf -e: kl. Թարխես՝ 5) tarxem = cl. Թարախիս՝ >eitere «; kl. կարմրես՝ 6) garmrem = cl. կարմրիս՝ >röte mich «; kl. սպիտկես՝ 7) spidgem = cl. սպիտակիս՝ >werde weiß«; auch kl. Համրես՝ hamrem = cl. Համարիս՝ >erachte«.

Anm. Als ältere Form von Sussphs begegnet schon in vorkilikischer Zeit das von Wb. als vulgär bezeichnete Sussinphs.

Alten Derivatstämmen mit n entsprechen im Kilikischen einfache, ohne n: kl. ImbI 8) modem »gehe ein = cl. ImuibI; kl. ImibII 9) lujem »löse = cl. ImibIII; kl. ImuibII 10 xstem »erhärte = cl. ImimibIII. Vielleicht entspricht auch kl. SuufiII 1) hamen »befehle einem älteren \*SpuliulbII [?].

Anm. 1. Intel für Immutel erscheint bereits in nachclassischer Zeit bei Greg. Nar., Ners. Lampr., Greg. Mag.,
Oskip. u. a. m.; ebenso [n.dt.] schon bei Ners. Lampr., Klimachos und Leb. d. Väter. Die classische Litteratur kennt die
einfache Themaform Intel nur im Kompositum Itumulint. verfolgen« bei Laz. P'arp., Joh. Katholikos; letzteres natürlich
Denominativ von Itumulium.

Anm. 2. Schon in classischer Zeit, und zwar teilweise vom 5. Jahrhundert ab, finden sich die Dubletten: quantit und quantit; jumuicht und jumbit; quicquicht und quicqtif; unquictit und unicht; zuhwirzwicht, uhwirzwicht und uhwir-

*ջեմ* ; ստորիջանեմ und ստորիջեմ ; ներկանեմ und ներկեմ ; խցանեսք und խցեմ : խփանեմ und խփեմ : տարածանեմ und மைறமைக்கர்: நமிரம்கர் und நமிர்கர்; vgl. auch Aid. I 92. Hiervon dürfen nur die erweiterten Formen als echtclassisch gelten: die kürzeren Themata, von Wb. meist als vulgär bezeichnet, sind höchstwahrscheinlich auch ins Kilikisch-Mittelarmenische übergegangen.

#### 2. Erweiterte Stämme.

Die alten erweiterten Stämme auf -, -c hat das Kilikische bewahrt: so kl. δωίνμισ 1) jançem = kl. δωίνημισ. — Die classischen erweiterten e-Stämme mit n finden sich nur zum teil im Kilikischen wieder: kl. wsubs 2 ainem >mache = cl. walks (Stamm wp- ar-); ylbs  $\sigma^3$ ) them (tonem) > lege < = cl.

Belege: 1) Ճանյեմ I s. pr. 67 9; Ճանյես II s. pr. Mr B bei H. 157; Ճանյէ III s. pr. 41 19, 65 2, Rb adu; autyliu III p. pr. 63 17; autyli Inf. 25 22, 2) mylet of I s. pr. 21 26; mylet u II s. pr. 15 19, 43 7. 9; mylet, III s. pr. 9 15, 13 10. 19. 21. 29. 31, 15 9. 20. 27, 17 19. 25, 23 24, 29 15. 16, 31 8. 21, 33 25, 35 3. 14, 37 5. 8, 43 9, 45 16, 49 4. 13, 51 21, 55 14, 57 22, 59 5, 63 2. 21. 24, 77 24, 81 3, L 136 21, 157 3, B 5, Rb d, h, hq, hld, լբ, ձը; այնենը I p. pr. 68 18; այնեն III p. pr. 33 4, 41 12, 45 2, 49 21. 22, 51 11, 53 10, 81 2, Rb ffd, 19, 5t, 4, 5q; wybtp III s. impf. 35 12; mjbb, Inf. 19 20, 21 1. 13, 23 11, 47 24, 49 14. 17. 23, 26, 51 20, 53 2, 3 12, 57 21, Rb hq, hp, Lq, 654.

Anm. Die ältere, frühmittelarm. Form von wieder mit noch erhaltenem r liegt vor im 12. Jhd. bei Mx. Her. Belegt sind daselbst: யுழம்க்க airnes II sg. pr. 84, 99, 107; யுழம்க் airne III sg. pr. 88, 94, 101, 102, 106, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 120, 128, 136, 140; wypublu airnen III pl. pr. 12, 101; myphily airnel Inf. 13, 66, 86, 87, 100, 101, 125. Auch արևես arnes II sg. pr. 95; արևէ arne III sg. pr. 108; cf. արևելոյ Gen. Inf. in Geop. 106. Bei demselben Schriftsteller erscheint jedoch auch schon die eigentlich kilikische, jüngere Form ohne r in folgenden Fällen: այնես aines II sg. pr. 95; այնե aine III sg. pr. 25, 30, 37, 75, 84, 96, 115, 117, 131; mjuh ainel Inf. 25, 89, 101. Dagegen findet sich die spätkilikische Form with I anem z. B. in Geop., bei Amirdovlat und überhaupt in spätmittelarmenischer Zeit: Z. B. wiebu II sg. pr. Geop. 21, 192; im Diplom des Königs Leo V. vom J. 1331: whl- III sg. pr. L 188 10. 18, wing, whull anoy L 188 33, 189 3, wph act. part. prät. L 189 5, 188 26, pass. part. prät. L 188 22. 33. 34. 36. Vgl. hierüber die Lautlehre.

3) 46 III s. pr. 13 12. 26, 15 17, 73 4. 5, 75 3; 466 III p. pr. 39 26 Rb //

qubus; befubus delinem seeke heraus = cl. befubus; quiphibus delinem schlage = cl. quiphibus; supphibus delinem strage = cl. supphibus; unquibubus delinem stote = cl. unquibubus delinem stote = cl. unquibubus delinem salbe, schmiere = cl. undububus. Auch unbububus delinem salbe, schmiere = cl. undububus. Auch unbububus delinem delikischen den kilikischen Schriften erscheint sonst vielmehr stots der u-Stamm unbubus desnum, wie denn noch eine Reihe anderer classischer erweiterter e-Stämme im Kilikischen zu erweiterten u-Stämmen geworden ist. Cf. unten spräsensstamm auf u.

Umgekehrt findet sich vereinzelt, als Vorläufer des entsprechenden neuarmenischen e-Stammes (vgl. Han. 28 und Aid. §§ 216, 217), im Kilikischen das Imperfekt was Libertie dem alten nu-Thema entspricht in diesem Falle kilikisch-mittelarmenisches ne-Thema.

#### 3. Kausativstämme.

<sup>4)</sup> be feet III s. pr. 13 6, 25 27, 51 13, 53 20, 55 10, 59 6, 71 7, 75 4, L 157 17. 18, Rb feet, but, B eet, defe, defe, defe, defe, defe III p. pr. Rb feet; feet III p. pr. ind. Smp. Chron. Dul. 648; be feet III p. pr. 53 26, 57 11; be feet III p. imps. Smp. Chron. 649; be feet III p. pr. 53 26, 57 11; be feet III p. imps. Smp. Chron. 649; be feet III Rb defe III p. pr. 53 26, 57 11; be feet III p. pr. 76; be feet III f. 6, 14; be feet III g. pr. Mr. Her. 70; querfeet III s. pr. Mr A und B. 6) Supplebe II s. pr. Mr. Her. 70; querfeet III p. pr. Rb fee; Supplebe III p. pr. Rb fee; Supplebe III p. pr. Rb defe, fee; Supplebe III p. pr. Rb defe, fee; supplebe III p. pr. Rb defe, grappele, grappele, 916. 17, 138, 63 25, 65 4. 5, 67 6, 77 2, 83 21. 9) of the II s. pr. Mr B bei L 150; of the III s. pr. Mr B bei L 153, 154. 10) unbetwee III s. pr. Mr A bei L 145, 146. 11) her was before III p. imps. L 156 2. 3.

<sup>§ 324.</sup> Der altarmenische Kausativstamm, bestehend aus dem Aoriststamm + negwubs, hat sich im Mittelarmenischen erhalten, jedoch in veränderter Lautform, indem, nach Lautl. S. 42 das classische negwubs uçanem zu kilikisch gubs (grubs) conem geworden ist durch Ausfall von ne u und Schwächung von wa zu po.

<sup>§ 325.</sup> Beispiele: ம்பதுரங்க்கி ancenem, ancenem = cl. ம்பது-வதயங்க்கி Zu ம்பதும்புகி, Aor. ம்பது-வத் நிறிக்கி  $^2$  ம்ද்சைய

Belege: 1) winggrif. III s. pr. 79 12; wingut. III s. pr. B [], 5.
2) hogin. IIIs. pr. L 185 22; hogin. L 186 6; home II s. imp. Aor. L 179 3.

= cl. իջ-ուցանես zu իջանես, Aor. իջ-ի; հասցնես 3) hasçənem = cl. Հաս-ուցանեմ zu Հասանեմ, Aor. Հաս-ի : Հատցնեմ 4) hadconem = cl. Sum-negwith of zu Sumwith of, Aor. Sum-f; thengith of 5) merconem = cl. den-ուցանեն Zu denանին, Aor. den-այ : լերցնես 6) herçənem = cl. յար-ուցանես II յառնես, Aor. յարե-այ ; ուսցնեն 7) usconem = cl. ուս-ուցանեն zu ուսանին, Aor. ուս-այ; անցնեսն 8) sənçənem = cl. սն-ուցանեսն Zu սնանին, Aor. սն-այ: փախցնես (19) paxçənem = cl. փախուցանես (12 կախչիս, Aor. டியும்க-யு; டியிரும்க்கீ  $^{10}$ ) pagçenem = cl. டியி-வதுமிக்கீ  $^{2}$ ய டியிում, փակնում, Aor. փակ-ի resp. փակե-այ ; փյցնեմ 11) pəlçənem = cl. փյ-ուցանեմ zu փյանիմ, Aor. փլայ ; փրթեցնեմ 12) pəriçənem = cl. փրթ-ուցանեն zu փրթանին, Aor. փրթ-այ կորմնեն 13) gorsonem = cl. կոր-ուսանեն aus \*կոր-ուցանեն zu կորնչին, Aor. կորե-այ գարձնեմ <sup>14</sup>) tarcenem nach Lautl. § 150 = cl. դարձուցանեն zu դառնան, Aor. դարձ-այ. Zu մտեն, Aor. մտ-այ wird regelmäßig gebildet das Kausativ பிறுப்பட 15) modconem aus \*մտ-ուցանեմ, gegentber dem aa. մուծանեմ zu մտանեմ.

Vom Aoriststamm auf -ç gebildete Kausativstämme.

§ 326. a) Kausativa von einfachen e- und i-Stämmen. Vgl. Lautl. § 149. — whightaf 1) ajeconem = cl. whightaf; quantify that 2) tatreconem = cl. quantify grander f; durably by that 3) jarangeconem = cl. durably grander f; jakgubaf 4) lore-

<sup>3)</sup> Sungibu II s. pr. B baq; Sungibt III s. pr. Rb w, B bap, blp, 4) Lungul, III s. pr. Mr A. 5) Magliby Inf. Rb 4, Ldp. 6) shepsula II s. pr. B ddq; shepsul III s. pr. A 194. 7) ուսցնել Inf. Rb 5/h; neugung Verbalnomen Rb 5/h. 8) wugut III s. pr. 9) փախցնեն III p. pr. B 📆. 10) փակցնեն III p. pr. Rb 74. B 57. 11) *փլց*նես II թ. pr. B 📆 . 12) փրխուցած Rb ձՀ. 13) 4 apubl. III s. pr. 13 32, 11 4, 15 3. 27, 23 24, 63 10, 65 7, 73 19. 14) պարձընե III s. pr. 59 26, 71 21; դարձնե III s. pr. 63 25, Rb Հր, ճգ, ճխ, ճխգ; դարձնեն III p. pr. 47 22, 57 26, Rb ճգ; դարձրնել Inf. 79 3. 4, 81 16; դարձնել Inf. Rb áp, ápt, áh, Smp. Chron. 620. 15) ժրացրնեն III p. pr. L 187; մտոլ II s. imp. B &ժ թ.

Belege: 1) անեցնե III s. pr. B sap.

A 136.
3) ժառանկեցնել Inf. Rb sab.
4) լոեցնեն III p. pr.
Rb /4.

conem = cl. [Interingwilled]; [humquegibled] xayyeçənem = cl. [humquegibled]; [humqiblegibled] xayneçənem = cl. [humquibled] quigwibled]; [humqiblegibled] yaleçənem = cl. [humquibled] yaleçənem = cl. [humquibled] yaleçənem = cl. [humquibled] yaleçənem = cl. [humquibled] yalequibled] havneçənem = cl. [humquibled] yalequibled] havneçənem = cl. [humquibled] yalequibled] yalequibled] hortoreçənem = cl. [humquibled] yalequibled] hortoreçənem = cl. [humquibled] yalequibled] yalequibled] yalequibled] yalequibled] hortoreçənem = cl. [humquibled] yalequibled] yalequ

<sup>5)</sup> hungatigut III s. pr. B &, &u, &t, &de. 6) hundubyubu
III p. pr. Rb qq; hundubyubu Inf. Rb [[d. 7] hundubyubu II s. pr. B &h, &qh, &qe, dh[d. 8] &u&byut III s. pr. Rb &[u, &dq; &u-dbyubu Rb qp. 9] &uzubyubu Inf. Rb &p, &[d. 10] &uzubyut III s. pr. Rb &[d. 11] Jbdbyut III s. pr. A 198; dh Jbdbyubu II s. neg. imp. A 154; Jbdbyut III s. pr. 81 24, Rb &u, [q. 12] Jnp-qnphyut III s. pr. B &dp. 13) upuhubyut III s. pr. Rb [q, &q; upuhubyut III s. imp. B &[q, &q; upuhubyut III s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 122. 16) unuphugus II s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 122. 16) unuphugus II s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 124. 16) unuphugus III s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 125. 16) unuphugus III s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 126. 16) unuphugus III s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 126. 16) unuphugus III s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 126. 16) unuphugus III s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 127. 16) unuphugus III s. imp. B &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 128. 16) unuphugus III s. imp. Rb &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 129. 16) unuphugus III s. imp. Rb &[q, &q] Inf. S.-R. Rb § 129. 16) unuphugus III s. imp. Rb &[q, &q] Inf. R

<sup>§ 327.</sup> b) Kausativa von einfachen a-Stämmen. Vgl. Lautl. § 149. — ամրցնեւ  $f^{-1}$ ) amərçənem = cl. ամրացուցանեւ  $f^{-1}$ ; անհուրցնեւ  $f^{-2}$ ) anhokçənem = անհուրացուցանեւ  $f^{-2}$ ; անտուշացուցանեւ  $f^{-2}$ ; անտուշացուցանեւ  $f^{-2}$ ; գիճցնեւ  $f^{-2}$ ) kyçənem = cl. գիջացուցանեւ  $f^{-2}$ ; զալարցնեւ  $f^{-2}$ ) talarçənem = cl. դալարացուցանեւ  $f^{-2}$ ; եղջնեւ  $f^{-2}$ ) eżgənem = cl. եղկացուցանեւ  $f^{-2}$ ; եղջնեւ  $f^{-2}$ ) eżgənem

Belege: 1) ωθρήτι III s. pr. B [t, δίμ, δη, δη, δή μωθρήτι Inf. Rb δίμ.

2) ωθιζηηήτι III s. pr. Rb δίμη.

3) ωθιπιζήτι III s. pr. Rb δίμη.

4) ημόμι III s. pr. B δίμω.

5) ημωμηήτι III s. pr. A 234.

6) Εημηή II s. Imp. B δίμη.

7) Επήτι ΙΙΙ p. pr. B δίμη.

= cl. խուսցուցանևան: Թանձրգնևան 8) tanjrçənem = cl. Թանձրացուցանեմ : Թույցնեմ <sup>9</sup>) tulçənem = cl. Թույացուցանեմ : իրաւց-'bb ரீ 10) iravçənem = cl. իրաւացուցանեմ ; լաւցնեմ (11) lavçənem = cl. լաւացուցանես ; կակղցնես (12) gagəyçənem = cl. կակղացուցանեն; կարողցնեն 13) garoyçənem = cl. կարողացուցանեն; կուրցնեսք <sup>14</sup>) gurçənem = cl. կուրացուցանեսք ; Հույցնեսք <sup>15</sup>) հօշçə $nem = \text{cl. } \zeta_m[ug_m cgwwb f]; \quad jwcb cgwb f], \quad jbcb cgwb f]^{16}) \quad have lighted,$ hevelonem = cl. யாயட்சுயதாடியம் மீ; 'மயட்பு நூக்க டீ 17) nosr conem = cl. անաւսրացուցանեն՝; նեղցնեն՝ 18) neyçənem = cl. նեղացուցա-'иы' ; 2 வருப்பட்ட 19) soyconem = cl. 2 வருவதாடதவப்பட்ட; வழிதப்பட்ட 20) oyéçəne $m=\mathrm{cl.}$  ng  $\mathrm{g}$   $\mathrm{ug}$   $\mathrm{nug}$   $\mathrm{ug}$   որացուցանեն՝; պատենցնեն՝ 22) badehçənem = cl. պատենացուցանեսն; սեւցնեսն <sup>23</sup>) sevçənem = cl. սեւացուցանեսն; վերցնեսն <sup>24</sup>) vercenem = cl. վերացուցանեմ։

Daneben auch noch die älteren volleren Formen mit a: வருவள்ளதும் மெட்டி) > mache arm <, யாளருவதும் மெட்டி) > mache genesen <, գողացնեն 3) »schüttele«, գիճացնեն 4) »befeuchte«, գայրացնեն 5) » erbittere «, գաւրացնեմ ն) » stärke «, թույացնեմ ն) » gestatte «, խնդացնեմ 8) »erfreue«, կենդանացնեմ 9) »belebe, lasse leben«,

Bb 42; [dnilgibl inf. Rb 42. 10) | hpwiggibl III s. pr. 59 s. 11) Lucgut III s. pr. Rb 40. 12) huhqgut III s. pr. B 10, 100, 100, 4, adm, den. 13) μωραημίε III s. pr. B d. 14) μαιρούε III s. pr. 15) Sadgut III s. pr. B lut, de; Sadgube inf. B bap, de. 16) յաւելցնել inf. Rb [4, 74; յեւելցնես A 198, B մ[4. 17) նաւսրցնե III s. pr. B dy. 18) ubagubu III p. pr. Rb dup; ubaguby inf. Rb ds. 19) ¿nggubu III p. pr. B Juq. 20) nggul III s. pr. B ddb, dddd, *ււլ* (Հարդանիս II s. pr. B կզ. 22) պատենցնես II s. pr. B J/p. 23) սեւցնե III s. pr. B միդ. 21) վերցնե III s. pr. B & fd, Shy; shengule III p. pr. Rb Shfd; shengule inf. Rb &.

Belege: 1) աղբատացնես I s. pr. Rb 554. 2) առողջացնե 3) *դողացնեն* III p. pr. A 204. 4) գիջացնե III s. pr. B qp. III s. pr. A 49; ah Jugulu III p. pr. A 204; ah Suguula adj. verb. B fug. 5) գայրացնե III s. pr. A 122. 6) զաւրացնե III s. pr. B ենր.

<sup>8)</sup> *խնդացնե* III s. pr. B Հա. 7) > Forywgut III s. neg. pr. Rb & w.

<sup>9)</sup> կենդանացնել inf. Rb ճյդ.

կուրացնեմ <sup>10</sup>) »blende«, *մերկացնեմ* <sup>11</sup>) »entblöße«, *ողջացնեմ* <sup>12</sup>) »heile« n. s. w.

10) կուրացնել inf. Rb ձիե. 11) մերկացնեին III p. impf. Smp. Chron. 619. 12) ոգջացներ III s. impf. Rb լդ.

Sämtliche Intransitiva auf -nam (cl. -anam) bilden so den Kausativstamm, auch wo im Classischen ein solcher nicht vorhanden ist. Z. B. ադեկցնեմ 1) »heile« zu ադեկնամ »bin gesund «, ուժով ցնեսք 2) » stärke « zu ուժոֆեամ » bin stark «; լմեցնեմ 3) »fülle« zu stud »bin voll«. Auch da, wo zu dem Nomen ein Derivatstamm auf -na in Wirklichkeit nicht existiert, wird ein solcher vorausgesetzt und davon das Kausativ gebildet: կյասպնեսք 4) » sättige « zn \*կյասնամ » bin satt « v. կույտ ։ պարսնացնեմ 6) »mache zum Herrscher« zu \*պարոննամ »herrsche« v. պարոն: ցաւցնես 6) »mache krank« zu \*ցաւնամ »bin krank« v. ցաւ ; Հահանդցնես , Հահրնդցնես 7) »stille, bernhige« zu \*Հա-Հրնդնամ »bin ruhig« v. Հահանդ։ մատղըցնեմ <sup>8</sup>) »verjünge« zu \*Մատղընամ »bin jung« v. մատղաը : ուժվորգնեմ 9) »stärke« zu \*ուժվորնամ >bin stark« v. ուժվոր; սպրկցնեմ 10) >reinige« zu \*ոպրկնամ »bin rein« v. սպրկիկ : վատուժցնեմ 11) »schwäche« zu \*/ատուժնամ »bin schwach« v. /ատուժ : տարցնեմ (12) »e:hitze « zu \* mwgbw/ » bin heiß « v. mwg.

Belege: 1) wythgut III s. pr. B I ha, III fin. A 108. 2) nednight III s. pr. A 76, 113, B ht, ha, hw, ha; nednight inf. B ha. 3) thight III s. pr. Rb ha. 4) hamgut III s. pr. Rb ha. 4) hamgut III s. pr. 69 s, 77 s, Rb ta. 5) wwandwydd Het. Kor. Dul. 485. 6) gwegut III s. pr. B ha. 7) hwhwydd III s. pr. B ha. 7) hwhwydd III s. pr. B ha. 60 fin. 17 25. 9) neddinght III s. pr. B h., ha. 60 fin. 17 25. 9) neddinght III s. pr. B h., ha. 10) wyrhgay II sp. imp. B h. 11) hwmnedgibu II s. pr. A 198; hwmnedyd III s. pr. A 154; hwmnedgibu III p. pr. A 17. 12) wwagful III s. pr. B h. 198.

<sup>§ 328.</sup> Als Folge davon, dass die überwiegende Mehrzahl der Kausativa von a-Stämmen abgeleitet werden, macht sich die Neigung bemerkbar, dieselbe Bildungsart als Norm für sämtliche Kausativa auch auf die übrigen Stämme zu übertragen. So werden von e-Stämmen durch Suff. -gub. (= \*-wgn.gwub. 1)

statt - եցնեն (= \*-եցուցանեն) abgeleitet: իսնցնեն 1) xomçonem >gebe zu trinken, tränke« statt \* իսնեցնեն Von իսնեն; արծկցնեն 2) arjogçonem gegen cl. արձակեցուցանեն Von արձակեն; երդանեցնեն 3) ertmonçonem gegen cl. երդանեցուցանեն Von երդանեն՝ երեւցնեն 4) erevçonem gegen cl. երեւեցուցանեն Von երեւին; կաննաւիցնեն 5) gannuxçonem gegen cl. կանիեցուցանեն Von կանիեն՝ վաղջնեն 6) vazçonem gegen cl. վաղեցուցանեն Von կանիեն՝ յաղջնեն 7) çamkçonem gegen cl. վաղեցուցանեն Von դամաջեն; պատրապնեն 8) badrostçonem gegen cl. պատրաստես you ցանաջեն Von պատրաստեն Ա. 8. W.

Belege: 1) fudgiuhu II s. pr. B  $\overline{d_{LP}}$ ,  $\overline{d_{QP}}$ ,  $\overline{d_{QP}}$ ,  $\overline{d_{QP}}$ ; fudgiuhu III p. pr. B  $\overline{d_{LP}}$ ; fudgiuhu, Gen. fudgiuhung B  $\overline{d_{QP}}$ ,  $\overline{d_{QP}}$ ,  $\overline{d_{QP}}$ ,  $\overline{d_{QP}}$ ,  $\overline{d_{QP}}$ ,  $\overline{d_{LP}}$ , 2) unphygiuhu III s. pr. B  $\overline{d_{QP}}$ , unphygiuhu III s. pr. B  $\overline{d_{QP}}$ , unphygiuhu III s. pr. Bb  $\overline{e}$ .

17 23.

6) funggiuhu III s. pr. Rb  $\overline{d_{QP}}$ .

6) funggiuhu III s. pr. Rb  $\overline{d_{QP}}$ .

7) gunungunguhu III s. pr. B  $\overline{d_{QP}}$ ,  $\overline{d_$ 

§ 329. Bereits bei Mx. Her., fast ein Jahrhundert vor Smbad, sowie in den jungeren Geoponica findet sich das Kausativ auf -conem. Hier zeigt jedoch das Kausativ insofern einen älteren Lautstand als vor -conem der jeweilige Präsensvokal des entsprechenden einfachen Verbs noch fast regelmäßig erhalten ist. Daneben finden sich allerdings auch schon Formen ohne a, e; letztere mögen zum Teil aus späterer, neuarmenischer Redaktion der beiden Schriften hervorgegangen sein. An Kausativen auf -guld -conem finden sich bei Mx. Her.: whether  $f^{(1)}$  are an enem =  $f^{(1)}$  and  $f^{(2)}$  is a constant of  $f^{(2)}$  is a constant of  $f^{(2)}$  in  $f^$ cl.  $\phi_{I}$ -ուցանես ( $\phi_{I}$ -ուզանես ); կերցնես  $\sigma^{3}$ ) gerçenem = cl. կեր--ուցանես՝ Հասցնես՝ A hasconem = cl. Հաս-ուցանես՝ Հատցնես՝ 5) \*சின-வதுவிக்கி, wirklich nur சிவதுவிக்கி; நவறுகிக்கி) harconem == cl. junp-negutebel. — Zu einfachen Verben mit Präsenscharakter -a gebildete: դիջացնեսն ») = cl. դիճացուցանեսն, դիջացուցանեսն von գինանամ, դիջանամ ; դիժարցնեմ 9) = cl. \*դժուարացուցանեմ՝

Belege: 1) wingiel, 22, 23, 67. 2) zerzgielen 99. 3) hargener 41, 46. 4) Langiele, 78. 5) Langiele, 40, 35. 6) dien 17.

<sup>7)</sup> յարցնե 94. — 8) դիճացնեն 42. 9) դիժարցնե 95:

V. aducupulumi ; anguaglibil 10) = cl. anguaguegulubil V. angual ; եզկացնեն 11) = cl. եղկացուցանեն (späte Form) v. \*եզկանամ bumghtof 12) = cl. bumgunguhtof v. bumf; forequegatof 13) = cl. Bucquiguiches v. Pucquibuss; pugugibis s 14) = cl. \*paguguegu-`հեմ ∀. խորանամ: կակցացրհեմ ¹₺) = cl. կակցարուցանեմ ∀. կակցանամ: Հաստացնեմ ¹6) = cl. \*Հաստացուցանեմ ▼. Հաստա-Նատն՝ Հովացնեսն <sup>17</sup>) = cl. Հովացուցանեն ∀. Հովանատն՝ Հոտացwhil 18) = cl. \*Communication of v. Communication (18) = cl. յերկարացուցանես՝ v. յերկարանամ ; չորացնես՝ <sup>20</sup>) = cl. չորացուցանես՝ V. չորանաս՝ ակարացնես՝ <sup>21</sup>) = Cl. ակարացուցանես՝ v. տկարանամ ; ցրտացնեմ ²²²) = el. ցրտացուցանեմ v. ցրտանամ. Ohne a a vor -gular -conem sind gebildet folgende Formen:  $bagich d^{23} = baugich d$ ,  $baggeich d^{24} = bagugich d$ ,  $bahqgich d^{25}$  $\Rightarrow$   $\mu \mu \mu \eta m g b b d$ ,  $\zeta m u m g p b b d$   $^{20}$ )  $\Rightarrow$   $\zeta m u m m g b b d$ ,  $\zeta m d g b b d$   $^{21}$ )  $\Rightarrow$ Sadmafakas, dumandafakas 28) = dumandungakas Ferner: junkgեեմ <sup>29</sup>), յատղեն մ <sup>30</sup>) (= 01. յատացուցանեմ ), ուժով ցնեմ <sup>31</sup>), վերցibil  $^{32}$ ), maggirbil  $^{33}$ ), propring fibil  $^{34}$ ) (= cl. protragaly and bil  $^{34}$ ). — Ferner zu einfachen Verben mit Präsenscharakter -e bezw. -i gebildete: բնծայեցնեմ 35) == cl. ընծայեցուցանեմ Ծ. ընծայեմ ; խաղազեցնեմ  $^{38}$ ) = cl. խաղաղեցուցանեմ  $^{\circ}$  V. խաղաղիմ (häufiger jedoch: cl. խաղաղացուցանեւն ∀. խաղաղանան՝; ծորեցնեսն ³¹) = cl. ծորեցուցանեն ∀. ծորին՝ կախեցնեն ³8) = cl. կաթեցուցանեն ∀. կաթեմ ; յատեցնեմ <sup>39</sup>) = cl. յատեցուցանեմ ⊽. յատեմ ; յերկարեցնես (10) = cl. \*յերկարեցուցանես ( ▼. յերկարես, -իս ; յորդոphysical  $^{(4)}$  = cl. japanphysical v. japanpha vankysika  $^{(42)}$ 

<sup>10)</sup> գողացել 80,107,131. 11) երկացնելով 11. 12) եռացնե 92. 13) Թուլացնե 92. 14) խորացնե 48. 15) *կակզացրնես* 95, 16) *Հատաաընե* 83. 17) *Հավադնե* 9. կակդացբնե 92. 18) 🗫 மைதங்க்க 29. 19) *լերկարացնե* 83. 20) sapungul- 18, 35, 10, yaրացնեն 40, 91, չորացնել 53. 21) տկարացնէ 18. 22) ցրտացնէ 80. — 23) baga 44. 24) *խոցցթնե* 53. 25) կակզցնեն 111, կակզցնե 71, 1**22**, կակզցնել 52. 26) Հասացրն է 85, Հասացի է 120, Հասացր-27) Sad glube 95, Sad glube 107, Sad glub 91, 73. տուժցնե 46, վատուժցնես 99. — 29) յաւել ցնե 29, 93, չի-յաւել ցնես 30) 2 mmg/ul- 39. 31) *աւժավ ցընկ*- 39. 32) / pgub, 101. 33) տարգրնեն 91, տարգնեն 4, 35, 40, տարգնե 22, 63. 34) அமைந் ցրենլ 130. — 35) ընժայնցնե 35, 80. 36) խաղաղեցնե 22, խա*գագեց*նես 16. 37) *ծորեց*նե 92. 38) *կաթերնես* 41. 39) *Judi*gut 23, 83, 99, յամեցնես 95. 40) յերկարեցնես 95. 41) Japas-

= cl. \*bumbgazgmibb of v. bumph (wirklich vorkommend: cl. bum-ուցանսես՝); պակասեցնես՝, պակսեցնես՝ <sup>48</sup>) = cl. պակասեցուցանսես՝
V. պակասեմ, -իմ՝; պատրաստեցնես՝ <sup>44</sup>) = cl. \*պատրաստեցուցանսես՝
V. պատրաստես՝; պարկեչտեցնես՝ <sup>48</sup>) = cl. \*պարկեչտեցուցանսես՝
(wirklich nur cl. -տացուցանսես՝ V. -տանստա՝); ցամաջեցնես՝ <sup>48</sup>) =
cl. ցամաջեցուցանսես՝ V. ցամաջես: Daneben ohne ե e vor g ç
folgende: պարկեչտցնես՝ <sup>47</sup>) für պարկեչտեցնես՝, վախցնսես՝ <sup>48</sup>) für
վախեցնես՝ = cl. վախեցուցանսես՝.

րեցնեն 100. 42) նստեցնեն 71. 43) պակասեցնե 65, պակսեցնե 32. 44) պատրասաեցնես 127. 45) պարկեշտեցնե 83. 46) ցամարեցնե 10, 50. 47) պարկեշտցնե 101, 139. 48) վախցնեն 136.

In den Geoponica erscheinen folgende Kausativa auf - այնեւն : անույացնեւն 1) anušaçonem = 01. անույացուցանեւն : լաemgribus (2) lavaconom = (2) , (2) (3) (3) (3)yaçonem =  $cl.\ \mu\mu\mu\eta\mu\mu\mu\mu\mu\nu\mu\nu$   $(4)\ \mu\mu\mu\mu\mu\nu$   $(4)\ goldaçonem = cl.$ \*կրաացուցանեմ : նօրրացբնեմ 5) noeraconem = cl. նօրրացուցաենեն՝ պարարտացընեն 6) barardaçonom = 01. պարարտացուցանեն՝ dmmacdingibis 1) vadužaçmem = cl. \*dmmacdingacymibis; pmqցրացնես՝ 8) Raycraconem = cl. քաղցրացուցանես՝ լըմբնցընես՝ 9) lomonçonem = cl. \*[Liminugueguirbel; uppgenbel 10) sirçonem = cl. \*սրացուցանեմ ▼. սրանամ ; բանեցընեմ 11) paneçənem = \*բանեgarguibbil: publighbil 12) porneçonem = cl. \*publiqueguibbil; յիստակեցընեսք 13) histageçenem = cl. յստակեցուցանեսք : վագե-ceconem = cl. gunghgungumbd; /unggenbd 16) vazçonem = /uabapind (ohne b vor g!); and adapind 17 užovenem (cf. oben pg. 272). Vom Stamm des 2. Aorist ist gebildet: ###gpfubrd 18) pagçonem = cl. փակ-ուցանեմ.

Aus Geoponica: 1) what with 16. 2) լաւացրնե 220. 3) կակդացրնեն 17. 4) կշտացնել 180. 5) նօսրացնել 21, նօսրաgpubu 185. 6) պարարտացրևէ 17. 7) சியமாடச்யரங்க்கி 16. 9) լըմբնցբնեն 225, լբմբնցբնել 67. 10) սիր-8) թաղցրացընե 17. gp%bu 204. 11) բանեցընեն 92, բանեցընել 17. 12) բռնեցը– **ኤራ**ኤ 178. 13) դիսաակեցբնես 185. 14) վացեցրնես 210. 15) թաղցեցընես 225. 16) վագցընել und Gen. վագցընելոյ 204. 17) ուժովցընէ 119. 18) փակցընէ 221.

Das mittelarmenische Kausativ auf -guba -conem hat sich bis ins Neuarmenische erhalten: so s. B. im Tr. und in der westlichen Schriftsprache (Aid.) II 89 ff.), in der östlichen Schriftsprache (Palas. p. 78 f.), im Ach. (Tom. Dial. v. Ach. p. 72); im Tf. erscheint das kausative -guba modifiziert su -guba.

Dagegen ist dem Nordwestarmenischen (Dialekte von Polen, Nachijevan a. Don etc.) eigentümlich das Kausativum auf -num, wobei älteres dem Nasal n vorausgehendes o ebenfalls zu u differenziert erscheint. So im Pol. die Formen: g-avelçunum Han. 31, gi corçunum Han. 42, gi-goreunum Han. 58, gi-gopçunum Han. 60, gi-mejçunum Han. 90, gi-megdozçunum Han. 90, gi-tarcunum Han. 116, gi-vercunum Han. 123, gi-tarcunum Han. 1161) u. s. w; hingegen ohne u in vorletzter Silbe z. B. g-arjecnum Han. 27, g-imaçnum Han. 73, gi-keraçnum Han. 78, gi-sorveçnum Han. 111, gi-soreçnum Han. 113, gi-bareenum Han. 114, weil hier zwischen einfachem e und n das sekundāre o nicht zur Entwickelung gekommen war. Analog im Nch. aus Patk. Mat. die Formen: վերցամաստ 34 18; բթ-խեվ ցամաստ 35 16; չ-երկրնցնունը 39 4, 45 3; ferner ebenso von nichtkausativen n-Stäm-47 13, அவட-அவதுப்படங் 110 17 u.s. w. Nur die 3. Person des Singular hat im Nch. die Endung & g bewahrt, offenbar unter Anlehnung an dieselbe Personalform der e- und zumal der i-Stämme (s. weiter unten): hat-jatalight 27 11, կթ-վերցունէ 5 22, կ-անցունէր 33 19, կ-անցունէ 34 12, կր-վերցունէ 48 9, hur-guilt 110 8, pp-lupguilt 28 8 u. s. w. Erhalten hat sich natürlich auch das e des Infinitivs, da die Kasus obliqui kein u duldeten; so im Nch.: Gen. gud gnilbjet 6 17, Abl. Supgnilbjet 29 20; im Pol.: avelçonedu, çorçonedu, gorsonedu, tarjonedu u. s. w. — Wie bereits Aidynian Kr. Gramm. I 188 richtig eingesehen hat, liegt hier eine morphologische Gebietserweiterung der u-Stämme vor, indem von den mittelarmenischen Themata aus, wie desnum (pol. desnum Han. 45), kednum (pol. kednum Han. 82, nch. kudnum), ičnum (pol. unčnum Han. 125) der Themavokal w sich im Nordwestarmenischen auf sämtliche derivierten n-Stämme erweiterte, worauf sich nach einem in dieser Dialektgruppe herrschenden?) Gesetze das dem n vorangehende e an den Themavokal u assimilieren musste; das so durch Assimilation entstandene u ging von den übrigen Formen durch Analogie auch auf die 3. Pers. sg. // pgnible, wbgnible, obgleich etymologisch unberechtigt, über.

Die übrigen, d.i. die einfachen e-Stämme, sind in der nordwestlichen Dialektgruppe sowie auch in dem itacisierenden Tf. lautgesetzlich nach Lautl. § 43 Anm. 2 zu i-Thematen geworden. Z. B. im Pol.: perim (= kl.

<sup>1)</sup> In einer pol. Urkunde vom J. 1751 bei Min. Leh.: կաւ հայանցնուն 128 28, փունացնուն 180 15 etc.

<sup>2)</sup> Beispiele dieses Assimilationsgesetzes sind für Nch.: Լուլուի 28 5 »Kopf«; փունութինը 82 14. 17 »die Natur«; խունձոր 50 »Apfel«, խունթում 50 aus \*խընթում, կուտնուս aus \*կրանուս 45 u.s.w. Für Pol. vgl. Lautl. S. 56.

phylian. 102, pernim (= kl. µnuluf) Han. 106, pendrim (= kl. fluweluf) Han. 106. Die 3. Person sg. blieb selbstverständlich als nicht unter das Gesetz fallend von diesem Lautwandel unberührt. — Im Kilikischen kann höchstens ein schwacher Anfang dieser Umgestaltung vorhanden gewesen sein: hierher würden, vorausgesetzt dass sie richtig überliefert sind. Formen gehören wie: hug I pl. präs. für hug Ass. Ant. 29 24; hu III pl. präs. für 189 5. Die e-Stämme sind im Kilikischen noch die zahlreichsten von allen, die e-Konjugation ist die normale Konjugation für die Verba transitiva, was auch daraus hervorgeht, dass nach ihr so gut wie alle fremdsprachlichen, entlehnten Verben gehen.

### II. Präsensstamm auf -i.

§ 330. Die i-Stämme der classischen Sprache zerfallen bekanntlich in drei Gruppen: 1) transitive Stämme, wie aucha, multiple und wenige andere; 2) intransitive Stämme, wie bould undapha; 3) Stämme mit passiver Bedeutung (NB. keine eigentlichen Passivstämme, welche im Classischen fehlen), indem den Transitiven der ersten Konjugation, seltener auch solchen der übrigen Konjugationen je ein uneigentlicher Passivstamm auf -i entspricht.

Im Kilikisch-Mittelarmenischen hat sich das alte Thema auf -i erhalten in der Funktion von 1) und 2), d. i. als Transitivum oder Intransitivum. Dagegen kann von einem Passivstamm auf -i im Kilikischen nicht mehr die Rede sein: derselbe ist als solcher weggefallen und hat einem neuen mittelarmenischen Passivthema Platz gemacht<sup>1</sup>), wie in § 350 ff. näher erörtert werden soll. Nur findet sich, wie bereits oben § 318 erwähnt, in bestimmten Fällen neben dem aktiven Stamm auf -e auch ein Stamm auf -i mit medialer oder neutraler Bedeutung. — Die kilikischen i-Stämme sind demnach, abgesehen von den wenigen Transitiven, ausschließlich intransitiver oder neutraler Natur. Einen uneigentlichen Passivstamm auf -i dagegen, wie im Altarmenischen, giebt es nicht mehr. — Im Einzelnen seien von kilikischen i-Stämmen angeführt:

<sup>1)</sup> Die in den kilikisch-mittelarm. Schriften noch vorkommenden alten Passivformen sind lediglich Klassizismen.

§ 331. 1) Transitiva: achhi 1) unim >habe (; guqucuph 12) ondunim >empfange (; amuh f 3) danim >fthre = ol. tanim.

Belege: 1) ումորին՝ I s. pr. 23 10, 67 s; ումորու II s. pr. 43 s; ումորի III s. pr. 9 11, 13 25, 25 16, 39 5, 49 33. 36, L 158 2. 3; ումորին III p. pr. 3 s, 19 24, 51 1, 61 15. 2) ընտրումորի III s. pr. 51 5, 77 3. 3) ատանարիս II s. pr. Lied Lev. Dul. 540; տամորի III s. pr. 51 14, 79 1; տամորին III p. pr. 25 18.

§ 332. 2) Intransitiva: a) einfache Stämme: mapphof 1) abrim >lebe < = cl. aprim; pouphof 2) xosim >spreche < = cl. xausim; funfhof 3) gamim >will < = cl. kamim; funfhof 4) grvim (gorvim) >kämpfe < = cl. krvim; funghof 5) hastim >komme überein <, cl. it.; funchof 6) havnim >willige ein < = cl. havanim; unumhof 7) nstim (nostim) >sitze < = cl. nstim; mumphof 8) bardim >schulde < = cl. partim; mhumh 9) bidi 1) >es muss, ist nötig >, 2) >es beliebt, gefällt < = cl. piti in Bedeutung 1); mumphof 10) bayim >friere < = cl. patim; zuchof 11) sahim >gewinne <, cl. it. Ferner quampunduhof 12) tadostnim >klage, prozessiere <, nepafhof 13) urtim >entstehe <, nepholiphof 14) vzengim (vozengim) >leide Schaden <, nuh oder ubafh 15) sngi (songi) <es ist notwendig <, shazuolpuhof 16)

Belege: 1) wupp III s. pr. 45 16, 47 7, 59 27; wupp III p. pr. 55 14, Rb δς; συμρής Inf. Rb ηξ. 2) wowh III s. pr. 35 4, 51 13. 3) hand III s. pr. 3 20, 27 7, 31 20, 47 24, 49 36. 4) hadfe III s. pr. 35 29, 59 17, 61 16; 4m4/66 III p. pr. 33 8, 35 23. 5) ζωγωβ III a. pr. Rb 6dp, 226 13; Suryunfile III p. pr. 49 21. 22, Rb 6dp, 64; 6uryunfil Inf. Rb 64. 6) Cancle file III p. pr. 49 22. 7) Lump III s. pr. 11 7. 8) պարաքում I s. pr. 21 26; պարաք III s. pr. 9 9. 10. 17. 23, 11 6, 15 21, 75 8; պարտին III p. pr. 51 11, Rb 68p. 9) which III a. pr. 15 13, 19 29, 21 12. 14. 18, 25 24, 45 16, 47 27. 29, 49 26, 53 17. I s. pr. Mr B bei H. 153. 11) շահի III s. pr. Rb խել շահից II p.pr. 3 22; 2 m C ft III p. pr. 51 17. 12) 4 m m p u m b III s. pr. 21 24, 25 10, 27 2. 6, 29 14, 37 4, 51 9, 57 9, 59 31, 65 14, 67 8, 69 1, 73 1; managaumbfi III p. pr. 57 14, Rb 6/6; " " mumpumuhy Inf. 25 27, 23 5, 59 1. 13) *աւրգի* III s. pr. 13 6, 15 7, 39 8; ferner in Geop. folgende Stellen: after acput 93, 158; թե ուրգի 206; շատ ուրգի 219; թիչ ուրգի 152; bei Mx. Her.: ուրդի 52, 88, 96, 108, 110; Թէ ուրդի 69, 77; կայ եւ ուրդի 59; ուրդին III p.pr. Mx. Her. 139, 143; mcpqhgmc III s. Aor. Mx. Her. 132. II p. pr. 3 23, 51 17; dabible III p. pr. 51 17. 15) wagh s.pr. 93 20; while III s. pr. 95 21, Mx. Her. 148. 16) 402 md ful III s. pr. 83 6; φορω**26**/<sub>1</sub> Inf. 83 26, Rb &d.

posamonim » bereue« u. a. m., letztere sämtlich dem Classischen fremde Stämme.

- b) Erweiterte Stämme auf -ni. ωνοβορό 17) ançnim >tberschreite« = cl. ançanem, ançanim; μωβορό 18) əngnim >falle« = cl. ankanim; μβιρό 19) linim >werde, bin« = cl. it.; ζωφωρό 20) haknim >kleide mich« = cl. aganim; ζωσωρό 21) hasnim >komme an, gelange« = cl. hasanim; ωνοβορό 22) metnim >sterbe« = cl. metanim; ανοβορό 23) usnim >lerne« = cl. usanim.

<sup>17)</sup> wheglif III s. pr. Mr B, Mx. Her. 28, 100; has winghfu III p. 18) pulph III s. pr. 39 19, Rb dp. 65m, 64, 17. Ind. pr. L 156 9. Mr B d'hum, Mx. Her. 54; puljufu III p. pr. 35 s, Rb df. III s. pr. 9 15, 11 8. 11, 13 10. 16, 15 6. 7. 8. 10. 21, 17 8. 9, 19 5. 7. 14. 18, 21 11. 16. 25, 23 15, 25 1, 29 16, 45 18, 47 31. 38, 49 35, 55 12. 26, 57 25, 61 7, 63 4, 67 5; // LII p. pr. 21 5. 11. 16. 25, 23 6. 15. 21, 37 20, 53 15, 21) Saulif III s. pr. 19 s, 21 s, 20) Smally Inf. 73 17. 55 5, 71 13, 77 14, 83 23, Mr B & Mx. Her. 2, 23, 33, 82, 128; Smally Inf. 22) Arabh III s. pr. 177, 1912, 213, 2315.18, 3715, 45 9. 12, 45 16, 47 5. 6. 13. 21. 31, 49 8, 55 21, L 156 30, 158 27; Arabita III 23) acataf III s. pr. Rb /7. p. pr. 19 20, 39 3, 49 9, 55 14, Rb qp. 25) halos III s. pr. 29 22. 24) ymp [3] | III s. pr. Mr A bei H. 144. 26) 4pp III s. pr. 81 25.

<sup>§ 333. 3)</sup> Neutra (Media): puroshfus 1) pažnim strenne mich zu Akt. puroshfus strenne«, Pass. puroshfus swerde geteilt«; sumshfus 2) hadnim strenne mich, entferne mich« zu Akt. sumshfus strenne«, Pass. sumshfus swerde getrennt«; purofus 3) lujim slöse mich« zu Akt. sumshfus swerde getrennt«; surofus swerde gelöst«; sugsfus sammle mich, komme zusammen« zu Akt. sugsfus sammle«, Pass. sugsfus swerde gesammelt«; sumughus stabim »eile« zu Akt. sumughus sbeschleunige«, Pass. sumughus swerde beschleunige«; spumughus shistgim (histogim)

Belege: 1) pundup III s. pr. 13 4. 6; pundup III p. pr. Rb 64.
2) Cumup III s. pr. Mr B bei H. 150, 156.
3) jundup III s. pr. Mx. Her. 44.

<sup>4)</sup> dangle III s. pr. Mr B bei H. 152. 5) 2 mmuge III s. pr. Mx. Her. 33.

<sup>6)</sup> shumbh III s. pr. Mr A bei H. 148, Mx. Her. 25.

\*worde rein, sauber zu Akt. \*\*phummhhd\* reinige«, Pass. \*\*phummhnhd\* werde gereinigt«; \*\*mchphd\* dvirim \*\*vorderbe, gehe zu grunde« zu Akt. \*\*mchphd\* \*\*vornichte, vorderbe«, Pass. \*\*mchphd\* \*\*worde verdorben«; \*\*mphd\* \*\* airim \*\*brenne« zu Akt. \*\*myphd\* \*\*brenne«, Pass. \*\*myphd\* \*\*worde gebrannt«; \*\*thhd\* \*\*worde gebrannt«; \*\*thhd\* \*\*worde gekocht«; \*\*schmelze«, Pass. \*\*thhd\* \*\*worde gekocht«; \*\*schmelze«, Pass. \*\*thhd\* \*\*worde gekocht«; \*\*schmelze«, Pass. \*\*schmelze», Pass. \*\*schme

In der neuen Sprache hat sich der mittelarmenische i-Stamm so ziemlich erhalten. In manchen Dialekten, so in dem von Kuty, von Nachijevan und teilweise im OA. sind außerdem durch Vokalwandel sämtliche e-Stämme dem Gebiet der i-Konjugation zugefallen. Vgl. oben p. 276—277.

#### III. Präsensstamm auf -a.

§ 334. Die a-Themata der alten Sprache, die im Gegensatz zu den Präsensstämmen auf -e, -i, -u sich in sämtlichen modernen Dialekten erhalten haben, finden sich auch im Kilikischen wieder, zum Teil in modifizierter, mittelarmenischer Lautform.

#### 1. Einfache a-Stämme.

§ 335. quaf 1) kam >komme<, [maf 2) lam >weine<, [maf 3) gam >stehe, bin vorhanden<, musf 4) dam >gebe<, quaf 5) knam

<sup>7)</sup> ωτρρή III s. pr. Mx. Her. 63; ωτρρήν III p. pr. Mx. Her. 36.
8) ωμρής Inf. Mx. Her. 119.
9) σφή III s. pr. A 187.
10) ζωρή
III s. pr. Β δζρ, δη; ζωρήν III p. pr. Β δην, δηγ.
11) Θροήν III
p. pr. Β δη.
12) μαρυήρ III s. pr. Β δίνη.
13) χρημηφή III s. pr. neg. Rb ζρ.
14) ψωρωτηψηρής inf. Β μην.

Belege: 1) quan II s. pr. 13 13. 16, 15 18; quay III s. pr. 11 5, 17, 13 1. 10. 17. 22. 27, 15 2. 23, 25 7. 20, 77 8; quan III p. pr. 11 26, 15 12, 25 14, 27 10, 51 1, 53 20, 67 24, L 156 14, L 176 11; \(\psi\_{\text{pre}}\) quay III s. impf. Ind. 3 15; \(\psi\_{\text{pre}}\) Inf. 23 s. 17. 20.

2) \(\psi\_{\text{pre}}\) \(\psi\_{\text{pre}}\) III s. pr. ind. Smp. Chron. Dul. 669; \(\psi\_{\text{pre}}\) \(\psi\_{\text{pre}}\) III s. impf. ind. Lied Lev. Dul. 540.

3) \(\psi\_{\text{pre}}\) III s. pr. 25 25, 67 26, 81 6, Rb \(\psi\_{\text{pre}}\); \(\psi\_{\text{pre}}\) III p. pr. L 154 22, 178 s, 185 12.

4) \(\psi\_{\text{pre}}\) \(\text{manul}'\) I s. pr. ind. 11 17. 23. 26, 33 2; \(\psi\_{\text{pre}}\) \(\text{many}\) III s. pr. ind. 15 17, 19 10, 23 13, 69 1s, L 157 21; \(\text{manule}\) II p. pr. 53 23; \(\text{manule}\) III p. pr. 27 9, 39 24. 26, 49 23. 27, 65 24, 77 24, L 155 2. 6; \(\psi\_{\text{pre}}\) \(\text{meanule}\) III p. impf. ind. L 155 13. 16. 17. 22;

(konam) »gehe«, Amd 6) mnam (monam) »bleibe«, mqmif 7) ayam »mahle«, mimmif, mimmif 8) avdam »glaube« (= cl. smimmif), bpfmif 9) ortam »gehe«, fumqmif 10) xayam »spiele«, funfamif 11) xyjam (xoyjam) »nehme mir zu Herzen«, fumpqmif 12) gartam »lese«, snamif 13) hokam »sorge«, shamif 14) heram »siede« (= cl. bamif), guiumif 15) čanam »strebe«.

Anm. Gänzlich geschwunden ist im Kilikischen das auch dem Neuarmenischen abgehende Verb hund »lebe«, welches durch mupph oder auch durch hund ersetzt wird.

wwy Inf. 99, 1117, 4937. 5) you ging III s. impf. ind. 3 15 6) Aug III s. pr. 49 31, 77 26; Aufu has given III s. pr. Ind. 43 1. III p. pr. 49 29. 7) mgm II s. imp. Mr B bei H 147. III s. pr. 25 11; m/mmb III p. pr. 25 15; mimmb III p. pr. 81 7. 9) be of my III s. pr. 9 17, 11 7, 13 32, 15 1. 14. 24, 25 4, 29 9, 43 3; be of min III p. pr. 25 14. 18, 39 25, Rb δζ. 10) yac humami III s. pr. ind. 11) fugan, III s. pr. Rb 6/. Lied Lev. b. Dul. 539. 12) կարդաց III s. Aor. 75 12. 13. 13) Sugary III s. pr. 21 s. 14) *jbnej* Inf. Mr B bei G 152. 15) 9mbm, III s. pr. 29 3, 81 22.

#### 2. Erweiterte a-Stämme.

§ 336. In das Gebiet der erweiterten Stämme fällt zunächst das vereinzelt Ass. Ant. 472 überlieferte in propagationer im Classischen nur die einfache Form ohne in als in und im Classischen nur die einfache Form ohne in als in und im Classischen nur die einfache Form ohne in als in und eine Klasse der mit im erweiterten oder derivierten Stämme, die namentlich im Neuarmenischen zahlreich sind und eigentlich Frequentativ- oder Iterativ-Stämme, zum Teil mit Abschwächung der durch das Simplex ausgedrückten Handlung, sind. Cf. Aid. II p. 303.

So stehen im Neuwestarmenischen, speziell im Tr. nebeneinander: Pn2h2 sliegen und Frequentativ Pn2-m-h2 slattern ; hmph2 schneiden und Frequentativ hmp-m-h2 serschneiden, zerstückeln ; hmgh2 surchbohren und Frequentativ hmg-mm-h2 surchlöchern ; hmn2h2 skämpfen und Frequentativ hmn2-pm-h2 sanken u. s. w. — Die ältere Form dieser Stämme ist -mm, -nm, -n2m, wie bereits Adynian Kr. Gramm. II p. 303 bemerkt, und zwar erscheinen zuerst in spätclassischer Zeit hmp-mm-h2 zu hmph2, hmg-nm-h2 zu hmgh2, hmmp-nm-h2 und hmmp-mm-h2 zu hmmph2, mmmmm-nm-h2 zu mmmmmh2, 5bp2-nm-h2 und 6bp2-mm-h2 zu 6bp2-mm-h2, 5bp2-n2, gm2-mm-h2

(= neuarm. dur-mm-bl, of. cl. durling >scissura<) scheinbar su gunt >dolet< und andere mehr.

§ 337. Die übrigen erweiterten a-Stämme entsprechen den altarmenischen auf na- und ana-. So finden sich als altererbtes Sprachgut die Stämme: numbund 1) panam vöffne« = cl. banam; ருமாட்டிய் (2) tarnam >kehre zurück = cl. darnam; மகிரிமாகி 3) amernam >festige mich = cl. பிறமையி; மிறிமாமி 4) acoynam »gedeihe« = cl. յացողանաս ; դիրճամ 5) kirnam »werde feist« = cl. գերանամ : գողնամ 6) koynam >stehle = cl. գողանամ : թանատ 1 7) tanam »netze« = ol. թանատ ; թաներնատ 8) tancrnam verdichte mich « = cl. թանկրանամ ; թուլնամ <sup>9</sup>) tulnam »erschlaffe « = cl. թույանաս ; լոկնաս 10) lognam »bade mich « = cl. յոգանամ : յուսնամ 11) lusnam »leuchte« = cl. յուսանամ : խոյրնատն 12) xośrnam »werde dick« = cl. խոյորանատն : ծանգր-ம்யர் <sup>13</sup>) jandrnam »werde schwer« == cl. சன்புன்யர்: பெயும்யர் <sup>14</sup>) hasknam > begreife < = cl. போடியப்படி; போறுபயியம் 15) harostnam »erstarke« = cl. Հարստանամ; Հոֆամ 16) hovnam »werde kalt« = cl. ζαιμώνως: sintems 17) mornam > vergesse < = cl. sinuumd; jbibjumd 18) hevelnam >nehme zu < = cl. mambjutumd; ுந்கோர் 19) himnam →erfahre« = cl. ந்கின்மார்; ுச்சுநியார் 20) hożernam din willfährige = cl. յօժարանամ ; նօորնամ 21) nosrnam »verdtinne mich« = cl. மிம்முமியம்; பூரியம் 22) க்குள்கள »glthe« = cl. 2nquiumi; nqfumi 23) oycnam »genese« = cl.

Belege: 1) public III s. pr. 85 6; has public III p. pr. ind. 2) manufamy III s. pr. 13 22, 25 7, 29 11, 37 9, 39 4, 45 10, L 156 15. 47 5. 35, 55 22, 57 1, 75 16, L 158 29; quantumb III p. pr. 13 18. Inf. 23 20; mdpgme III s. Aor. 59 24, 69 6. 4) mangumi III s. pr. 5) applicate III p. pr. Rb 25. 6) *գողևա*ն III p. pr. 65 8; 65 23. anglumin III s. impf. Smp. Chron. 629. 7) Purhab III p. pr. B & ... 9) Pacium III s. 10) julium Inf. Rb shb. 11) jacoboo III s. pr. B 664. 12) Jung plum III s. pr. A 210. 13) Subaphung III s. pr. Mr A und B. 14) Հասկնայ III s. pr. 13 18, 51 15; Հասկնան III p. pr. 39 14. րըստնայ III s. pr. 35 10. 16) รถสืบพ. III s. pr. B 226. 17) Santany Inf. Rb 64. 18) Josephus III s. pr. A 151, 225; Josephus Inf. 223. 19) **Jþan**u III s. pr. Rb b<sub>f</sub>. 20) Josephung III s. pr. Mr B bei H. 146. 21) houphu III s. pr. A 186. 22) 2 mg/4 mg III s. pr. Mr B bei H. 156. 23) ang um, Inf. Rb &4.

ளரியம்பர்: நடிக்கர் 24) cornam strockne, dörre = cl. நடியம்பர் whethus 25) seconam > schwärze mich < = cl. uhembus ; singebus 26) pokrnam, pokornam »verkleinre mich« = el. shapaulums. Daneben die kilikisch-mittelarmenischen Neubildungen: = 1/2 [12] ayegnam >sich bessern< zu wyły; /Shwd 28) lmnnam (lomonnam) »sich füllen« zu թման : կրտանասմ 29) gštanam (gəštanam) »gesättigt, befriedigt werden« zu half m; sand hand 30) jančnam »erkennen« zu cl. հանաչեմ; ուժոֆամ 31) užovnam »erstarken« zu வடச்சுர்: வாபுளவிம்பைர் 32) (klassizisierte Form வாபுளவியம்பார்) sultannam »herrschen« zu uncjmwb; mmnmbfumd 33) darbelnam »darben zu cl. www.ww/bw/.

Die bisher angestihrten a-Stämme sind entweder bereits im Altarmenisch-Classischen vorhanden, oder doch nach classischem Muster gebildet. Als spezifisch mittelarmenisch dagegen tritt uns eine Gruppe von erweiterten a-Stämmen entgegen, die, der alten Sprache noch fremd, erst in der mittelarmenischen Litteratur auftauchen und bis ins heutige Neuarmenisch hineinreichen. Es ist dies

# die Gruppe der kilikisch-mittelarmenischen Stämme auf -bum -ena.

§ 338. Die Stämme dieser Gruppe sind sämtlich von einfachen Stämmen auf -b e oder -b i abgeleitet 1), durch Antreten \*h-min e-ana, \*h-min i-ana wird nach Lautl. §§ 79, 83 zu blum ena. Der so entstandene erweiterte Stamm auf -blum -ena wird jedoch zuweilen, namentlich wenn dem - bum - ena der

<sup>24)</sup> saptumy III s. pr. B h, thb. 25) uhr Lung III s. pr. B din. 28) [Thuy und [Thuy III s. pr. Rb ]. 17. M. Mg, Stq, StP. 29) / mwhay III s. pr. 67 16. 30) Santy Leufe III p. pr. Rb J. 31) medufum III s. pr. A 17. 32) onlymorumgunt III s. Aor. Mich. 33) mmaufestung III s. pr. Rb & .. Syr. 318.

<sup>1)</sup> Eine scheinbare Ausnahme macht nur 466 mus genam neben dem einfachen a-Stamm hand gam. Scheinbar ist die Ausnahme deshalb, weil 46 med (= \*46-wand) eigentlich nicht von 4=1, sondern von dem Simplex 44 m of deriviert ist, wie denn auch 44 m och teilweise die urspringliche Bedeutung »leben« seigt.

Nasal & n unmittelbar vorangeht, zu einem Stamm auf &m -na gekürzt: //hum/, //hum/ aus //huh/um/, achibum/. aus achbum/.

Bezeichnend für die kilikischen Themata auf -- ena im Gegensatz zu den gewöhnlichen erweiterten n-Stämmen ist, dass neben ihnen durchgehends das je entsprechende einfache Thema als Doppelform existiert.

§ 339. Tabelle der kilikischen Themata auf -hum -ena mit ihren entsprechenden einfachen Stämmen:

thum linnam aus the fine line > worde, bin <, miliud unnam ) aus acubiand acuful unim »habe«, nchmif unam htruif genam had gam stehe, bin vorhanden«, ghubuus kidenam ghunbul kidem » weiß «, hudbund gamenam hundhaf gamim »will«, կարենամ garenam hunghaf garem >kann«, aughtums uzenam negled uzem >verlange«, முயரம**ட்டிய** பி bardenam யுயாயர்சி bardim >schulde<, white time f bidenam which bidim >muss<, Billiuis toenam Fift tvim >8cheine<, wydład aiżem > koste, bin wert. midblums aiženam mdbums aženam ծարվենամ jaroenam **Supply of jarvin** durstes, ճանչենամ jančenam Swisks jančem erkenne«, nen browd urenam mental urim schwelle«, milinghimif amaženam milinghil amačem » schäme mich«, Sombuus modenam Joseph modim > nähere mich <, fulled vaxem sfürchte mich . புடிப்பார் vaxenam

§ 340. Die Formen spiems und neums erscheinen nur vereinzelt statt der gewöhnlichen spiems resp. neums: Für samtestund steht häufiger samtestund: Vgl. auch hierüber Aid. II 72.

Abgesehen von den alleinstehenden uppkbud, gungbbud, punutbund hat die elassische Sprache nur spärliche Analoga aufzuweisen: judbund zu depabl, derabbund zu dem kapabl, den uppkbund zu dem Classischen noch fremd.

Erst in frühmittelarmenischer Zeit erscheinen zum erstenmale, wenn auch erst vereinzelt, die vulgärsprachlichen drei

Themata: ஏற்னச்பனர் புளகேப்ளர் und கீன்பளுச்சுளர் (cf. Wb.), bis dann in der kilikisch-mittelarm. Litteratur sämtliche oben zitierten ena-Stämme allgemein werden. Belegt sind:

§ 341. [[Tim] III s. pr. 21 15, 25 6, 27 14, 29 7, 33 6, 35 10, 37 8, 61 6, 65 8, 73 6; *իննալ* III s. pr. L 157 5; *ինան* III p. pr. 19 17. 18. 23. 24, 27 4. 5, 31 2, 35 8, 37 23; //www. III s. impf. 35 31; լինուլ Inf. 59 33; ուննայ III s. pr. 13 23. 24. 30, 17 14, 19 11. 26, 21 7. 20. 27, 23 3. 13. 19, 25 16, 29 19, 31 5. 10, 37 11. 12. 13. 14. 15. 16, 39 15, 41 2. 10. 11, 45 23, 47 10, 49 1. 5. 30, 55 14, 59 21, 59 39, 61 2. 8. 13; melitemite III p. pr. 19 16, 25 19, 47 15, 51 8. 10, 51 12, 53 9. 11; melumb III p. pr. 59 13; melbung Inf. 17 2. 4, 47 23, 51 21; haray III s. pr. 15 1. 25, 19 11. 13. 19, 21 11. 12, 23 13, 27 19, 29 4, 33 16. 23, 37 4. 5. 15. 18. 25, 39 3. 22, 41 20, 43 2, **45** 13. 14, **49** 35, **55** 23, **59** 2. 36. 38, 61 1. 18, 71 8, 79 17, 81 4. 8. 11, 83 13; 46 toute III p. pr. 9 20, 27 9, 33 5, 39 19, 59 39; 46 gue III s. Aor., Smp. Chron. Dul. 678; կենայ Inf. L 158 25; դիտենայ III 8. pr. 59 12; hudhun III 8. pr. 11 16, 23 5, 29 4, 31 13, 33 7, 53 2, 55 2, 59 16. 17, 61 10, 75 5, 81 18, L 155 12; 4 mathrican III p. pr. 35 21, 53 12, 59 18. 22, 69 17; կարենայ III s. pr. 21 19, 73 9; կարենան III p. pr. 15 14. 25, 19 20; ուցենայ III s. pr. 13 7, 17 24, 25 8, 29 5. 9. 13, 33 9, 35 5. 6. 8. 16. 28, 43 3, 49 16, 71 7. 13. 14, 75 5; ուդենան III p. pr. 35 19, 53 9; պարտենայ III s. pr. 13 29, 71 17. 19, 81 18. 24; whenking III s. pr. 25 26, 61 15; Fift-Lung III s. pr. 79 3; mydblung III s. pr. 73 20, H. 213 17, 225 8; ud b'ung III s. pr. 29 6, 59 34. 35.

#### § 342. Aus Mr A:

թվենա III s. pr. 239, 240, 242; կենայ Inf. 219; թէ ուննա III s. pr. und pt action III s. pr. neg. 157; mention III s. pr. 160; պիտեքսա III s. pr. 51, 117, 118, 137, 155, 186, 199, 218, 251, 292 u. s. w.

# § 343. Mr B zeigt:

ahmbumu II s. pr. 24, Tha; ahmbum III s. pr. Thu. Politim, Filtring III s. pr. Lq, Sqq, deq, dp, dp, dp, dp, dp, dp, dp, dp, dfut. Iftim, thung III s. pr. Je, h, hq, sde, shq, de, del, des, de, thun III p. pr. ap; լինսալ Inf. միստ. ծարվենսա III s. pr. մժա, մծզ. կա-Mrumu II s. pr.  $\overline{d\xi}$ ,  $\overline{\delta}$ ,  $\overline{\xi}\overline{\psi}$ ,  $\overline{\zeta}$ ,  $\overline{\zeta}q$ ,  $\overline{\eta}\mu$ ,  $\overline{\delta}\overline{dm}$ ,  $\overline{\delta}\overline{\zeta}q$ ,  $\overline{\delta}\overline{\delta}\mu$ ,  $\overline{\delta}\eta\mu$ ,  $\overline{\delta}\eta\xi$ , ճզբ, ճզթ, մ, մա, մխը, մծգ, մծը; կաժենա, կաժենայ III s. pr. च, निय, निष्टि, ठेर, देवू, देवू, तु, जिष्टि, जीवन्, जीवि. प्रवासीयाव II s. pr.

\$344. Rb zeigt:

III s. pr.  $\overline{\delta}$ ,  $\overline{\delta p}$ ,  $\overline{\delta l}$ ,  $\overline{\delta \delta q}$ ;  $\underline{l}$   $\underline{l}$ 

Dieselben Stämme finden sich fast sämtlich wieder mittelarmenischen Geoponica: auffallenderweise fehlt doch der Stamm Minam; statt millund unnam ersten ursprüngliche Form milblund unenam. Bemerken lässt

sich nebenbei, dass, wie auch in Mr A und Mr B, so in den Geoponica diese Stämme nicht so streng vom Indikativ ausgeschlossen sind (vgl. unten §347 u. §424 ff.), wie in Sempads Schriften. Im einzelnen zeigen die Geoponica folgende Fälle: nehbbum II s. pr.: np աւնենաս 95, թե չունենաս 160, ունենաս 171, որ ունենաս 173, թե ունենաս 202, ունենաս 203, որ ունենաս 216; ունենայ III s. pr.: թե ունենայ 11, որ ունենայ 30, երբ ունենայ 33, թէ ունենայ 39, թող ունենայ 51, 60, որ ունենայ 68, չունենայ 130 24, չունենայ 130 25, չունենայ 131, 147, որ չունենայ 148, երբ ունենայ 156, որ ունենայ 159, ունենայ 165, թե ունենայ 170, նա ունենայ 177, որ ունենայ 191, 194, չունենայ 207, թե ունենայ 212, ունենայ 213; ունենան III p. pr.: որ ունենան 138; ունենայ Inf. 14, 96, 100, 215; կենտո II s. pr.: նա դու կենտո 65; կենտյ III s. pr.: եթե կենտյ 12, թե կենայ 27, երբ չկենայ 27, որ չկենայ 34, թե մնկութիւն կենայ 39, որ կենայ 40, երբ չկենայ 44, թե կենայ 52, 60, մինչդեռ կենայ 60, որ կենայ 60, եթե կենայ 61, թե կենայ 62, որ չկենայ 68, կենայ 78, 79, թե կենայ 78, որ կենայ եւ եփի 80, թե կենայ 84, որ կենայ 86, կենայ 97, որ չկենայ 100, թեող կենայ 114, որ չկենայ 129, որ կենայ 129, դերթ կենայ 129, թե չկենայ 132, որ կենայ 132, գերդ կենայ 135, թե կենայ 162, կենայ 178, գերդ կենայ 184, որ կենայ 190, թե կենայ 192, գինչ կենայ 192, 194, գերգ կենայ 194, որ կենայ 203, թե կենայ 206, 214, 217, 220, որ կենայ, թե կենայ 223; կենան III p. pr.: որ կենան 67, 70, կենան 104, որ կենան 130, որը կենան 158, կու կենան 193, որ կենան 216; կենալ Inf.: 23, 62, 64, 67, 107, 129; գիտենաս II s. pr. որ գիտենաս 7, գոր գիտենաս 117, 130, երբ գիտենաս 184, դիտենաս 184, որ գիտենաս 184; գիտենայ III s. pr.: երբ գիտե-Նայ 25, որ գիտենայ 141, որ չգիտենայ 163; գիտենան III p. pr.: որ գիտենան 200; գիտենայոյ Gen. Inf.: վասն գիտենայոյ 48; կաժենաս II s. pr.: թէ կաժենաս 9, մինչ կաժենաս 21, թէ կաժենաս 22, 33, թե կաժենաս 37, գոր կաժենաս 40, ուր կաժենաս 40, 52, թե կամենաս 52, երբ կամենաս 53, մինչ կամենաս 59, թե կամենաս 61, կաժենաս 118, թէ կաժենաս 129, երբ կաժենաս 137, թէ կաժենաս 138, երբ կաժենաս 141, 158, թե կաժենաս 161, երբ կաժենաս 162, թանի կաժենաս 163, կաժենաս 165, երբ կաժենաս 171, 179, թե որ կաժենաս 185, երբ կաժենաս 187, 191, 192, ուր կամենաս 195, երբ կամենաս 201, թե կամենաս 210, երբ կամենաս 222; կաժենայ III s. pr.: գոր կաժենայ 34, եթե կաժենայ 44, թանի կամենայ 129, երբ կամենայ 155, ուր կամենայ 179, որ չկաժեռայ 190, որ կաժեռայ 217; կաժեռան III p. pr.: երբ կաժեռան 18, A STATE OF STREET

 $\overline{d p b}, \overline{d q t}; \quad quadratic III p. pr. \overline{d q t}, \quad qual phras III s. pr. ind. \overline{d p}, \overline{d q t}, \overline{d q t}, \overline{d q t}; \quad qhrus, qhrus, III s. pr. conj. <math>\overline{q}, \overline{\zeta q}, \overline{\zeta b}, \overline{\zeta p}, \overline{q b}, \overline{\delta}, \overline{\delta h}, \overline{\delta h m}, \overline{\delta h q}, \overline{\delta h b}, \overline{\delta \zeta q}, \overline{\delta \zeta q}, \overline{\delta \lambda p}, \overline{\delta q t}, \overline{\delta q t}, \overline{d d q}, \overline{d d q}, \overline{d d q}, \overline{d d p}, \overline{d h m}, \overline{d h q}, \overline{d h q}, \overline{d l p}, \overline{d l p}, \overline{d l p}, \overline{d h t}, \overline{d d m}, \overline{d d q}, \overline{d d q}, \overline{d d q}, \overline{d d t}, \overline{d l p}, \overline{d l$ 

§ 344. Rb zeigt:

mobbuny III s. pr.  $\delta$ ,  $\overline{\zeta\mu}$ ,  $\overline{\delta L}$ ,  $\overline{\delta \delta q}$ ; sugobbuny III s. pr. neg.  $\overline{\zeta\mu}$ . afundany III s. pr.  $\overline{\mu L}$ ,  $\overline{\eta q}$ ,  $\overline{\delta L}$ ; afundany III p. pr.  $\overline{\mu \mu}$ ; afundany III p. pr.  $\overline{\mu}$ ,  $\overline{\mu Q}$ ,  $\overline{\rho Q}$ ,  $\overline{\delta L}$ . If the III s. pr.  $\overline{\delta L}$ ; afundany III s. pr.  $\overline{q}$ ,  $\overline{\delta Q}$ ,  $\overline{\delta L}$ ,  $\overline{Q}$ ,  $\overline{\mu Q}$ ,  $\overline{\delta L}$ ,  $\overline{Q}$ ,  $\overline{\lambda Q}$ ,  $\overline{\lambda L}$ ,  $\overline{Q}$ ,  $\overline{\lambda L}$ ,

§ 345. Dieselben Stämme finden sich fast sämtlich wieder in den mittelarmenischen Geoponica: auffallenderweise fehlt hier jedoch der Stamm finung linam; statt nehmud unnam erscheint die ursprüngliche Form nehbbund unenam. Bemerken lässt

sich nebenbei, dass, wie auch in Mr A und Mr B, so in den Geoponica diese Stämme nicht so streng vom Indikativ ausgeschlossen sind (vgl. unten §347 u. §424 ff.), wie in Sempads Schriften. Im einzelnen zeigen die Geoponica folgende Fälle: achbam II s. pr.: " ունենատ 95, թէ չունենատ 160, ունենատ 171, որ ունենատ 173, թէ աշնենտոս 202, ունենտոս 203, որ ունենտոս 216; ունենտոյ III s. pr.: թե ունենալ 11, որ ունենալ 30, երբ ունենալ 33, Թէ ունենալ 39, Թող աշխետայ 51, 60, որ ունեքնայ 68, չունեքնայ 130 24, չունեքնայ 130 25, չունենայ 131, 147, որ չունենայ 148, երբ ունենայ 156, որ ունենայ 159, ունենայ 165, թէ ունենայ 170, նա ունենայ 177, որ ունենայ 191, 194, չունենալ 207, թեէ ունենալ 212, ունենալ 213; ունենան III p. pr.: որ ունենան 138; ունենալ Inf. 14, 96, 100, 215; կենտո II s. pr.: նա դու կենտո 65; կենտյ III s. pr.: եթե կենտյ 12, թէ կենայ 27, երբ չկենայ 27, որ չկենայ 34, թէ սնկութիւն կենալ 39, որ կենալ 40, երբ չկենալ 44, թե կենալ 52, 60, մինչդեռ կենայ 60, որ կենայ 60, եթե կենայ 61, թե կենայ 62, որ չկենայ 68, կենայ 78, 79, թէ կենայ 78, որ կենայ եւ եփի 80, թէ կենայ 84, որ կենայ 86, կենայ 97, որ չկենայ 100, Թոդ կենայ 114, որ չկենալ 129, որ կենալ 129, գերթ կենալ 129, թեէ չկենալ 132, որ կենայ 132, գերգ կենայ 135, թե կենայ 162, կենայ 178, գերգ կենայ 184, որ կենայ 190, թ.է կենայ 192, դինչ կենայ 192, 194, գրերդ կերևալ 194, որ կերևալ 203, թ.է կերևալ 206, 214, 217, 220, որ կենալ, թե կենալ 223; կենան III p. pr.: որ կենան 67, 70, կենամե 104, որ կենան 130, որը կենան 158, կու կենան 193, որ կենան 216; կենայ Inf.: 23, 62, 64, 67, 107, 129; դիտենաս II s. pr. որ գիտենատ 7, գոր գիտենաս 117, 130, երբ գիտենաս 184, դրահատոս 184, որ գիտենաս 184; դրահատ III s. pr.: երբ գիտե-Նատյ 25, որ գիտահետոյ 141, որ չգիտահետոյ 163; գիտահետան III p. pr.: որ գիահետան 200; գիտենալոյ Gen. Inf.: վասն գիտենայոյ 48; կաահենաս II 8. pr.: թէ կաահենաս 9, ախել կատենաս 21, թէ կատենաս 22, 33, *թ-է կամե*նաս 37, գոր կամենաս 40, ուր կամենաս 40, 52, թէ կատերատ 52, երբ կատերատ 53, արև, կատերատ 59, թէ կատե-**Նատ** 61, կամենաս 118, թէ կամենաս 129, երբ կամենաս 137, թէ կատանինատ 138, երբ կատանինատ 141, 158, թթե կատանինատ 161, երբ կատանինատո 162, բանի կատենատ 163, կատենատ 165, երբ կատենատ 171, 179, թե որ կատենաս 185, երբ կատենաս 187, 191, 192, ուր կատենատ 195, երբ կատենաս 201, թե կատենաս 210, երբ կատենաս 222; կատերայ III s. pr.: գոր կատերայ 34, եթե կատերայ 44, ջանի կամենայ 129, երբ կամենայ 155, ուր կամենայ 179, որ չկաանքնայ 190, որ կամեքնայ 217; կամեքնան III p.pr.: երբ կամեքնան 18, յորժամ կանենան 97, որ կանենան 97, 134, երբ կանենան 135, 145, որ կանենան 154, երբ կանենան 204; կարենաս II 8. pr.: որով կարենաս 33, կարենաս 130, Թե կարենաս 181; ուղենաս II 8. pr.: Թե ուղենաս 20, երբ ուղենաս 102, որ Թե ուղենաս 132, որ ուղենաս 136, յորժամ ուղենաս 137, երբ ուղենաս 136, յորժամ ուղենաս 137, երբ ուղենաս 179, Թե ուղենաս 216; ուղենաց III 8. pr.: Թե ուղենաց 37; պիտենաց III 8. pr.: որ չպիտենաց 162, երբ պիտենաց 224; Թուենաց III 8. pr.: որ Թուենաց 51, 196; աժենաց III 8. pr.: 182 13; &ltere Form արժենաց S. 39.

§ 346. In dem etwas älteren medizinischen Werke von Mochitar Heraçi finden sich ebenfalls schon folgende Formen: Ifium III s. pr.: It ifium 87; ifium II s. pr.: 120; ifium III s. pr.: np ifium 5, It ifium 9, immemmum ifium 11, 21, ifium 19, 25, 32, It ifium 37, ifium 46, 47, ifitum 48, It ifium 69, ifium 78, It ifium 104, ifium 117, 122, 128, 131, 137; ifium III p. pr.: 38; ifium 104, ifium 117, 122, 128, 131, 137; ifium III p. pr.: 38; ifium II s. pr.: ifi qimbium 5, It ifium 14, np qimbium 49, 80, 81, 82, 85, 94, It ifium 106, np qimbium 14, np qimbium 134, 135, 137; ifiumbium III s. pr.: np qimbium 39, 61, ifiumbium 134, 135, 137; ifiumbium III p. pr.: np qimbium 37; ifiumbium III s. pr.: It ifiumbium III s. pr.: np ifiumbium 147; impbium III s. pr.: It ifiumbium 100; ifiumbium III s. pr.: np ifiumbium 111 s. pr.: It ifi 
§ 347. Die kilikisch-mittelarmenischen Stämme auf -Lieu -ena repräsentieren mit ihren zugehörigen einfachen Stämmen Doppelformen ein und desselben Verbums. Gleichwohl stehen hinsichtlich ihrer Funktion und Verwendung beide Stämme keineswegs gleichberechtigt neben einander; es gilt nämlich für den erweiterten Stamm auf -Lieu -ena die Beschränkung dass er in der Regel niemals dem Indikativ Präsentis und Imperfekti zu Grunde liegt: dagegen erscheint dieser erweiterte Stamm im Infinitiv und Präteritum, namentlich aber als Konjunktiv, wie unten § 424 durch Belege erhärtet wird. Diese für das Kilikische feststehende Erscheinung ist nicht auf die mittelarmenische Sprachstuse beschränkt, sondern hat sich zugleich mit den fraglichen Stämmen auf das Neuarmenische fortgepflanzt: So findet sich im Tr. und in der westlichen Schriftsprache das Verbum des Besitzes in folgender Gestalt:

#### Präsens Imperfekt Indikativ Indikativ Konjunktiv Konjunktiv ունենամ ունենայի ունիմ ունեի ունենաս etc. ունենայիր etc. ունիս ունէիր Futur Infinitiv պիտի ունենամ ունենայ. պիտի ունենաս etc.

Ebenso z. B. Ind. pr. apuntal, Ind. impf. apuntal neben Konj. pr. apuntal, Konj. impf. apuntal, Inf. apuntal; vgl. Aid. II 79. Analog im Pol. nach Han. p. 57, 78, 121: Ind. pr. gam neben Futur bi-genam (= tr. upunp ubtual) und Inf. genatu (= tr. upunp ubtual); Ind. pr. unim neben Futur b-unenam (= tr. upunp neben Futur bi-kidnam (= tr. upunp apuntaul); Ind. pr. kidim neben Futur bi-kidnam (= tr. upunp apuntaul), Inf. kidnatu (= tr. apuntaul) u. s. w. Entsprechend rettet auch OA., unregelmäßig und nach anormaler Konjugationsweise, die Indikativformen bul, hunl, nebel, apuntal, während der jeweilige derivierte Stamm auf-ena die Funktion der übrigen Tempora (Konj. und Fut.) übernimmt. Vgl. Palas. K'erakanutiun maireni lezvi, Tifl. 1894, § 60.

Diese dem Mittel- und Neuarmenischen gemeinsame Verwendung der beiden Stämme ist unmöglich eine willkürliche, auf bloßer Konvenienz beruhende, sondern es muss notwendigerweise die verschiedene Funktion der beiden parallelen Stämme in der verschiedenen Natur eben dieser Stämme begründet sein. Mit anderen Worten, es drängt sich die Vermutung auf, dass der formal vom einfachen Stamm verschiedene Stamm auf -ena auch hinsichtlich der Bedeutung vom einfachen Stamm abweiche und den in letzterem liegenden reinen Verbalbegriff modifiziert darstelle.

Nun findet sich in neuarmenischen Dialekten die erweiterte Stammform auch als Indikativ verwendet; sie hat aber nicht Präsens- sondern Futurbedeutung; so z. B. im Ach. nach Tom. Dial. v. Ach. S. 61 f.: unenam-go = sich werde haben«, kidnam-go, kidenam-go = sich werde wissen«; ebenso im Tr., woraus Aidynian II 80 folgende Beispiele bringt: Lhūm znpu neūhu, hang pumu h'neūhum: sheute hast du vier, morgen wirst du zwanzig haben«; Pthe phy nhut, luūmun zum he nhumun: swenn er auch jetzt erst wenig weiß, so wird er doch durch Strebsamkeit viel wissen (wird viele Kenntuisse

erlangen)«. Hier bezeichnet offenbar, nach Aidynian II 80, der reine Stamm die Verbalhandlung als eine »nahe, gegenwärtige und wirklich stattfindende«, der erweiterte Stamm dagegen als eine »entfernte und gleichsam bedingte«. Hierin also wird man die ursprüngliche und Grundbedeutung der erweiterten Stämme auf -ena zu suchen haben. Wir haben es hier mit zwei verschiedenen Aktionsarten ein und derselben Verbalhandlung zu thun, analog wie in den slavischen Sprachen — man denke an die »Aspekte« oder »Aktionsarten« des kirchenslavischen und des russischen Verbs —, indem die im einfachen Stamm als rein und wirklich ausgedrückt liegende Verbalhandlung in dem derivierten Stamm auf -ena von anderem Gesichtspunkte aus als eine entfernte und bedingte hingestellt wird.

Hieraus, aus der Natur der Derivatstämme auf -bim -ena, erklärt sich auch ihre eigentümliche Verwendung: als Indikativ in Präsensbedeutung können sie nicht fungieren, da sie ihrem Wesen nach futurischen oder konjunktiven Charakters sind: deshalb finden wir sie im Neuarmenischen verwendet zum Ausdruck des Futurs auch in der Form des Indikativ-Präsens sowie zur Darstellung des Konjunktivs, und deshalb auch ihre besondere, unten § 423 f. näher erörterte Funktion in der Konjugation des Kilikisch-Mittelarmenischen.

#### IV. Präsensstamm auf -u -ul.

§ 348. Den elassischen Stämmen quantet, pratet, menatet entsprechen im Kilikischen Stämme auf -nu: quiunct kodnum (kodnum) sinde«, pranct ičnum steige ab«, menunct desnum sehe«¹). Ferner findet sich für cl. hentet nur mehr hencet

glmm (gəlnum) -verschlucke-(2), für el. hujul nur mehr hufunli galnum »verstopfe«3). Eine weitere Gruppe von Derivatstämmen auf -nu steht entsprechenden classischen Stämmen auf -ni gegenüber: மிறம்கட்டி skenum (skeenum) » beginne « 4) == cl. மிறம்மிரி; Տեծ առան hejnum reite (5) = cl. հեծանիմ: ուսանում usnum >lerne< 6) == cl. neumbhaf: upotanes brjnum (berjnum) >entwische<?) == cl. அறக்கூட்டிய்: Letztere Fälle sind namentlich dem nordwestlichen Mittelarmenisch eigen, welches außerdem noch aufweist: சின்காட்சி modnum >gehe ein < 8) für kl. சின்கர்: மர்பாட்சி elnum >gehe aus (9) für kl. bibbi; umbydunci steyjnum »bilde (10) für kl. umb go half u. s. w. Im Modernpolarmenischen ist dieser Stammwechsel vollständig durchgeführt, indem hier sämtliche altarmenische Derivatstämme auf -anem und teilweise auch die auf -anim zu Themata auf -num geworden sind; so hat Pol. außer desnum, kadnum, uncnum die ganze Klasse der Kausativa auf -num als Entsprechung des alten Stammes auf -anem. Vgl. oben § 329.

Die altarmenischen Derivatstämme auf -nu haben sich im allgemeinen gehalten; so sind noch lebendig die Stämme: untunuf arnum »nehme«11), begehauf ertnum »schwöre«12), phybbauf engenum »werfe«13), funuf lnum (lonum) »fülle«14) u.s.w.

and whench III p. pr. 15 26, 25 14. 15. 19, 29 6, 39 11. 15, Geop. 225, Rb du, p, pp, 19, dy, aft, ad, ada, aft, aft, aft; wholene inf. 15 25, Smp. Chron. Dul. 648, B Juq, Rb Sp, Sow, Spip, Sob, SS, SSq; whiteway 2) կքնու III s.pr. B մ ծա , մ կգ. 3) կաքնուս II s.pr. adj. verb. Rb q. Geop. 137, 138, B Ju; hujunch III p. pr. B Jy ; hujuncy Inf. Geop. 117. 4) uhulune III s. pr. B fuq , dot. 5) **\$\foralle{Line}\) Inf. Geop. 203.** Aidynian I 93, II 73. 7) Nach Aid. I 93, II 73. 8) Juntune III p. pr. 9) befunch III p. pr. Kost. Samml. II 43. 10) Im Achra-Am.Dovl. H. II 367. 11) **առնաւս II s. pr. 13 14, L 179 1**; **առնաւ III s**. badin und bei Am. Dovl. pr. 11. 5. 19. 20. 28, 13 2. 24. 28, 15 9, 17 10. 12. 24, 19 8, 21 4. 20, 23 6, 29 13. 15, 37 13.18, 45 9. 13.14, 47 10.18.23, 494, 51 19, 55 3. 6.15, 57 8, 63 11.22.23, 69 1, 75 2, 77 10, 85 2, Rb մր : չառնու III s. pr. neg. Rb Ժէ ; առնունը I p. pr. 53 22; maling II p. pr. L 186 3; malineli III p. pr. 17 21, 47 12, 51 11, L 155 30, 156 4, Rb [m; wnhapp III s. impf. Rb [4; wnhap inf. Rb ]t, Ass. Ant. 11 14. 16. 21, 23 17. 20, 29 4, 47 38, 55 2, 69 17. III s. pr. 9 23, 11 3. 8. 9. 12, 25 26. 28, 29 8, 31 12, 35 29, 59 20, 61 8, 63 19, 73 8, 81 10; beginned III p. pr. 63 18, L 155 10; beginned inf. 11 2, 73 9. 13) ընկենու III s. pr. Geop. 67; ընկենուն III p. pr. Geop. 198. II s. pr. B h, dag; func III s. pr. Rb 40; funch III p. pr. B 55h.

§ 349. Ist somit das Gebiet der alten nu-Stämme bedeutend erweitert worden, so zeigt sich andrerseits dasjenige der einfachen u-Stämme sehr geschmälert, da, wie bereits oben § 322 dargethan ist, die meisten einfachen u-Stämme wie mpateurs, stante meteurs, stunes, appeared in e-Stämmen geworden sind. Nur wenige haben sich erhalten; so erscheinen noch: Pagal III s. pr. 17 5, 49 14, 81 17, Rb pg; Pagal III p. pr. 65 22, Rb /w; Pongochi III p. impf. Rb /uq; Pongocy inf. 41 18, B Fib. Allerdings zeigt die Smp. Chron. Dul. 650 belegte Form Fight dass and dieses einfache u-Thema im Schwinden begriffen ist. Im Spätkilikischen ist auch der erweiterte Stamm առնում verdrängt durch առնեմ; so in MrB: առնեյ »nehmen « միթը առնելոյն »des Nehmens « ՀԺ, միը ; schon das Diplom Leos III. vom J.1288 zeigt die Form կու առնեին »sie nahmen « L.1562.3. Hierin liegt ein starker Ansatz zur völligen Verdrängung des u-Themas durch das e-Thema, wie dieselbe in mehreren modernen Dialekten — so im Tr. und im Ach. — durchgesetzt ist.

# V. Passivstamm auf -vi --//p, ---/p, --/p.

§ 350. Das classisch-altarmenische Verbum besitzt keine eigentliche Passivkonjugation: das passive Genus der a- und u-Stämme ist in den Temporen des Präsenssystems vom Aktiv nicht unterschieden; die e-Stämme bilden zwar einen Passivstamm auf -i, wie denn auch die i-Konjugation als eigentliche Passivkonjugation galt; sie kann jedoch nur uneigentlich als Passivkonjugation bezeichnet werden, da sie keineswegs ausschließlich an das passive Verbum gebunden ist, vielmehr sich auch auf die Mehrzahl der Intransitiva, und selbst auf Aktiva, wie neuhal, manufal erstreckt. Ebensowenig ist der sog. alte passive Aorist mit Charakter a auf die Passiva beschränkt. Der classischen Sprache fehlt sowohl eine eigentliche Passivflexion als ein besonderer Passivstamm.

### § 351. 1. Von aktiven e-Stämmen.

a) Von einfachen aktiven e-Stämmen: wulh asvi wird gesagt < 27 14; munifu asvin » werden genannt < B 4b; mypnifu airvin » werden verbrannt « Rb & L; wp& hift arjgvi (arjegvi) » wird befreit < 77 4; pustulf pažnoi (paženoi) » wird geteilt < 21 5, 47 14, Rb 5p; pursuffu pažnoin (paženoin) » werden geteilt « Rb 77; publif princi (pornoi) »wird ertappt, wird gefangen« Rb , Jq, Jp, Lq, TE, δδΕ, δζΕ; μανιβίν prinvin (pernvin ( »werden ergriffen « Rb TE; mult kroi (korvi) »wird geschrieben« 39 27, 47 28, 59 5, 83 25; ammiffu tadvin » werden gerichtet« Rb 5m; anaff zukvi » wird verbunden« Rb Jm; sommersch idebrei (todborei) »wird beraten« 23 29; [mulf losvi wird zerstoßen B Jug; [muplf zapvi wird irregeführt. Rb 5p; funmmis xradvi wird gezüchtigt Rb w, 54, 614; pommon for xradoin werden gezüchtigt. Rb 65m; 5mfuff jaxvi > wird verkauft 45 22, 79 6, L 155 5, Rb 65, 5/4; 4 while gazoi wird gehängt < 35 24. 25, 63 6. 7, B / / / / / / / hampelf gdroi (godoroi) wird abgeschnitten « Rb F, 54, 54, 554; Lanch, Laufh chvi (cohvi) wird entlassen, abgesetzt Rb Jq, Jp, 17, 19, 84, 4p, 2q; sugalf mayor wird gesiebt B squ; ubquef neyvi wird beengt B TE; 2/ will sinvi wird gebaut, verfertigt. Rb ship, sig, B sig; neggh uzvi » wird verlangt« 17 20; mmsneh bahvi wird gehütet Rb &; wulfth bahvein wurden bewacht Rb &; wumhilled psagrim werde verheiratet Rb &; mumbile psagvi »wird verheiratet« Rb  $\zeta_{\mu}$ ,  $\zeta_{\eta}$ ,  $\eta_{\mu}$ ,  $\delta_{\eta}$ ,  $\delta_{\zeta}$ , 55 3; ջայընջըվի čalənjəvi »wird reklamiert« 23 30; սայզվի saizvi »wird in Besitz gesetzt, belehnt« und »setzt sich in Besitz von etwas«, fr. >se saisir de q. chose < 71 2, 29 13; /up//h varvi >wird vertrieben« Rb 40, 65q; 16up/frd vjarvim (vojarvim) »werde bezahlt, mache mich bezahlt 41 23; fampif vjarvi (vejarvi) wird bezahlt, macht sich bezahlt« 41 12, 43 1. 10, 45 19. 22, 77 7, 83 4, Rb 14, 5p; Isupiffic vjarvin (vojarvin) »werden bezahlt« 41 8; mmζηψή dahrgvi (dahergvi) »wird besiegt« 35 24. 25. 29, 59 26. 29, 61 23, 63 6; maldiff dužvi wird bestraft Rb dp, dq, ենթեղ, ենք է աուղջովի dugnoi (dugenoi) » wird bestraft « 61 17, 71 21, Rb w, fq, top; when the pedvi wird gerupft. B ddq; pully Ragoi wird zerstört Rb & Ruzell Rasoi wird gezogen, geschleppt« A 152, B der, dog, dog, dog, det, det; guphubel kargojoi > wird gesteinigt « Rb 44k; mulfi losvil > zerstoßen werden «

B Tho; was the baroit showshit worden Rh &; washelf psagvil sich heiraten Rb 7p; the safet viarvil (vojarvil) sich bezahlt machen 71 12, 81 21, Rb & & ; partle katvil speschleppt worden B The.

b) Von erweiterten aktiven e-Stämmen: middel ojnoil (ojanvil) »gesalbt werden « B de zu middel »salben «; quist troi (tanvi) »wird gelegt « 47 28, B de de, de, de, de, de, sep, sep, sep, de zu quel »legen «; haputus gorsnoi (gorsnoi) »wird verloren « Rb de zu haputus »verlieren «; hegges geçenvi (geçenvi) »wird bewiesen « Rb de zu haputus »beweisen «; umutus spanoi (aus \*numutus spanoi getötet « Rb de, de, de, de, de, det zu numutus viten «; des janen janen i »wird erkannt « A 118, 183, 282, Rb q zu des janen «.

### § 352. 2. Von aktiven i-Stämmen:

բնորունոքի endunvi »wird angenommen « 11 8. 10, 59 27. 28. 30, 61 22. 24, 73 9, 83 20 zu բնդունիլ »annehmen «.

## § 353. 3. Von aktiven a-Stämmen:

Zu quojumi »stehle« das pass. quojuifi koyonoi »wird gestohlen« L 156 11, Rb & d, & m, & d; zu jhtumi »bemerken« das pass. jhtumi himonoi »wird bemerkt« Rb & f; zu phtumi »öffnen« das pass. publifi panvi »wird geöffnet« A157; zu jhtumi »waschen« das pass. publifi lvanvi (lovanvi) »wird gewaschen« A 304. In dem jüngeren Mr B dagegen bilden diese Verba das Passiv vom Aoriststamme: pugifi taçvi »wird genetzt« Mr B d fuq zu flutumi »netzen«; pimiji lvaçvi (lovaçvi) »wird gewaschen« Mr B fluq zu pimimi »waschen«; pimiji lvaçvi (lovaçvi) »wird gewaschen« Mr B fluq zu pimimi »waschen«; piminitimi i paçvelo »von dem Entblößtsein« Rb & m. Vom Aoriststamm gebildet ist auch pass. mijifi dvvi (dovvi) »wird gegeben« 23 3, Mr B fum; mijifi dvvin (dovvin) »werden gegeben« 25 2 zu mu, »geben«.

# § 354. 4. Von aktiven u-Stämmen:

 Dagegen vereinzelt quint kdnvi (kodnovi) »wird gefunden Rb & Zu funt »füllen das pass. Lgeff lçvi (loçvi) »wird gefüllt Rb & funt »füllen das pass. Lgeff lçvi (loçvi) »wird gefüllt Rb & funt funt begin »wird gefüllt A 236. Daneben zeigt Mr A jedoch auch die Form funt lonvi »wird gefüllt A 17. Vom Aoriststamme gebildet sind auch: munif darvi »wird geführt Rb zu munif »führen ; führeff gervi »wird gegessen B & fit, ühf zu munif »essen. Daneben jedoch auch vom Präsensstamm aus gebildet die Form nunif udvi »wird gegessen Rb ft, A 260.

§ 355. Schon im 11. Jhd. zeigt sich bei Mch. Her. das neue Passivum in folgenden Formen: hunzuch xaśvi »wird aufgezehrt« p. 18, Akt. hunzhuf; gunzuch kaśvi »wird gezogen« p. 39, Akt. punzhuf; unfunch argnvi (argenvi) »wird geworfen« pp. 48, 63, Akt. unfuhuf; munulfe lvanvil (levanvil) »gewaschen werden« p. 12, Akt. muhumuf; munufh, mughh, mughh lvacvi (levacvi) »wird gewaschen« pp. 26, 27, 28; mughh pacvi »wird geöffnet« p. 12, Akt. muhumuf; munch, mufh, much kdvi (kedvi) »wird gefunden« pp. 22, 38, 44, 45, Akt. muhumuf.

§ 356. Die Geoponica haben folgende vi-Passiva: 2/13// citvi III s. pr. wird mit Öl begossen p. 92, Akt. அதுகர շինովի sinoi III s. pr. »wird gebaut« p. 92, Akt. շինես է ուտվի udvi III s. pr. »wird gegessen« pp. 19, 24, Akt. псты Г; пстірі udvil Inf. »gegessen werden« p. 120; պահուի bahvi III s. pr. » wird bewahrt« p. 136, Akt. պահեմ : տնկուի dngni (dəngvi) III s. pr. »wird gepflanzt« p. 142, Akt. மிழிக்கீ; தயிகைடு canvi III s. pr. »wird gesät« pp. 20, 22, 24, 156, Akt. ցանեսք : ցանուիլ Inf. »gesät werden« p. 66; hapach porvi III s. pr. »wird gegraben« p. 40, Akt. փորեմ ; խառնուին xarnoin III p. pr. »werden gemischt« p. 101, Akt. முமைம் பி. Vom erweiterten Präsensstamm դանես tnem: չ-դառայան č-tnvin (čə-tənvin) »werden nicht gesetzt« p. 143; dagegen p. 86: ¬pnch III sg. vom Aoriststamm. a-Stamm நமையர் >offne <: நமைடி panvi >wird geoffnet < p. 37 3, neben pungui, pungui paçvi »wird geöffnet« pp. 40, 138 vom Aoriststamm. Vom a-Stamm பெர்மார் > netze <: பெர்காட்டி tanvi >wird genetzt pp. 20, 129; dagegen Fugnest taçvin >werden genetzt von Aoriststamm. Vom u-Stamm juncal stille : funch lnvi (lənvi) III s. pr. »wird gefüllt« pp. 37, 157, 189; daneben / gach lçvi (ləçvi) vom Aoriststamm pp. 29, 128, 163, 187.

§ 357. Im Präteritum Passivi, welches hier vorweggenommen und zugleich an dieser Stelle im Anschluss an das Präsens besprochen sein soll, erscheinen noch öfter die alten Formen, was jedoch nicht zu dem Schlusse berechtigt, dass das neue Passiv des Präteritums noch nicht allgemein gebräuchlich war: daraus, dass die alten Präteritalformen sich in der kilikischen Schriftsprache noch zuweilen vorfinden, folgt keineswegs, dass sie wirklich in der lebenden Volkssprache noch existierten: im Präteritum eben genügte der classische passive Aorist zum Ausdruck des Genus passivum, und so begreift es sich, dass, obschon veraltet, er in der Büchersprache neben der neuen Präteritalform noch zugelassen wurde. Von letzterer finden sich als Kilikisch belegt: III sg. Aor. pass. Summerfranz jaxveçav »wurde verkauft« 73 17; &b&n.hgm. jejveçav »wurde geschlagen « Rb 👣 : կախուհցու gazveçav » wurde gehängt « Smp. Chron. Dul. 631; Jacquephiltegue huyargveçav »wurde geschickt« Rb & graft : www. psagveçav > wurde verheiratet « Smp. Chron. Dul. 666, Rb ημ; ωιηηπιβημιι ογγινοςαν (Lautl. § 154) »wurde angewiesen « 81 26; III pl. Aor. pass. պատկուհայան psagveçan »wurden verheiratet « 196; Flumphyllegmu tedbirveçan »berieten sich « Smp. Chron. Dul. 647; I pl. Fut. pass. Flouphed by and party tedbiroecuk1) werden uns beraten Smp. Chron. Dul. 647; III sg. Aor. pass. пидпеше paçvav » wurde geöffnet« 23 15; пидтыйше spanoav » wurde getötet « Rb al; Paque toyvav » wurde gelassen « Rb &f; quepleum zargoav »wurde geschlagen« Rb &f; 46-pulme gervav »ward gefressen« Rb &&; wanted arvav »ward genommen«, apprente trvan (torvan) »wurden gelegt« letztere nach Aid. II 73. Partizipia präterita: /www/b/ ! >ist gebunden« 9 7; ist gehört worden 19 15; abilbi & sist gekauft worden « Rb &dh; guzyh t sist verzogen worden « B &by; ե բացվել »ist geöffnet worden« B վերգ; լինսի լցվել »ist gestillt worden A 245; 44 mill plup sist gefressen worden B III.

§ 358. Dieses mittelarmenische Passivum, das sich, wie schon bemerkt, auch im Neuarmenischen wieder findet<sup>2</sup>), und zwar in sämtlichen Mundarten, den östlichen sowohl wie den westlichen, hat als charakteristisches Zeichen das Element ur ersp. v, welches jedoch ursprünglich und seinem Wesen

<sup>1)</sup> Hybride Form für cl. \* Pt-mufphugnes.

<sup>2)</sup> Wenn auch teilweise mit unwesentlicher Umgestaltung.

nach keineswegs rein passiver Natur sein kann, wie aus den oben angeführten Fällen mit reflexiver oder intransitiver Bedeutung, wie Głamppostymu sie berieten sich«, umjąsshi sbemächtige mich«, hervorgeht. Das Element ne des Passivstamms ist vielmehr ursprünglich identisch mit dem Präsenscharakter u der u-Stämme, vorausgesetzt, dass folgende bereits von Petermann in »Abhandlungen d. Ak. d. Wiss. zu Berlin« 1866 pp. 75, 76 aufgestellte Entstehungstheorie für das mittelarmenische Passiv richtig ist. In der alten Sprache machte sich besonders bei den Stämmen auf -a und bei denen auf -u der Mangel eines eigentlichen, bestimmten Ausdrucks für das Passiv fühlbar. Diesem Mangel abzuhelfen, ward in mittelarmenischer Zeit von den Präsensstämmen auf -u nach Analogie der Präsensstämme auf -e ein neuer passiver Präsensstamm derart gebildet, dass an den charakteristischen Stammvokal -u des u-Stammes noch der charakteristische Stammvokal -i der sog. passiven Konjugation angefügt wurde: so entstanden Formen wie allunch, >geopfert werden«, junch, >gefüllt werden« etc.; wie denn auch schon (cf. Aid. Kr. Gramm. II 73) in vorkilikischer Zeit zu mand »gebe« von Stamm anne- des Aorists die Passivformen muchil much much gebildet werden. Dieses Passiv nahm allmählig so überhand, dass man irriger Weise den Vokal u bezw. den ihm entsprechenden Konsonant v für den eigentlichen Charakter des Passivs ansah und daher den Verbis aller Konjugationen einfügte. Der so entstandene neue Passivstamm des Präsens ist demnach eigentlich ein durch das infigierte Element -u erweiterter passiver i-Stamm, wie er denn auch gleich den gewöhnlichen i-Stämmen flektiert wird. — Der Petermannschen Theorie füge ich noch bei: Das mittelarmenische, mit Charakter m (u, v) gebildete Passiv des Aorists ist, obschon bereits kilikisch vorhanden, doch erst nachträglich und später als das Passiv des Präsens entstanden: und zwar bilden die einfachen e-Stämme den Passivstamm des Aorists vom Passiv-an das -4/6 -vi des Präsensstammes, der somit wie ein gewöhnlicher einfacher i-Stamm behandelt wird. Dagegen lehnt sich der passive Aorist der übrigen Verba, wie die oben angeführten Formen நக்குமாக (= cl. நக்குமா), மயுனிரியா (= cl. மயுமியா). wanten (= cl. want) etc. lehren, nicht an den passiven Präsensstamm, sondern an die entsprechenden alten (classischen)

Immerhin wird, mag auch obige, nach Petermann gegebene, an sich nicht unwahrscheinliche Entstehungserklärung wirklich zutreffen, bei der Genesis des kilikisch-mittelarmenischen Passiys noch irgend ein anderer Faktor mitgewirkt haben. innere an die altarm. Verbalnomina auf -nemd wie: gapdwend. դարձուած, յօրինուած, մնացուած, սպառուած, die mit dem u der u-Stämme sicher nichts zu thun haben, und in denen Aidynian (Kr. Gramm. II p. 73) die ersten Spuren des mittelarmenischen Passivs erblickt. Ich erinnere noch an folgende Fälle: cl. gracker grown >zorstreuo< = cl. grack grown; cl. 45 and kovom >rado, vellico « neben 45t f kcom >pungo, mordeo «; cl. 4much f ktoem »interluco, interputo« neben hunter ktem »pungo, signo«. Hier erscheint neben dem einfachen e-Stamm ein mit infigiertem /, n. u, v erweiterter e-Stamm, analog wie neben dem altarmenischen, als passiv geltenden einfachen i-Stamm der kilikisch-mittelarmenische mit Element u, v erweiterte i-Stamm steht.

# Kap. II. Das Präsenssystem.

# I. Tempora und Modi.

§ 359. Vom Präsensstamm sind gebildet die Tempora des Präsenssystems: Präsens, Imperfekt und Futur mit ihren Modis.

Wie nun bei allen jüngeren Sprachentwickelungen in den Flexionsformen des Verbums sich Vereinfachung und Verarmung gegenüber dem Formenreichtum des älteren Sprachzustandes offenbart, so auch im Kilikisch-Mittelarmenischen, und zwar speziell im Präsenssystem. Schon in den letzten Jahrhunderten der altarmenischen Sprachperiode hatte sich der Indikativ allmählig an Stelle des Konjunktivs und des Futurs zu drängen gestrebt, wie dies sich namentlich an nichtreinen Classikern beobachten lässt<sup>1</sup>). Im Mittelarmenischen ist dieser Evolutionsprozess zum Abschluss gelangt: die altarmenische Konjunktivform des Präsens und Imperfekts mit Charakter o ist vollends untergegangen und damit zugleich auch das formal den Konjunktiv des Aorists darstellende Futur mit Charakter g c. Nur noch ganz vereinzelte Trümmer des alten Konjunktivs und Futurs erscheinen in erstarrten Formeln und als Archaismen<sup>2</sup>).

§ 360. Präsens und Imperfekt. — Nach dem Untergange des alten Konjunktiv Präsentis und Imperfekti übernahm nach einer in der Sprachgeschichte mehrfach wiederkehrenden Funktionserweiterung die Indikativform zugleich die Bedeutung und Funktion des Konjunktivs, so dass für die beiden Modi Indikativ und Konjunktiv des Präsens nur mehr eine einzige sprachliche Ausdrucksform vorhanden war, nämlich der Indikativ.

Allerdings hatte zunächst, bevor noch der Indikativ allgemein konjunktivische Funktion erlangt hatte, in frühmittelarmenischer Zeit für den abgestorbenen Konjunktiv sich ein neuer Ausdruck festzusetzen gesucht in der Form eines tempus compositum, bestehend aus der mittelarm. Konjunktivform von hauf gam + konj. n. u + altem Indikativ; war doch die Konjunktivform von hauf gam wie geschaffen zum umschreibenden

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber Aid. I 114 Rdn. 109.

<sup>2)</sup> So z. B. noch qhuz be hgl. Ass. Ant. 77 22 neben qhuz ne phuh >was es auch sei < 23 4, 85 1, np ne phuh >wer es auch sei < 53 11.

Ausdruck des Konjunktivtempus. Beispiele dieser Tempusform sind: որ յերկրէն ի դուրը կենայ ու երթայ ի վաճառ ›damit er außer Landes auf Handel gehe« p. 83 13; ap humpmungs կենայ ու լինի »dass Streit herrsche« 81 8; որ առջեւ կենայ ne / மெர் / / dass cher bezahlt werde 41 20; வர யழ்வ் வகைட տուր կենայ ու այն է » welcher damit Handel treibe« 79 17; որ կենայ ու դանկտի »welcher klagt« 27 19; որ դեռ կենայ be (= ne) beh was noch kocht, im kochen begriffen ist« Geop. p. 80; եթե կենայ ու գայ »wenn kommt« 33 23; եւ (scl. Pt) 466 mg ne nepwhal stroogs and falls der Schläger leugnet « 611; թե որ կենայ ու երթայ իր ճանփոփ »wenn einer gerade seines Weges dahin schreitet« Rb 5/4; Pt 466 w a. պահեն զճանպահն » wenn den Weg bewachen « Rb ճյր ; ապա գեդ ի վանը կենան ու Հանգչին »vielmehr sollen sie, wie in einem Kloster es sich gebührt, ausruhen Rb hb; bpt 466mm me Հանես »wenn du erntest« Rb ճկգ; երբ դանուն որ գջանաևայական գործ կենայ ու այն է »wenn sie finden, dass er das Priesteramt austibe « Rb p; երբ կենայ ու լինի եպիսկապատին թնարաւդութիւնն »wenn die Bischofswahl stattfindet« Rb 🛵 թե կենայ ու կոտրե »wenn tötet« Rb ենկը; բաւել թե կենայ ne strate and a strate Rb /E; of 46 hm ne nemt ու կովին »wenn kämpfen« Rb ճշե ; թե կենտն ու պաշեն »wenn bewachen« Rb ենքը; յորժամ եղբարըն կեն ան ի յիրացան րաժե // ին » wenn die Britder sich von einander trennen« Rb որ — Ebenso aus Mr B: թէ կենա ու եյնէ »wenn austritt« B far; Pt 4 bruj ne brown wenn gehte B faq, fift, ւներ dreimal; եթե կենա ու ի վայր գա »wenn ausfällt, wenn ubfällt« B dda; no herum ne hwelh stalls verstopft wird« B dda; no herum ne warmstum B dha; be de dwogastu լինդըն ու կամ խամծեկն կենայ ու ուտվի՝ ու կամ Թէ դաշտիկ լինի ի միսըն ու կենայ ու ուտվի B մեգ u. s. w.

Immerhin konnte diese zusammengesetzte Tempusform, die, nach obigen Beispielen mutmaßlich zu schließen, eigentlich blos eine besondere Aktionsart des Konjunktiv Präsentis zum Ausdruck bringt, indem sie eine einmalige, konkrete Handlung als in der Gegenwart dauernd oder anhaltend darstellt, keineswegs die einmal begonnene und in Entwickelung begriffene Aus-

breitung der alten Indikativform in Konjunktivfunktion hemmen. Je mehr aber die Indikativform in dieser ihrer neuen Funktion erstarkte, bis sie schließlich zur allgemeinen und ausschließlichen Konjunktivform wurde 1), desto mehr musste dieselbe. einem allgemein sprachlichen Gesetze zufolge, in ihrer ursprünglichen Funktion als Indikativ veralten und absterben. Nun trat an die Stelle des als Indikativ verblassten, zum Konjunktiv gewordenen altarmenischen Indikativs im Mittelarmemenischen eine neuerstandene Tempusform, bestehend aus der durch Präfix ben gu erweiterten alten Indikativform<sup>2</sup>). Dieser zuerst im XII. Jahrhundert bei Mechithar Heraci auftretende komponierte Indikativ präs.-impf. lebt noch heute als der ausschließliche regelmäßige Typus des Indikativs in sämtlichen westarmenischen Dialekten fort, nur erscheint das kilikisch-mittelarm. Präfix ynz gu³) im Neuarmenischen meist abgeschwächt zu go, gi, g, ko, ki, k4) u. s. w.

Das daneben existierende soeben besprochene konjunktivische tempus compositum konnte sich nicht behaupten und ward allmählig verdrängt. Es war eine blos ephemäre mittelarmenische Erscheinung gewesen.

<sup>2)</sup> Nur spärlich findet sich in den Quellen ein dem oben besprochenen konjunktivischen paralleler zusammengesetzter Ausdruck für den Indikativ, welcher seiner Entstehung nach wohl älter ist als der eigentlich kilikische Indikativ mit fine gu. So: fing he nfingt see ereignet siche p. 39, fing he zupth ses rührt siche p. 49 bei Mx. Her. Diese indikativische Formel scheint jedoch erst nachträglich nach Analogie der entsprechenden konjunktivischen gebildet zu sein, und hat, wenigstens im Kilikischen, nie allgemeine Geltung erlangt.

<sup>4)</sup> So z. B. im Tr. regelmäßig go vor konsonantischem Anlaut, und g- vor vokalischem; im Pol. regelmäßig gi vor konsonant. Anlaut, und und g- vor vokalischem; im Ach. go vor konsonant. Anlaut und g vor vokalischem; außerdem hat letzterer Dialekt das Eigentümliche, dass in ihm die Partikel go in bestimmten Fällen der Präsensform nachgesetzt

§ 361. Dass bereits im Kilikisch-Mittelarmenischen die Bildung mit Präfix bet gu die ausschließliche und regelmäßige Indikativform ist, geht aus der großen Zahl von einschlägigen Beispielen hervor. Es sind: hat maybut gu ayçem 41 9 I s. pr.; har manyling gu ayaçenk 53 22 I p. pr.; har mijmijiku gu ailailen Rb 17 III p. pr.; hac militu gu aines 43 7 II s. pr.; hac milit gu aine 31 8, Rb 17, an III s. pr.; har mjubi gu ainen Rb 17 III p. pr.; hat while gu ainer Rb 5/4 III s. Impf.; hat whompet gu anarke Rb 🖟 III 8. pr.; կու անհանդրստե gu anhangeste 43 2 III s. pr.; կու անկանդոտեն gu anhangsten Rb ենթե III p. pr.; կու առնեին gu ainein L 156 2. 3 III p. impf.; կու առջնարեն gu afcondren 41 7. 8 III p. pr.; fine multif gu asem 63 14 I s. pr.; fine mul gu ase 33 12, 67 11, B styq III s. pr.; hat mubig gu asenk 59 13 I p. pr.; yaz wuh'u gu asen Rb ja, B of III p. pr.; yaz wpghit gu arkile 25 25 III s. pr.; hilmpghit goarkile A 242 III s. pr; կու արդիլեին gu arkilein L 156 26 III p. impf.; կու բաժնեն gu pažnen Rb [1] III p. pr.; hal phythi gu peren L 155 19 III p. pr.; hat gibbi gu knen (konen) L 155 7 III p. pr.; hat appleaf gu krem (kərem) Rb hu I s. pr.; hu qubug gu kremk Rb hu I p. pr.; hal quimbu gu tades Smp. Chron. Dul. 613 II s. pr.; hal դயமுபயிக்கி gu tadosinem 41 21 I s. pr.; புடி நிடி gu tne (tone) 15 17 III s.pr.; hal appendent gu zrbarde (zərbarde) Rb III s. pr.; hat fifte gu toer A 242 III s. impf.; hat sudbit gu žažen B sta III s. pr.; has homegrate gu iravçono 59 s III s. pr.; has fact gu xle 39 10 III s. pr.; hal full-p gu xmer (xəmer) Smp. Chron. 650 III s. pr.; has fungant xocde B sty III s. pr.; has funuant gu xrade B If m s. pr.; has despit gu jaxe Rb & M s. pr.; has despite gu jaxen Rb fuq, sfd III p. pr.; hal dassulapte gu jaxvorer Smp. Chron. Dul. 648 III s. impf.; has hough gu gabe Rb ha III s. pr.; has կարծեր ցա garjer Smp. Chron. Dul. 647 III s. impf.; կու կարծեն ցա garjen Rb 14 III p. pr.; hue hight gu geçne Rb ade III s. pr.;

wird resp. nachgesetzt werden kann: desnim-go (kl. une unbulmes), marem-go (kl. une simphs); impf. mareyi-go, desneyi-go; ferner sowohl g-ayam als ayam-go (kl. une unques). Vgl. Tom. Dial. v. Ach. p. 62 f. — Die ursplingliche volle Fom une gu hat sich jedoch aus euphonischen Gründen erhalten bei den Einsilblern kam (quest) »gehe«, dam (unust) »gebe«, lam (unust) »weine«: so sind tr.-pol-nch.-armenisch gu-kam, gu-dam, gu-lam gleich den ursprüglichen mittelarmenischen Indikativformen geblieben. Pol. hat außerdem noch gu-tos »es scheint« Han. p. 118.

կու կողոպայե gu goyobde Rb ար III s. pr.; կու կրկնաբանե gu grgnapane Rb 44 III s. pr.; hal substil gu jancem 67 9 I s. pr.; har Sundubate gu hamperen Rb fug III p. pr.; har Sund gu hame 43 7, Rb 19, 64 III s. pr.; 4n. Smilling gu hamenk L 185 17, 178 7 I p. pr.; μπι ζωτιξ gu hang B djt, A 15 III s. pr.; μπι ζωτιδτί gu hanen L 155 24 III p. pr.; hal spundingt gu hramaye Rb J. ρφ, pb, pp, pu, pq, pp, pq, δq, qp, δq, δq, δq, δq, δρ, δρ, qq, qt, δq, ốn, ốn, ốdu, ốdu, ốhu, ốhun, ốhun, ốhun, ốbi, ốbi III 8. pr.; lac Spechpl. gu hravire 15 17 III 8. pr.; hat Spechpling gu hravirenk 13 13 I p. pr.; you soft gu hre B of III s. pr.; you sath gu chen (coken) Rb լդ III p. pr.; կու յանդիմանէ gu handimane Rb ճՀա III s. pr.; կու մանդրեն gu mandren A 215 III p. pr.; կու ներենք gu nerenk Rb ձՀդ I p. pr.; կու նմանէ gu nmang (nəmang) B ձկթ III s. pr.; hat that gu sine Rb in III s. pr.; hat at gu uze 15 16, 73 7, Rb ζμ III s. pr.; hne what gu bade (boade) Rb fub. be, of III s. pr.; has augubul gu spanne Rb sift III s. pr.; has ummblie gu stajen Rh m III p. pr.; hal uml- gu sde (sode) 59 18 III s. pr.; you somethe gu vaxein Smp. Chron. Dul. 648 III p. pr.; has downthy gu vadner Rb & III s. impf.; has downardt gu vaduje B Th III s. pr.; hat guyfot gu çaite Rb abq III s. pr.; hat բակէ gu kage 77 26, Rb / III s. pr.; կու բակդեն gu kagden Rb III p. pr.; hat ohat gu ogde B III s. pr. — hat purbut gu panan L 156 15 III p. pr.; կու բոզևայր gu poznair Rb  $\zeta_{\mu}$  III s. impf.; has befought gu ertayin L 156 27 III p. impf.; har que gu ka Rb hw, B ith, A 240 III s. pr.; har quit gu kan L 156 14 III p. pr.; 4ne quije gu kair 3 15, B deq III s. impf.; կու դևայ gu kna (kəna) 43 1 III s. pr.; կու դևան gu gnan (kənan) Rb 4, 7 III p. pr.; has gunge gu knair (konair) 3 15 III s. impf.; has knuy gu eta B ha III s. pr.; has jun gu las Smp. Chron. Dul. 669 II s. pr.; ym ymp gu lar Lied Lev. Dul. 540 III s. impf.; has hungay gu xaya Lied Lev. Dul. 539 III s. pr.; has may gu da 13 14, 15 17, 23 13, 69 18, L 157 21, Rb / 4, 5µ, 5q, Mr B w, Joq III s. pr.; hat mult gu dair Rb sold III s. impf.; hat much gu dan L 155 9. 24 III p. pr.; ync muyfu gu dayin L 155 13. 16. 17. 22. կու առնու gu ainu B Tip III s. pr.; կու առնուն gu ainun L 155 19, 156 16, Rb Jup III p. pr. — ym. wheghfu gu ançnin

L 156 9 III p. pr.; hal mufhaphil gu abizrim Rb 4k I s. pr.; hal ապրիս gu abrim Rb են I s. pr.; կու ապրին gu abrin Rb են III p. pr.; yal william gu avardi 35 26 III 8. pr.; yal much gu pani Rb fim III s. pr.; hal pencubh gu pusni B sig III s. pr.; hal queտրստնի gu tadəstni 67 8 III s. pr.; կու դիպի gu tibi A 149 III s. pr.; կու բնկնին gu əngnin 35 3 III p. pr.; կվ բնայնի gvəngni (= gu əngni) A 240, 242 III s. pr.; hul fich gu lini 13 16, 25 1, A 166, 241, B Joq, Jp, Jr, Rb Lw, Low, Low, Lt III s. pr.; hac philips gu linin Rb 5/4 III p. pr.; hne Suiffu gu hayin Rb 14 III p. pr.; կու Հանդիպի gu handibi B 🖓 III 8. pr.; կու Հայախն gu hastin Rb 65 III p. pr.; hac Smull gu hasni B dda III s. pr.; hac Manthi gu meinin Rh qp III p. pr.; hat guilh gu çavi B det, d'ha III 8. pr.; hat high gu plei (polei) A 242 III 8. pr.; hat ganhaftig gu kagtink Rb 7 I p. pr. — Außerdem haben auch bereits die Geoponica folgende Indikative mit hat gu: hat mekal gu avere p. 57 III s. pr.; կու գործե gu korje 193 III s. pr.; կու խառնեն gu xarnen 57 III p.pr.; hal danku gu jrden (jerden) 195 (Variante) III p. pr.; yne ywy gu ka 74, 127 III s. pr.; yne ymb gu kan 195 III p.pr.; կու կենան gu genan 193 III p.pr.; կու տայ gu da 50,91 III s. pr.; has a full gu tibi 86 III s. pr.; has the gu lini 28, 41, 86, 165, 198, 218 III s. pr.; Line Summehle gu jatavin 193 III p. pr. — Selbst schon bei Mx. Her. tauchen als vereinzelte gu-Formen auf: hul ung gu ka p. 48 III s. pr.; hul ship gu lini 60, 911).

<sup>1)</sup> In der Venediger Ausgabe vom J. 1832 ist կաւ mit der Verbalform zu einem einzigen Wort, կուգույ, կուլինի zusammengeschrieben, was natürlich unwesentlich ist.

46 օր, որ ի դարպատն դաս. »Lehnsmann NN.! wir sind gekommen und laden dich vor, dass du sofort vor dem Gerichtshof erscheinest, um dich zu verantworten und Gerechtigkeit zu empfangen; und es stellt dir der Gerichtshof Tag und Termin, von heute ab auf fünfzehn Tage und von Morgen auf fünfzehn Tage, und von übermorgen auf fünfzehn Tage, was im ganzen siebzehn Tage macht, um vor dem Gerichtshof zu erscheinen«. Ass. Ant. p. 1515 ff.: Inc negl. howening h դարպսէն. եւ դարպասն կու Հրաւիր է զբեղ եւ կու տայ բեզ օր ու կու դն է ջեզ պոման — որ գաս լսես գջո պարոնին գանգատն եւ իր պացիուն այնես: »er verlangt sein Recht vom Gerichtshofe; und der Gerichtshof ladet dich vor und gewährt dir Tag und stellt dir Termin — damit du erscheinest und vernehmest die Klage deines Lehnsherrn und dich vor ihm Ass. Ant. p. 31 7: եւ տայ ի դարպամ Հաverantwortest«. գար դեկան անտաջցի, որ կու այնե 📆 կարմիր սուրի։ »und er giebt (d. i. ,er muss geben') vor Gericht tausend antiochenische Goldstücke, was 500 rote Suris ausmacht«. Ass. Ant. p. 41 6 ff.: - իմ պարոն, ես աւղղած եմ ի ֆույան կապյվոր ու բաժին մի այլ անսիցվորը կան եւ կու առջնտրեն գիս, ու իրենը կու վճարվին. ու ես ձեր Հին լիճ ճորտ եմ, ու չէ պատեն. կու աղչեւն գձեց որ Համէջ որ արգիլեն գամէնին տայն. ու Թող րերեն այլ անսիզվորջն գիրենց սիգեղնին առջեւ ձեր. ու Թոց ատեն մարդ Հայնց ուննայ գիր վճարն Հետ ու ի հետ«: »mein Lehnsherr! ich bin an den Pächter N. N. angewiesen, und es giebt eine gewisse Anzahl von Assignatbesitzern, die sich mir vordrängen, und sie werden wirklich bezahlt1); und ich bin Euer alter Lehnsmann und es ist nicht recht; ich bitte Euch, dass Ihr befehlet, dass man verhindere, dass jeglicher ausbezahlt werde; und es mögen die andern Assignatbesitzer ihre Scheine vor Euch bringen; und so möge Jeglicher seine Bezahlung nach und nach erhalten«. Lied auf den Prinz Levon Dul. p. 540: » թերվանտ, որ ի Սիս կ՝ երթաս, Դուն խապար ளமைய் முய்யுயும் பால் Sis, Bringe Kund' von mir dem Vater mein!«

§ 363. Futur. — An Stelle der abgestorbenen Futurform ist ein scharf ausgeprägter Ausdruck für das Futurverhältnis

<sup>1)</sup> Oder auch sie lassen sich bezahlen«.

noch nicht zur Entwickelung gelangt. Teils übernimmt das Präsens, meist mit präfigiertem um, zugleich die Funktion des Tempus der Zukunft, z. B. Inc. must sich werde geben« 11 17. 23. 26, 33 2, ես կու ասեմ ու կու ցուցընեմ այանի ու յերեւան — »Je parlerai dans la cour et montrerai clairement et évidemment — Ass. Ant. 27 11; teils wird das Futur mittels 4 and 4 umschrieben: qual qual »wird gehen« A 18; qual bjub, »wird hervorkommen « A 181; կանի ընժայիլ » wird entstehen « B արդ; կամի մեռնիլ »wird sterben« B միա; յերկարել կամի »wird lange dauern « B J, A 22. Beliebt ist letztere Ausdrucksweise namentlich beim Nichtkilikier Mochitar Heraci: "իշել կատիմ »ich werde erwähnen« p. 31, 58, 59; կամիմ յիշել »ich werde erwähnen« p. 36; \_\_hp\_k\_\_ hudhdp » wir werden erinnern« p. 15; կամինը լիշել »wir werden erinnern« p. 76; կամի լինել »wird werden « p. 39; unpanut | hunth » wird schimmelig werden « p. 59; բորբոսել կամին »werden schimmelig werden« p. 59; կամի ընծայել »wird hervorbringen« p. 43; կամի Հանել »wird vertreiben « p. 76; կամի սկսանիլ »wird beginnen « p. 147, 148; կամի բայել » wird ziehen « p. 137. Zu vergleichen mit diesem komponierten Tempus wäre die neugriechische Futurkonstruktion mit -9έλω (Thumb, Neugr. Volksspr. § 178), ferner auf germanischem Gebiete z. B. mhd. wellen + Inf. als Futurausdruck, sowie das englische Futur mit will für die II und III Person beider Numeri.

Ein festausgebildetes Futurtempus bringt erst das Neuarmenische zur Entwickelung. Und zwar bildet das Ostarmenische 1) das Futur mittels der dem Konjunktiv vorgesetzten Partikel 4na; im Neuwestarmenischen dagegen setzt sich die bereits mittelarmenisch vorhandene Verbindung 4pmp + Konjunktiv präs. zur alleingültigen festen Norm für den Futurausdruck fest<sup>2</sup>). Zur Gleichhaltung der Ver-

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme des Dialekts von Agulis (Zok), der abweichend vom Normalostarmenischen die futurbildende Partikel ku (ko) verschmäht und das Futur durch ein Tempus compositum ausdrückt, bestehend aus Präsensform des Verbum substantivum + Infinitiv, worüber zu vergleichen unten § 417 ff..

<sup>2)</sup> Der Ansatz zum westarm. Futur mit bidi darf bereits im Mittelarmenischen gesucht werden, insofern die komponierte Tempusformel schon vorhanden war; jedoch bedeuten uppub put, uppub ujut im MA. stets noch ser muss hören, muss machen; die futurische Funktion ist neuarmenisch. Zum nwa. Futur mit uppub [phonetisch differenziert zu bid, di und bi, letzteres mit offenbarer Anlehnung an die np. Futurpartikel spis] vgl. die ahd. Futurumschreibung durch sculan + Inf. (Grimm, Deutsche Gramm. 4, 176 ff.), mhd. suln + Inf., engl. I und we shall + Inf.

hältnisse fehlt jedoch im Neuostarmenischen der Indikativ mit und ist durch die mit dem Hilfsverb verbundene Lokativform auf -um (-am, -m u. s. w.) resp. das mit dem Hilfsverb verbundene Verbalnomen auf -is ersetzt, während als Konjunktiv präsentis und imperfecti, übereinstimmend mit dem Westarmenischen, die altarmenische Indikativform sich erhalten hat.

§ 364. In dem Schwunde des alten Konjunktiv Präsentis und Aoristi (= Futur) und der dadurch bedingten Entstehung eines Tempus compositum mit 4m liegt ein wichtiges Moment in dem Entwickelungsgang des armenischen Verbums und zugleich einer der Haupttrennungspunkte zwischen alter Sprache einerseits und mittlerer nebst neuer Sprache andrerseits.

Was ist nun ihrem Wesen und Ursprunge nach die im mittelarmenischen Indikativ präs. impf. fut. zuerst auftretende und noch im heutigen Armenisch so hochwichtige Partikel 4nc? — Schon Petermann hat (in Abh. der Ak. der Wiss. zu Berl. 1866 p. 79) mehrere Erklärungshypothesen für die Partikel 4me aufgestellt. Unglücklich und völlig verfehlt ist seine Erklärung von une aus Subst. um > Wille , von welchem der Vokal ausgeworfen und das d in den ihm entsprechenden Vokal me verwandelt worden wäre; so erkläre sich nicht nur die Form sondern auch die Bedeutung auf die einfachste Weise, denn hud (hude) heiße »Wille«, also hue unosthet »ich will, ich werde beten«. Unmöglich: denn 1) ist der Lautwandel von hud zu hat unmöglich; 2) bezeichnet Präfix hat keineswegs, wie Petermann vom Neuostarmenischen irregeleitet voraussetzt, ursprünglich und seinem Wesen nach die Zukunft: ist doch Inc. nach §§ 361, 362 nicht sowohl ein Tempus- als ein Modus-Zeichen, das vor allem als Indikativformativ die reine Wirklichkeit und bestimmte Modalität der Handlung ausdrückt, ohne damit irgend einen Zeitbegriff zu verbinden, da ja nach dem Vorhergehenden das Präfix und sich ursprünglich im MA. sowohl auf das Präsens und Imperfekt als auf das Futur gemeinsam erstreckt, und erst im NA. sich nach Dialektgruppen aus dieser gemeinsamen Geltung in Einzelfunktionen gespalten hat. Ferner ist eine Zusammenstellung mit Verb. subst. und »bin, existiere« aus formalen Gründen ausgeschlossen. Ebensowenig lässt sich die Identität mit dem talmudischen poder prostheticum, welches dem Partizipium vorgesetzt ein Präsens bildet, nachweisen, wie denn auch die Übereinstimmung

mit dem Präsenspräfix ka des Marokkanischen<sup>1</sup>) keineswegs den Schluss auf arabische Entlehnung gestattet. ist eine andere, von Petermann (ibid.) >als nicht gehörig begründete Hypothese« zurückgewiesene Entstehungserklärung von une, nämlich die aus dem Stamm des Verbs und stehe, bin vorhanden«, von Aidynian in Kr. Gr. II p. 76 f. weiter ausgeführt und der Wahrscheinlichkeit näher gebracht worden. Und zwar ist Aidynians Ausführung im Wesentlichen folgende: die Formen des Verbums ums stehe, bin vorhanden« erscheinen von der ältesten Zeit ab in Verbindung mit andern Verbalformen, scheinbar ohne Bedeutung und überflüssig, in Wirklichkeit zur stärkern Hervorhebung der in jenen Verbalformen ausgedrückten Handlung; z. B. hung andցաներ »zeigte«, կայ մեալ »bleibt«, կայ ակն ունել »aufmerken«, յային եւ կային »weinten«; so besonders nach dem Absterben des alten Konjunktiv präs. die durch die Kopulativpartikel mit dem folgenden Verbum finitum zu einer indikativischen Ausdrucksformel verbundenen Formen von 4 md, namentlich 4 mg me für die 3. Person des Singulars (vgl. oben p.301 Rdn.2). Aus diesem indikativischen hug na wäre durch Kontraktion die Partikel l<sub>mL</sub> (= l'<sub>mL</sub>) hervorgegangen, die, anfangs (als aus l<sub>ml</sub> mι entstanden) auf die 3. pers. sing. beschränkt, sich nachträglich auf sämtliche übrigen Personen des Singulars und des Plurals erweitert und ausgedehnt hätte. Nicht unrichtig fügt Aidynian noch hinzu, dass das Verb hud sich ganz besonders eignete zur Kennzeichnung des Indikativs und zu dessen Sonderung vom Konjunktiv. Da nämlich dieser Verbalstamm, wie noch heutzutage, ebenso schon im Mittelarmenischen ausschließlich als Indikativ verwendet wurde, nie als Konjunktiv (cf. unten: Unregelmäßige Konjugation § 423 ff.), so musste dadurch, dass man die Indikativformen կամ, կաս, կայ etc. der Präsensform als Zusatz beifügte, letztere offenbar auch als Indikativ charakte-So konnte z. B. in hay ne haif die Form risiert werden. Lungh, als der indikativischen Form Lung koordiniert und mit ihr auf gleicher Stufe stehend, ebenfalls nur ein Indikativ sein<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. WZKM. vom J. 1899.

<sup>2)</sup> Als Stütze dieser Entstehungstheorie des Indikativpräfixes ließe sich allenfalls auch folgende moderndialektische Indikativformel heranziehen: 

mb uut huy seicht«, Lugh huy serblickt«, honny huy spricht« (Aid. II 76, 77).

— Als sicher könnte diese Erklärung gelten, wenn sich beweisen ließe, dass 1) µw na als Urform von µna einst allgemein und regelmäßig, oder wenigstens häufig in der angegebenen indikativischen Funktion vorkam, und nicht blos in einzelnen Fällen, welch letzteres allerdings aus der geringen Anzahl von Belegen hervorzugehen scheint; 2) überhaupt aus µw na die Form µna lautlich hervorgehen konnte. Nach kilikischen Lautgesetzen ist letzteres nicht möglich, da die Laute w und wy zwar in den mittleren, nicht aber in den äußeren Silben schwinden. Ich halte deshalb auch diese Erklärung für unzulänglich. Ich stelle Präfix µna zwar auch mit Verbum µw etymologisch zusammen, erblicke jedoch darin eine altdialektische Partikel, die im Mittelarmenischen die Geltung eines Indikativformativs erlangte.

## II. Flexion.

### a. Personalendungen des Präsens und Futurs.

§ 365. Präsens Indikativ, Konjunktiv und Futur haben, da ihnen gleichmäßig die alte Indikativform des Präsens zu grunde liegt, folgende gemeinsame Personalendungen:

| Singular | Plural  |
|----------|---------|
| I I m    | I up nk |
| II u s   | II R R  |
| Ш —      | III & n |

Dass die noch ganz vereinzelt vorkommenden Fälle von 1. Pers. pl. auf -\$\mu\_{P}\$ -m\$\vec{k}\$ lediglich Klassizismen sind, folgt mit Sicherheit daraus, dass in der direkten Rede, worin sich am reinsten und getreuesten die echte kilikische Volkssprache abspiegelt, nur mehr die neue Form auf -\$\mu\_{P}\$ -n\$\vec{k}\$ erscheint. Letztere liegt bereits im 11. Jhd. bei Mx. Her. vor als \$\vec{k}u\_{P}\$ p. 65, \$\mu\_{W}u\_{P}\$ p. 120, \$\mu\_{W}u\_{P}u\_{P}\$ p. 66, \$\mu\_{W}u\_{W}u\_{P}\$ p. 76, \$\mu\_{P}u\_{U}u\_{P}\$ p. 62, 113, \$\mu\_{W}u\_{P}\$ p. 50, \$\mu\_{W}u\_{W}u\_{P}\$ p. 120. Weitere Belege sind: \$\mu\_{Q}u\_{V}u\_{U}u\_{V}u\_{P}\$ 53 22, \$\mu\_{W}u\_{W}u\_{P}\$ 53 23, \$\mu\_{W}u\_{W}u\_{P}\$ 53 23, \$\mu\_{W}u\_{P}u\_{P}\$ 53 23, \$\mu\_{W}u\_{P}u\_{P}\$ 53 23, \$\mu\_{W}u\_{P}u\_{P}\$ 53 23, \$\mu\_{W}u\_{P}u\_{P}\$ 59 15, \$\mu\_{P}u\_{P}u\_{P}u\_{P}u\_{P}\$ 13 13, 53 22, \$\mu\_{P}u\_{P}u\_{P}u\_{P}\$ A 170, \$\mu\_{W}u\_{P}\$ 59 13\frac{1}{2}\$. Belege für die übrige Flexion sind unter

<sup>1)</sup> Selbst in die classische Litteratur jenes Zeitraumes schleicht sich mehrfach die neue Form auf -nk ein; so zeigt z.B. Vardans Geschichte (13. Jhd.) folgende dialektischen Eindringlinge: bug pp. 157, 161; zhug pp. 157, 158; zhunbug p. 160; zhug p. 160; neqbug p. 158.

den im Vorhergehenden zitierten Verbalformen bereits mitenthalten.

Von diesen Personalendungen sind die I, II sing. und III pl. unverändert die alten geblieben und erstrecken sich bis ins moderne Armenisch hinein. In der III pers. sing. ist das in der Schrift noch fast regelmäßig beibehaltene altarmenische J ein totes Zeichen und bloßes graphisches Überbleibsel, das längst seinen Lautwert y aufgegeben hat. Ebendasselbe ist von dem vor dem g der II pers. plur. stehenden J der a-Stämme zu sagen, das in sämtlichen neuarmen. Dialekten geschwunden ist. Wesentlich verändert zeigt sich nur die Endung der I pers. plur. auf -ing für el. -Ip 1, welche in dieser Gestalt auch ins Neuarmenische übergeht. Über deren Entstehung vgl. Lautl. § 142.

## b. Personalendungen des Imperfekts.

| § 366. | Singular | Plural            |
|--------|----------|-------------------|
|        | I / i    | ш <sub>р</sub> аk |
|        | II pp ir | pg ik             |
|        | III pr   | ին in.            |

Belege sind unter den im Vorhergehenden angeführten Verbalformen vorhanden. — Die Personalendungen des kilikischen Imperfekts sind demnach die altarmenischen geblieben. Nur die III p. sing. macht teilweise eine Ausnahme. Zunächst ist in derselben das bei der Konjugation der a- und der u-Stämme vor dem Personalsuffix p erscheinende , von ursprünglichem Lautwert i zu einem bloßen graphischen Zeichen herabgesunken; wie denn auch im Neuarmenischen von diesem alten Laut keine Spur mehr vorhanden ist; zuweilen, wie im Lied auf Levon Dul. p. 540 in der Form Lung 1987 gu lar (= cl. lair) ist dieses rein graphische Zeichen schon in der Schrift weggefallen. Den alten Formen der III p. sing. wie atair, totoir entsprechen demnach die kilikischen ayar, toyur. — Ferner gilt für die III p. sing. der i-Stämme folgendes: in der alten Sprache flektiert bekanntlich das Imperfekt der i-Stämme nach dem Schema: Sing. woulf, woulfp, woulfp nebst wouhip,

<sup>1)</sup> Die altarmenische I Person plur. des Präsens auf -dp - mk ist nichts weiter als die mit Pluralsuffix p, k der Nominalflexion versehene I Person des Singular auf -dr - m; so ist eigentlich hier das p nicht Personal-sondern Numeral-Suffix.

Plur. would we would be would houtwe u. s. w. mit Ausnahme der III Pers. sg. gehen lautgesetzlich zurück auf \*xausiyi, \*xausiyir, \*xausiyak u. s. w. Dagegen ist die III Pers. sg. auf er, xauser, ein Analogiegebilde, hervorgegangen unter Anlehnung an die übrigen, äußerlich und scheinbar zur e-Konjugation gehörigen Formen; die ältere ursprüngliche Form der III Pers. sg. ist nämlich die auf -iur, xausiur, entstanden aus \*zausi-y-r1); vgl. III s. impf. ala-y-r v. alam,  $tolo-y-r \ (= tolu-y-r) \ \nabla$ . tolum,  $sire-r \ (= sire-y-r) \ \nabla$ . sirem. Während nun die Form -iur von der altarmenischen Hochsprache schon früh aufgegeben und durch die jüngere Analogiebildung auf -er ersetzt ward — Aidynian bezeichnet die Form -iur in Altarm. Gramm. p. 67 geradezu als nichtclassisch — erhielt sie sich in der vulgärsprachlichen Unterströmung lebendig, so dass sie bei nichtreinen Klassikern noch mehrfach zu litterarischem Ausdrucke gelangte, bei Faust. Byz. in der jüngeren Lautform -nin2). In letzterem Lautgewande ging die Form auch in das Kilikische über. Daraus, dass daneben in den kilikischen Quellen ebenso häufig die Form auf -Lp steht, muss gefolgert werden, dass beide Formen im Kilikischen noch nahezu gleichwertig neben einander galten. In die neue Passivflexion scheint allerdings die alte Form -nip (-hip) keinen Eingang mehr gefunden zu haben, wie denn auch im NA. die Form -nip allgemein abgestorben und von der jüngeren auf -kp verdrängt zu sein scheint.

Sonstige Umgestaltungen hat die altarmenische Imperfektslexion im Kilikischen nicht erlitten. So kennen z. B. die kilikisch-mittel-

<sup>1)</sup> Überhaupt lässt sich cl. he iu vor Liquida mehrfach auf älteres \*hy \*iy zurückführen. Die Lautformen wehrp aliur, worphep albiur, boger elsiur setzen ein älteres \*wehyp \*aliyr, \*wophyp \*albiyr, \*kollyp \*elsiyr voraus; denn nur so erklärt sich die entsprechende Genitivform auf -hp -er; ebenso erkläre ich wehre für entstanden aus \*wehfu mit bezug auf Genitiv wehre (= \*wehre), the aus \*thiu nach Genitiv their (= \*thiu) u. s. w. Wandel von h i und j y zu u resp. v liegt auch vor in der aa. Flexion der i-Stämme wie Looph hogi, Gen. Looph hogovy (aus \*hogi-oy, \*hogy-oy), vgl. Formenl. § 182 a).

<sup>2)</sup> Vgl. Faust. Byz. p. 69: *inhumingp* er wurde gesehen«. Faustus zeigt noch in mehreren anderen Fällen bereits mittelarmenischen Lautstand. Vgl. Lautl. § 72.

armenischen Denkmäler noch nicht das im Neuarmenischen i gewöhnliche Eintreten von sekundärem, euphonischen y vor die vokalisch anlautenden Suffixe, wie dies z.B. im Ach. (Tom. Dial. v. Ach. 63) der Fall ist: I s. impf. marg-y-i = kl. Jupt-p; II s. impf. marg-y-ir = kl. Jupt-pp; I p. impf. marg-y-ik = kl. Jupt-up; II p. impf. marg-y-ik = kl. Jupt-pp; Ebenso ist dem Kilikischen noch fremd das in der Form marg-y-ink soeben berührte, allgemein?) neuarmenische Suffix -ink: letzteres ist spezifisch neuarmenisches Produkt und entstanden nach Analogie der I pers. plur. Präsentis auf Suff. -nk, wobei zugleich das in sämtlichen übrigen Personalsuffixen vorliegende Element i sich auf diese Person verallgemeinerte. Ganz analog ist das alte Suffix -ak der I pl. Aor. im Neuarmenischen durch Suffix -ink' ersetzt<sup>3</sup>).

Hierzu beiliegende Paradigmentafel zum Präsenssystem.

# Kap. III. Der Aorist.

§ 367. Der altarmenische, noch in den modernen Dialekten fortlebende Aorist<sup>3</sup>), findet sich auch im Kilikisch-Mittelarmenischen wieder in seinen beiden Verzweigungen als einfacher Aorist und zusammengesetzter Aorist<sup>4</sup>). Dem Aorist liegt der Aoriststamm zu grunde: dem einfachen Aorist der einfache Aoriststamm; dem zusammengesetzten Aorist der zusammengesetzte Aoriststamm. Der Unterschied von einfachem und zusammengesetztem Aorist ist lediglich ein Stammesunterschied.

<sup>1)</sup> Im Pol., Nach., Ach. etc.; vgl. Hanusz in WZKM. 1, 302. Dagegen haben die beiden modernen Schriftsprachen gelehrte archaisierende Formen ohne y.

<sup>2)</sup> Auch im Ostarmenischen herrscht dieses neue Suffix -ink, sowohl im Imperfekt als auch im Aorist.

<sup>3)</sup> In manchen modernen Dialekten wird er allerdings nicht mehr von allen Verben gebildet und ist entschieden im Schwinden begriffen, so z. B. im Pol. Im ostarm. Dialekt v. Agulis ist er ganz geschwunden und durch ein Tempus compositum, bestehend aus Partizip auf -el resp. auf -al + Präsensform des Verb. substant., ersetzt. Cf. S. Sarg. p. 115 f.

<sup>4)</sup> Weniger bezeichnend werden einfacher und zusammengesetzter Aorist nach griechischem Vorbilde Aorist II resp. Aorist I genannt.

#### I. Aoriststamm.

§ 368. **Der einfache Aoriststamm** ist gleich der Verbalwurzel und liegt in reiner Gestalt vor in der III p. sg. Aor. So haben wir als Fortsetzung des altsprachlichen Verhältnisses in der Stammbildung:

| Präse                | nsstamm              | Aorists                     | tamm        |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Հանե-                | (V. <i>Հանևեմ</i> ՝) | հան-1)                      | han-        |
| <b>եր</b> և թ        | (∀. բահրհաՐ)         | բել։- ²)                    | per-        |
| մաե-                 | (V. Sinks)           | <i>Incm-</i> 3)             | mud-        |
| ฮิตๆแเ-              | (V. [Anguls])        | [&nq-4)                     | łoγ-        |
| ելնե-                | (V. <i>ել</i> նեմ՝)  | <i>b</i> <sub>1</sub> -5)   | el-         |
| ជាឃុស្ខេក-           | (Ծ. գանում՝)         | qfm-6)                      | kid-        |
| իջնու-               | (v. <i>þ∑un⊾d</i> `) | <b>[-2-</b> 7)              | ič-         |
| արևութու-            | (Ծ. տեսնում՝)        | untru-8)                    | des-        |
| พกไทยเ-              | ( <b>v.</b> mnine√)  | wn-9)                       | ar-         |
| ընկնի_               | (v. <i>ընկնիմ</i> )  | <i>ընկ-</i> <sup>10</sup> ) | ong-        |
| լինի-                | (v. <i>լինիմ</i> )   | (h- 11)                     | li-         |
| ա <del>հե</del> ռնի- | (v. <i>մեռնիմ</i> )  | dbn-12)                     | mer-        |
| Համեի-               | (Ծ. Հասնիմ՝)         | <i>⊊wu−</i> <sup>13</sup> ) | has- u.s.w. |

Belege: 1) h-Suiv III s. Aor. Lied Lev. Dul. 540. 2) բեր-ին III p. Aor. L 185 9; php-kg II p. Imp. Aor. Smp. Chron. 612. 3) *Sin-we* III s. Aor. 55 15, Smp. Chron. 631. 4) Pany-by Part. Aor. 51 3; Part. Aor. 55 8. 5) by-me III s. Aor. 924, 2521. II s. Imp. Aor. Mr B; qun-m/ I s. Aor. 63 13. 7) /9-we III s. Aor. Smp. Chron. 648. 8) whu-Lp II p. Imp. Aor. 11 24. 9) wn-h I s. Aor. 11 25; шп-/й III р. Aor. 63 22. 10) puly-me III s. Aor. 33 7, Rb fug. 11) [h] (= \*[h-hm]) Part. Aor. 45 18, 47 31. 38. 12) dbn-b, Part. Aor. 23 15. 13) Suu-k, Part. Aor. 77 14 u. s. w.

§ 369. Hierher stellen sich auch die Kausativa, die bis ins Neuwestarmenische (vgl. Aid. II p. 90, § 248) ihren alten, regelmäßigen Aoriststamm auf neg- resp. gneg- bewahrt haben, während nach § 324 ff. der Präsensstamm jungere Lautform angenommen hat. Beispielsweise bildet: kl. Lette-guhuf den Aoriststamm Lettegneg-1) = el. \*Letteguhuf, higher den Aoriststamm huggneg-, higher-2) = el. higneg-; kl. Jucht guhuf den Aoriststamm Jucht gneg-3) = el. unu-

Belege: 1) [pilligning-up I pl. Aor. 9 13. 2) | hpggning-b[ akt. part. Aor. 35 31. 3) | milligning-b[ akt. part. Aor. 47 20, 57 2.

ւելացուց-; kl. ուսցնեսն den Aoriststamm ուսուց-4) = cl. ուսուց-; kl. անցնեսն den Aoriststamm անուց-5) = cl. անուց-; kl. Հասցնեսն den Aoriststamm Հասուդ-6) = cl. it.; kl. յարցնեմ den Aoriststamm լարուց<sup>7</sup>) = cl. it.; kl. փախցնեմ den Aoriststamm փաfuncy-8) = cl. it.; kl. Sadgiers den Aoriststamm Sadgang-9) = cl. Հովացուց-; kl. կակղացնեմ den Aoriststamm կակղացուց-10) etc. Auch kilikisch hapubla gorsenem hat regelmäßig den alten Aoriststamm կորուս- gorus-11), kl. դարենեն tarcenem ebenso den alten Aoriststamm nunamig- tarcuç- bewahrt. — Das seinem Wesen nach nicht kausative kl. Verb golgabet çuçnem (çuçənem) wird, da äußerlich und seiner Form nach mit den Kausativen zusammenfallend, auch als solches behandelt, und bildet (ebenso wie noch im Neuarmenischen) einen neuen, nach Analogie der Kausativa gebildeten Aoriststamm: gnegneg-12) çuçuç-, gegenüber dem regelrechten classischen Stamm gnig- çuç-, gleich als hieße die ursprüngliche Form gnegneguiehd. Als Kausativ wird im Neuarmenischen analog auch das scheinbar formal ein Kausativ darstellende Supplied hargnem (hargenem) behandelt. Ob jedoch schon im Kilikischen dieser neue Aoriststamm harçuç- (ζωρηπιη-) an Stelle des alten regelmäßigen harç- (ζωρηgetreten war, ist aus Mangel an Belegen schwer zu sagen.

<sup>§ 370.</sup> Unregelmäßig bilden den einfachen Aoriststamm die folgenden: quid — hlj-1) eg-; much — mup- dar-;

Belege: 1) ½ h h-hp II sg. Aor. neg. 9 21, 75 17; h h-hb III pl. Aor. 51 16; h h-h akt. part. Aor. 11 17, 13 13, 59 12. 13, 67 15; mmp II sg. imp. Aor. Mr B bei H. 156; mmp-me III sg. Aor. 93 2; mmp-h akt. part. Aor. 55 21, Rb 5 hm, 14; hm II sg. imp. Aor. Rb 5 hp; hm me III sg. Aor. Smp. Chron. 616, 622, 643; hm h h akt. part. Aor. 17 18, 23 9, 39 16. 17, 57 20, 67 9. 23. 28; h p-me III sg. Aor. Smp. Chron. 611; h p-me III sg.

nithis— hwi— gal-; nimhis— hhp- ger-; muss— mni- du-; hpptunis— hppni- ertu-; wjuhis— wpwp- arar- und wjp- air-: lauter aus der alten Sprache überkommene und weiter ins Neuarmenische übergehende Aoriststämme, mit alleiniger Ausnahme von Stamm hwi-, der im NA. durch einen von nichts neugebildeten Aoriststamm verdrängt wird. Auch mittelarmenisch erscheint übrigens schon die Partizipialform pupnicumd endungi p. 11 12, 59 31, 67 13, 81 10, statt des älteren puhwimd.

with I hat als Aoriststamm die Form wije- mit Ausnahme der 3. Person singularis, welche noch die alte reduplizierte Wurzelform wijer zeigt. Stamm wije- ist lautgesetzlich hervorgegangen aus wijwe-, indem die mehrsilbigen Formen wie wijwe-, wijwe-, wijwe-, wijer-, wijwe-, mach Lautl. § 34 zunächst zu wijeh, wijeh, wijer-, wijer-, welch letztere hinwiederum nach Lautl. §§ 38 und 134 ihr wije- in wije- tibergehen ließen. Die zweisilbige 3. Pers. sing. dagegen musste lautgesetzlich erhalten bleiben. So gestaltet sich das beiderseitige Verhältnis zwischen der kilikischen und altarmenischen Stammform folgenderweise:

| Kilikisch: |         | Classisch:      |          |
|------------|---------|-----------------|----------|
| այր-ի      | air-i   | արար-ի          | arar-i   |
| այր-իր     | air-ir  | արար-իր         | arar-ir  |
| արաը       | arar    | արար            | arar     |
| யுரு-யுத   | air-akʻ | <i>գա−ղա</i> ղա | arar-ak  |
| யு-ரு      | air-ikʻ | <i>արար−ի</i> ք | arar-ik  |
| այր-ին     | air-in  | արար-ին         | arar-in. |

Aor. Smp. Chron. 612; unj-bj akt. part. Aor. 17 13, 23 26, 25 6, 49 12 etc.; unn.-wð pass. part. Aor. 73 21; bpq.j-bp II sg. Imp. Aor. 25 24; bpq.j-wð pass. part. Aor. 39 12, 51 16, 65 19; bpq.n.-bj akt. part. Aor. Smp. Chron. 651; uyp-b I sg Aor. Mr B \( \overline{J} \overline{q} \); up-b spätere Form des 15. Jhds. für älteres uyp-b III pl. Aor. bei Amirdovlat H. 348, 368; upup III sg. Aor. 71 22, Rb \( \overline{\sigma} \overline{q} \), \( \overline{\sigma} \overline{\sigma} \overline{q} \overline{\sigma} \overline{\sigma} \overline{q} \overline{\sigma} \overline{\sigma} \overline{q} \overline{\sigma} \overline{q} \overline{q} \overline{\sigma} \overline{q} 
§ 371. Als spezifisch mittel- (und neu-)armenischer Aoriststamm tritt 4/pp-1) tir- zu Präs. 4-2-4-5 t-n-em »lege« an Stelle

Belege: 1) ηρ-ρ I sg. Aor. Mr B νθη; ηρ-ρ II sg. Aor. Smp. Chron. 649; b-ηρ III sg. Aor. Smp. Chron. 640; ηρ-ρ III sg. Aor. Smp. Chron. 625, 631, 648, 652, 653, 655, 656, 668, 669, 670, Rb νη und im Nachwort; ηρ II sg. Imp. Aor. Mr B νη, νρο, νρο, ηρ-ω akt. part. Aor. 75 s. 4, 55 24, Rb νρ, νρο, Β δ κ, δδη, δρη, ηρ-ωδ pass. part. Aor. 47 26,

des altarmenischen entsprechenden Stammes 4/1- di- resp. augmentiert e-di-. Die Aoriststämme unun- dar- und ahp- tirsind nach ein und demselben Prinzip gebildet, nur dass ersterer bereits gut classisch ist, während letzterer erst in mittelarmenischer Zeit allgemein wird. Zu dem erweiterten Präsens mush f still re  $(= m\omega + b + h f$  für  $*m\omega - \omega b - h f$  gehört die II p. sg. Imperat. Aor. wwp, bestehend aus Verbalwurzel шш- + Suffix der II Person sg. p; ganz ebenso wie zu Präsens மையி >gebe von Stamm மாட der Imperat. மாட்ட (= மாட் + ந), zu Präsens nubul »lege« von Stamm nh- der Imperativ nhe (= nh + p) gebildet wird. Nun ist regelmäßig die II p. sg. imperativi des einfachen Aorists akt. identisch mit dem Aoriststamme und von derselben, als der Wurzelform werden die Formen des Indikativs gebildet: so z. B. II s. imp. Suit. I s. Ind. ζωω-ή; II s. imp. βαη, I s. Ind. βαη-ή; II s. imp. ωα, I s. Ind. wn-h. Zufolge dieses Bildungsprinzips und auf Grund einer Erweiterung desselben war bereits im Altarmenischen bei mulihar tanim entsprechend die II Person sg. des Imperativs Aor. mup tar als reiner Stamm aufgefasst und vom Imperativ aus auf die übrigen Formen des Aorists ausgedehnt worden, eigentlich fehlerhaft, da, wie gesagt, diese Imperativform nicht, wie gewöhnlich, die reine Wurzel darstellt, sondern die durch Personalsuffix r erweiterte Wurzel. nämliche Vorgang wiederholte sich in mittelarmenischer Zeit für 466. Schon in der alten Sprache kommen, allerdings vereinzelt und offenbar mehr vulgär, zu diesem Verb neben den vom ursprünglichen Aoriststamm 4/1- abgeleiteten Formen die folgenden vom Stamm դիր- gebildeten zum Vorschein: դրին (= դիր + | III pl. Ind. und Partizip ημ-៤ω (= ημη + ៤ω). Im Mittelarmenischen erscheinen vollends sämtliche Formen des Indikativs Aoristi als vom neuen Stamm "hn- gebildet: hier hat sich, analog wie bei wulht, die fälschlich für den Verbalstamm gehaltene II s. imperativi auf -r wirklich zum allgemeinen, das ursprüngliche Thema 4h- verdrängenden Aoriststamm erweitert. In der Flexion wird Stamm 4hr- vor Suffix lautgesetzlich zu ng- tr-. Demnach stellt sich das historische Abstufungsverhältnis für die Aoriststammentwickelung dieses Verbs folgendermaßen dar:

<sup>65 28, 67 7, 77 4</sup> etc. Vgl. auch bei Vard. Hist. (13. Jhd.): ηρh sich habe gelegt« p. 157 28; hu ηρh. sie haben gelegt« p. 157. Nur die II pl. Imp. lautet noch ηρη Rb hw.

Classisch-Altarmenisch: Kilikisch-Mittelarmenisch:

$$b-q-h$$
 $e-d-i$ 
 $qp-h$ 
 $tor-i$ 
 $b-q-hp$ 
 $e-d-ir$ 
 $qp-hp$ 
 $tor-ir$ 
 $b-q$ 
 $e-d$ 
 $b-q-hp$ 
 $e-tir$ 
 $b-q-hp$ 
 $e-d-ak$ 
 $qp-mp$ 
 $tor-ak$ 
 $b-q-hp$ 
 $e-d-ik$ 
 $qp-hp$ 
 $tor-ik$ 
 $b-q-hp$ 
 $e-d-in$ 
 $qp-hp$ 
 $tor-in$ 

Über die außerdem für die III Person sing. erscheinende Form hphy s. unten § 377 ff. — Entsprechend zeigt das NWA., speziell das Tr. und Pol.: tori, torink u. s. w. Schließlich dringt dasselbe ununterbrochen fortwirkende Formationsprinzip im NA. auch bei dem dritten Falle von r-Imperativ durch; der so im NWA. hervorgehende Aoriststamm dur- zu dam >gebe< liegt im Tr., Pol. u. s. w. dem Passiv dieses Zeitworts zu grunde, während im Aktiv der ältere Stamm sich gehalten hat. So bildet (n. Aid. II 67) Tr. zwar noch den aktiven Aorist dev-i (unnz-f), dev-ir (unnz-fu), aber die passiven Präsensformen der-v-im (unp-nz-fu), der-v-is (unp-nz-fu), der-v-i (unp-nz-fu),

§ 372. Der Aorist zu brown: ¿nam, ¿nam,¹) findet sich mittelarmenisch nicht belegt, was in Verbindung mit der Thatsache, dass das NA. diesen Stamm nicht mehr kennt, darauf hinweist, dass derselbe bereits im Kilikischen veraltet war. Ebenso muss schon im Kilikischen der cl. Aorist wopp-h arbi von Stamm wopp- arb- geschwunden gewesen sein, wie denn auch das alte Präsens polipher ompem >trinke< durch das Verb foodber zomem verdrängt ist. — Auch die classischen Aoriste zu zuhr leem und suchwert čanačem: zowen leay mit Stamm zuch sind geschwunden und durch neue, vom Präsensstamm gebildete zusammengesetzte Aoriststämme ersetzt (cf. unten § 375), wie auch im Neuarmenischen (z. B. im Tr., Ach. etc.).

$$\frac{\sum_{n-p-uj} c_{o} - k - ay}{c_{u}} = \frac{b_{p} l_{n-p} - b_{u}}{b_{p} l_{n} - k - k} \frac{e^{-kc - k} - in}{e^{-ku}}$$

§ 373. Der zusammengesetzte Aoriststamm ist gleich der Verbalwurzel + Suff. -ac, -ec (gekurzt aus -eac) oder -c-, und liegt in reiner Gestalt vor in der III p. sg. Aoristi. Wie beim

<sup>1)</sup> Die ursprünglichere Form ist offenbar die Dublette angens, woraus mit Anlehnung an quad seehe die Dublette angens mit q entstanden zu sein scheint. Angens hängt sicher zusammen mit and Weg, Reise (cf. Hübschmann Gramm. p. 485 f.). Hinsichtlich des in angens erscheinenden Elementes gek stelle ich die folgende Gleichung auf:

einfachen Aorist, so gilt auch hier noch die altarmenische Bildungsnorm, wonach das zusammengesetzte Thema praktisch gewonnen wird:

1) Von einfachen Präsensstämmen durch Anftigung von g c an den Präsenscharakter, nur dass bei den i-Stämmen der Präsenscharakter i zu e werden muss. Z. B.:

```
Präsensstamm:
                                        Aoriststamm:
               (⊽. գրեսՐ)
                                    qphg- 1)
                                                      krec-
գրե-
               (⊽. խյեմ՝)
                                                      xleç-
խյե-
                                    խլեց- 2)
               (⊽. ծախեմ՝)
ծախե-
                                    ծախեց- 3)
                                                      jaxeç-
14 Ab-
               (∇. .լե-մե-մ`)
                                    . 16 dbg-4)
                                                      hemec-
                                    negby-5)
negb-
                                                      uzec-
               (V. nLybrd*)
սղայե-
                                                      syalec- (soyalec-)
               (⊽. սղալեմ՝)
                                    սղալեց-6)
                                                      knaç- (kənaç-)
தீப் ய–
               (Ծ. գնամ`)
                                    գնաց- <sup>7</sup>)
               (⊽. կարդամ`)
                                    կարդաց-8)
                                                      gartaç-
կարդա-
               (v. Mud )
                                    Thwg- 9)
                                                      mnaç- (mənaç-)
Пии-
               (⊽. ազատիմ`)
                                    wgwinby- 10)
                                                      azadeç-
ազատի–
                                    դատըստնեց- <sup>11</sup>) tadəstneç-
դատըստնի-
               (⊽. դատրստնիմ՝)
                                    յուծեց-<sup>12</sup>)
Intoli-
               (⊽.յուծիմ`)
                                                      lujeç-
կարի-
               (⊽. կարիմ`)
                                    կարեց-13)
                                                      gdreç- (gədreç-)
                                                      haliec-
հայծի-
               (⊽. Հայծիմ`)
                                    Հայծեց-<sup>14</sup>)
                                                     jšmardec- (jošmardec-)
ճշ մարտի-
                                    ճչ մարտեց - <sup>15</sup>)
               (⊽. ճյ մարտիմ`)
                                    9494g-16)
                                                      čnjeç- (čanjeç-)
949/:-
               (∇.9ъ9իմ )
                                    արրստեց- 17)
                                                      drastec- (darastec-) etc.
               (⊽. տրրստիմ`)
տրրստի–
```

Belege: 1) 4phg-h I sg. Aor. 93 16; 4phg-ug I pl. Aor. 25 2, 35 16, 67 29. 2) histig-top II sg. Aor. 57 20. 3) Suluty-h I sg. Aor. 75 18; **Suply** III sg. Aor. Smp. Chron. 644. 4) Judenfie III pl. Aor. Mr A 199. 5) mighty III sg. Aor. 35 12, Smp. Chron. 620. 6) uquitg III sg. Aor. 81 15. 7) quag III sg. Aor. 81 11, Rb 554; qumy-be akt. part. Aor. 77 11; qumy-meq Verbalnomen Rb 54. 8) huppag III sg. Aor. 75 12. 13. 9) Thung III ag. Aor. 29 11, 31 20, 33 10, 35 1; Thug-by akt. part. Aor. 79 18, 83 19. 10) ազատեց-աւ 11) դատրսանեց-աւ III sg. Aor. 43 6, 69 6. III sg. Aor. 67 3. 12) medig-we III sg. Aor. 67 15. 16. 13) hunghy-use III ag. Aor. 67 12, 69 10. 12. 14) Sujbing-uj I sg. Aor. 3 18. 15) Ճ*շմարտեց*–աւ III sg. Aor. 29 10. 16) 949hg-me III ag. Aor. 55 12. 17) *unpp*umbg-me III sg. Aor. 11 3.

2) Von erweiterten Präsensstämmen durch Anfügung von g ç an die Wurzel oder den reinen Stamm. Z. B.:

| Präsensstam:            | Aoriststamm:                     |                      |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ամը-ն-ա(մ)              | <b>யபிர-g_</b> 1)                | amr-ç- (amər-ç-)     |
| ลูก <b>ๆ-</b> น-พ(่ป๋)  | <i>qп</i> <b>q−g−</b> ²)         | koy-ç-               |
| <i>பி</i> ட்ட பட்ட (பி) | <i>լմես-ց-</i> 3)                | lmn-ç- (ləmən-ç-)    |
| Հարըստ-և-ա(մ)           | Հարըստ-ց- <sup>↓</sup> )         | harəst-ç-            |
| <i>படிட்டு-ம-ம(பீ)</i>  | յաւել-g- <sup>5</sup> )          | havel-ç-             |
| աաստել–ը–տ(Վ)           | տառպե <i>լ-ց-</i> <sup>6</sup> ) | darbel-ç-            |
| 1-21-UT(1)              | <b>L-9-</b> 7)                   | l-ç- (lə-ç-)         |
| ընկե-ն-ու(մ)            | ընկե-ց- <sup>8</sup> )           | <i>∍nge-ç</i> - etc. |

Belege: 1) wifey-wi III sg. Aor. 59 24, 69 6. 2) qnng-wð pass. part. Aor. Rb 5/m. 3) till sg. Aor. 75 26; tillg-bt akt. part. Aor. 75 24. 4) Sweptung-wi III sg. Aor. 35 13. 5) jwibty-bt akt. part. Aor. Mx. Her. 124. 6) mwnwbty-bt akt. part. Aor. 53 12. 7) ty-wð pass. part. Aor. Mr A bei H. 144. 8) till ty (aus till bwy) III sg. Aor. Vard. Hist. bei H. 439.

§ 374. Unregelmäßig bilden in der alten Sprache den zusammengesetzten Aorist die Verba wuhd (Stamm wumg-), ahmhd (Stamm ahmug-) und huphd (Stamm hupug-). Dieselben Aoristformen gelten, zum teil lautlich verändert, noch für das Kilikische: wumg III sg. Aor. 9 22, Rb \$\overline{\pi\_4\pi\_6}\$, Mr A 242; wugwg I pl. Aor. 77 5, Mr A 151; wught III pl. Aor. 29 8, Mr B \$\overline{\pi\_2}\$; wught part. pr. 15 10. 15, 23 9. 10, 67 10; ahmught III pl. Aor. Rb \$\overline{\pi\_2}\$; ahmught II sg. Imp. L 178 6. 20, L 185 7; ahmught II pl. Imp. L 186 2, Rb \$\overline{\pi\_2}\$; hupgh I sg. Aor. Rb \$\overline{\pi\_6}\$, \$\overline{\pi\_6}\$; hupgh I sg. Aor. Rb \$\overline{\pi\_6}\$, \$\overline{\pi\_6}\$; hupgh I pl. Aor. Rb \$\overline{\pi\_6}\$. Erhalten haben sich ferner die unregelmäßigen Aoriststämme von \$\overline{\pi\_6}\$; und \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; and \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; and \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; and \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; and \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; and \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; and \$\overline{\pi\_6}\$; als \$\overline{\pi\_6}\$; and \$\overlin

§ 375. Mehrfach zeigt der zusammengesetzte Aorist das Streben nach weiterer Expansion. So wird der ursprüngliche Aorist duben von suburghest verdrängt durch suburghest; ebenso tritt an Stelle des einfachen Aorists musy von muhrt die zusammengesetzte Stammform muhr wie folgende Beispiele zeigen: muhr der hörte« Smp. Chron. Dul. 619, 620, 621, 642, Lied Lev. Dul. 540; muhr sie hörten« Ass. Ant. 472, Rb may serkannt« 915, 6515, L 15619. Auf demselben Expansionsstreben des erweiterten Aorists beruht auch die in Rb sie überlieferte Form umwührten ver tötete« von umwührtest.

§ 376. Im allgemeinen jedoch giebt hinsichtlich des beiderseitigen Besitzstandes und der Verteilung von einfachem und zusammengesetztem Aorist auf die verschiedenen Präsensstämme das Kilikische wesentlich die altarmenischen Verhältnisse wieder. Wie im Classischen, so wird auch hier der zusammengesetzte Aoriststamm regelmäßig gebildet: 1) von der Mehrzahl der einfachen e-Stämme; 2) von allen a-Stämmen, sowohl den einfachen als den erweiterten; 3) von der Mehrzahl der einfachen i-Stämme; 4) von einer Anzahl erweiterter u-Stämme. den übrigen Fällen erscheint der einfache Aoriststamm, nämlich: 1) Von mehreren einfachen e-Stämmen und sämtlichen erweiterten e-Stämmen, worunter auch die Kausativa; 2) von einfachen i-Stämmen und sämmtlichen erweiterten i-Stämmen; 3) von der Mehrzahl der erweiterten u-Stämme und sämtlichen einfachen u-Stämmen. Danach ist der zusammengesetzte Aorist vorzugsweise den einfachen Präsensstämmen eigen, der einfache Aorist dagegen den erweiterten Präsensstämmen.

Im Neuarmenischen ist hinsichtlich der Verteilung der beiden Aoriststämme im allgemeinen der alte Zustand erhalten geblieben: die einfachen alt- (und mittel-) armenischen Aoriststämme sind auch regelmäßig als solche in die neuen Mundarten übergegangen, die zusammengesetzten regelmäßig zusammengesetzte geblieben.

Anm. Über den passiven Aoriststamm, dem teils der Präsensstamm auf -vi (Norm: Präs. & where hat, Aoriststamm & wellendeg.), teils der entsprechende durch Passivelement u erweiterte aktive Aoriststamm (Norm: akt. Aor. pwg-h, pass. Aoriststamm pwgnz- oder akt. Aor. pp-h, pass. Aoriststamm pwgnz- u grunde liegt, ist schon oben §§ 357, 358 gehandelt.

Von den so gebildeten Aoriststämmen ist außerdem eine bestimmte Klasse fähig durch das Augment erweitert zu werden, nur bei drei Stämmen ist das Augment wesentlich.

#### Das Augment.

§ 377. Das indogermanische Augment, als stammbildender Faktor des Präteritums Indikativi ist bereits dem Altarmenischen nicht mehr wesentlich, sondern beschränkt sich auf das enge Gebiet der einsilbigen Personalformen des Aorist, ist jedoch auch da nicht allgemein, da mit e oder i anlautende Verba kein Augment annehmen, noch ist es in den meisten

Fällen ausschließlich, da neben den augmentierten auch die augmentlosen Formen vorkommen. So lautet die III. sg. Aoristi z. B.: b-lug und lug, b-gug und gugg, l-ud und ud etc. Bei andern Personen als der III p. sg. findet sich das Augment nur bei den drei Verben qubl, quul und unul; in deren augmentierten Aoristformen: sg. I b-q-h, II b-q-h, III b-lug, III b-unul, III b-

Je mehr nun das durch die ganze armenische Sprachgeschichte sich hindurchziehende Abneigungsprinzip gegen einsilbige Verbalformen sich im Laufe der Zeit verschärft und weiter um sich greift — in der mittleren und neueren Sprache tritt dasselbe weit ausgeprägter und stärker hervor als im Altarmenischen<sup>2</sup>) — in demselben Maße auch treten zurück und schwinden allmählig jene augmentlosen einsilbigen Formen der III p. sg. Aor., wie hug, thg, swh. Im Kilikischen, wo letztere vollends veraltet und untergegangen sind, erscheinen deshalb nur mehr die augmentierten Formen: das alte Augment setzt sich hier fort als regelmäßiger und obligatorischer Bildungsfaktor der III pers. sing. der einsilbigen Aoriststämme; so stets kl. Ļud III sg. Aor. B 4p; tun III sg. Aor. 8127, Rb & tympy III sg. Aor. Rb aff; bfing III sg. Aor. Rb df, adf; bfut III sg. Aor. Lied Lev. (Dul. p. 540); buyub III sg. Aor. 93 26, Rb 644; buyub III sg. Aor. 93 7. Hingegen haben die neuen zweisilbigen Aoristformen von alber und must (vgl. oben § 371 und unten § 387, 2)) eben deshalb, weil zweisilbig, auch eo ipso ihr Augment eingebußt, während aus dem entgegengesetzten Grunde sich erhalten haben

Vgl. hierüber auch Meillet: »Notes sur quelques faits de Morphologie« p. 11.

<sup>2)</sup> Auf dieser Abneigung beruht im NA. bei den Einsilblern quad, amad, quad sowohl die Erhaltung der vollen Form qua des Indikativs (wortber zu vgl. oben § 360 Rdn.), als auch die Rettung des präpositionalen i im negativen Indikativ (wortber des Näheren unten § 422), welch letzteres i aus demselben Grunde mit denselben einsilbigen Stämmen quad, quad nebst quad dialektweise geradezu zu zweisilbigen Stämmen verwachsen ist. Vgl. das Nähere unten § 422 Rdn.

die augmentierten Aoristformen von quaf: sg. b-4-h e-g-i, b-4-hp e-g-ir, pl. b-4-up e-g-ak, b-4-hp e-g-ik, b-4-hu e-g-in.

§ 378. Nicht nur erhalten hat sich das alte Augment, sondern sogar erweitert in der III p. sg. eben dieser drei Verba, wo die alten Formen blie ekn, ben et und ben ed sich zu folgenden dem Mittelarmenischen eigentumlichen neuen Bildungen entwickelt und umgestaltet haben:

hphy ereg (spr. eriek) >kam <, >ist gekommen <, hphw ered (spr. eriet) >gab <, hat gegeben <, hphy eret (spr. eriet) >legte <, >hat gelegt <.

Die Form best ereg tritt mit Beginn des 12. Jhd. auf bei Grigor Erec: ի Թուին շգա երեկ Թագաւորն Ցունաց, Greg. Er. Chron. Dul. p. 156; եւ ի՛ նմին աւուր, յորժամ անդ կարմիր Հիմա երեկ յերկիրս բրիտոնէից, երեկ ձիմս սպիտակ եւ մոխրախառն, Greg. Er. Chron. Dul. p. 166; auch schon bei Mx. Her. p. 14: L. երբ իմանաս որ ջերմ ի վճար երեկ. Die Form երետ ered findet sich nach Aidynians Gewähr (Kr. Gr. I p. 144) gleichfalls schon um dieselbe Zeit1). In der Folgezeit werden die Formen ganz allgemein: bpb4: in Ass. Ant. pp. 11 24. 26, 43 6, 73 13, 75 13, 9315; in Smp. Chron. (ed. Dul.) pp. 611, 631, 644, 646, 648, 678, Rb 654; auch bei Vardan (13. Jhd.) p. 155 bpbly ver kame; dazu die II sing. imperativi unphly in Ass. Ant. 25 12, 75 10; bphm: in Ass. Ant. pp. 11 25, 29 19, 35 21, 83 1. 2. 5; in Smp. Chron. (ed. Dul.) p. 618, 619, 620, 629, 650, 668; Lied Lev. Dul. p. 539, Rb 5/4/3; als dialektischer Eindringling erscheint bybur bei Vard. Hist. 157, 161 sowie Step. Orb. II 11 5, 71 2, 72 1; modifiziert als tptm in einer Inschrift aus Ani vom J. 1310 (Shir. 79). Auch die Form Lpkn, von der mir zufällig keine Belege vorliegen, ist nach Aidynians Gewähr (Kr. Gramm. II p. 72) als mittelarmenisch gesichert<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Dagegen ist das bereits anfangs des 5. Jhd.'s vereinzelt vorkommende *kphm eret* nach Aidynians Vermutung (Kr. Gramm. II 72) als unursprünglich und unecht zu verwerfen.

<sup>2)</sup> Dieselben Aoristformen lassen sich bis weit ins Neuarmenische hinab verfolgen. Im Achrabadin, Fuchsbuch, Buch der Kupferstadt, sind dieselben ganz gewöhnlich: vgl. wn. pu wphy »komm zu mir« H II 335 s. s, U. Appunför hybry »der Emir kam« H II 335 17, quung myhrnyir àmyr hybrus »der Greis ging und rief« H II 336 13 a. i. Auch in spätmittelarmenischer Poesie erscheinen sie: z. B. Imp. wphy »komm« Kost. Samml. I 17, III 60; hybry »kam« ibid. II 9, III 39; hybrus »gab« ibid. III 38, 51, 52, 53. Als früh-

§ 379. Es stellt sich die Frage nach Entstehung dieser mittelarmenischen Aoristformen. Zunächst steht fest, dass bereits in den classischen mit Augment versehenen Aoristformen der drei Verba գամ, տամ, զնեմ, wie: եկի, եկիր, եկն, եղի, եղիր, La, banc, bancp, ban, der ursprüngliche augmentale Charakter des anlautenden e verblasst war; das ursprüngliche Augment e galt und ward behandelt als integrierender Bestandteil der Verbalwurzel. Im Kilikischen musste vollends die augmentale Natur des e unkenntlich geworden sein, zumal da allen Personen zugleich dieses e anhaftete, und die III pers. sg., die normale Trägerin des Augments, hier keine besondere Auszeichnung vor den übrigen Personen voraus hatte. Während nun die mehrsilbigen alten Aoristformen wie blip, blip, unverändert ins Mittelarmenische übergingen, war es ganz natürlich, dass die als augmentiert verkannten, für reine Wurzelstämme geltenden einsilbigen dritten Personen bly, bun, by eine Umgestaltung erfahren mussten. Nun waren die aa. Formen bl, bu, br, nach Lautl. § 41 vom Kilikischen übernommen worden in der Lautform yeg, yed, yet. Als konsonantisch anlautende Einsilbler waren sie nunmehr augmentfähig; als ursprüngliche Augmentformen verblasst, nahmen sie zur Beseitigung der Einsilbigkeit, wirklich zum zweitenmale das Augment an: es entstanden die Formen \*e-yeg, \*e-yed, \*e-yet, welche, da die Lautverbindung L ey eine unmögliche ist, sich zu e-reg, e-red, e-ret umgestalteten, durch die Mittelformen \*e-yeg, \*e-yed, \*e-yet hindurch; vielleicht unter dem Einfluss des Imperativs untel »komm«! Letztere Form sehen wir gleichsam vor unsern Augen entstehen, als eine Verschmelzung der beiden asyndetisch verbundenen Imperative wph' by auf! komm«, die zum teil mit dem kontrahierten until abwechseln 1). Vgl. Armenian popular

1

polarmenisch steht bpt 4 >kam« in einer Urkunde vom J. 1463 (Min. Leh. 87); bpbm >gab« Min. Leh. 149 bis, 151 bis. Als veraltete Formen hat noch Tf. die III p. sg. Aor. erit (= kl. bpbm) neben jüngerem toviç >gab« (Tom. Dial. v. Tifl. 239 und 246); ferner Jlf. die veralteten III Personen sg. Aor. mpb4 >kam« und mpbm >gab« — für bpb4 und bpbm, da im Jlf. classischem und kilikischem e regelmäßig a entspricht — neben den jüngeren Formen b4m2 >kam«, mnlm2 und mnlbg >gab« (Patk. Dial. 83).

<sup>1)</sup> Im NOA. wird dialektweise das erste Kompositionsglied wpf geradezu als Imperativ zu quaf verwendet; vgl. Palas. S. 94.

songs v. Ališan p. 19: wpp' by bi\_ juyu wyqnyu 1). Dagegen anzunehmen, der Imperativ wpby habe als die ursprünglichere Form den Anstoß gegeben zu einer augmentierten Aoristform \*b-wpby, woraus bpby geworden, wäre ganz unnatürlich und unhaltbar, schon deshalb weil zweisilbige Formen nicht augmentiert werden.

An Stelle dieser speziell mittelarmenischen Formen treten, wie aus den Quellen hervorgeht, bereits in frühneuarmen. Zeit die Neubildungen blue. 2), Apur, warend die übrigen Personen die aktiven Aoristsuffixe behaupten in blip, blipp, worth, worthe, app, appe etc. Überhaupt ist im Neuarmenischen das alt- und mittelarmenische Augment der III p. sg. so gut wie ganz untergegangen. Zum Ersatz und zur Vermeidung von dem Sprachgeist widerstrebenden einsilbigen Formen musste die nunmehrige augmentlose, einsilbige Form einen neuen Zusatz erhalten: diesen gewann die bisher ohne jegliches Personalsuffix gebildete Form dadurch, dass sie nach Analogie sämtlicher übrigen Personen eine Personalendung annahm: diese konnte, da dem aktiven Aorist eine solche fehlt, nur die des passiven Aorists, d. i. Suff. -av sein: was um so leichter ermöglicht ward, als seit dem Aufkommen des neuen u-Passivs der passive Aorist seine passive Funktion eingebtißt hatte. Der Vorgang lässt sich wohl auch folgendermaßen ausdrücken: an die Stelle der veralteten augmentierten Form der III p. sg. Aor. Activi einsilbiger Aoriststämme ist im Neuarmenischen die entsprechende Form despassiven Aorists getreten, welche, durch das neue u-Passiv aus ihrer bisherigen Stellung verdrängt, nun aktive Funktion erlangte. So entstand die neuarmenische »unregelmäßige« Aoristflexion, mit passiver Form auf -av in der III p. sg., während die übrigen Personalformen aktive Endungen haben. So zeigt die neuwestarmenische Schriftsprache für den Aorist aktivi: sg. I p. phph, II p. phphp, pl. I p. րերինը, II p. րերից, III p. րերին։ dagegen III p. ag. բերաւ (für älteres երեր); առի, առիր etc.: dagegen III p. sg. առաւ (für älteres էառ); զարկի, զարկիր etc.: dagegen III p. sg. զարկաւ (für älteres եզարկ); բացի, րացիր etc.: dagegen III p. sg. րացաւ (älter: երաց); լացի, լացիր etc.: dagegen III p. sg. [wgw. (älter: b[wg)]. Ferner die jüngeren, ganz analogen Formen: pub (= kl. wugh > sagte <), pubp etc.: dagegen III p. sg. puwe; ppb (= kl. այրի »machte«), ըրիր etc.: dagegen III p. sg. ըրաւ ; տարի, տարիր etc.:

<sup>2)</sup> Das as. Glossar »dichterischer und bäuerlicher Wörter« im Mscr. No. 337 der Wiener Mechitharistenbibliothek kennt außer adj. wph = »pwg« hwd »nidby« auch das adj. wph = »huhum« hwd »pwg« hwd »wmwibj«; dieses auch in Pit. sowie bei Erznkaçi erscheinende dialektische adj. wph h aus \*wph-wh ist identisch mit dem jüngeren kilikischen wyhh »gut« und hat natürlich mit Imperativ wph nichts zu thun, mag höchstens zur Entstehung des letzteren sekundär mitgewirkt haben.

<sup>1)</sup> h/w. z. B. bei Amirdovlaf (14. Jhd.) Dagegen kann die Form 2-h/w. Smp. Chron. Dul. 651 als echt angezweifelt werden.

dagegen III p. sg. mmpmr; qph, qphp etc.: dagegen III p. sg. qpmr (für älteres baffe, betag); warfe, warfe etc.: dagegen III p. sg. warwe (für kl. hphm)1). Daneben entwickelt sich jedoch, namentlich in der östlichen Sprachgruppe, noch eine andere Flexion für eben diese III Person singularis, -kg -'ec antritt, welches, eigentlich Stammauslautsilbe und in der III p. sg. des aktiven erweiterten Aorists zum Vorschein kommend, als wirkliche Personalendung aufgefasst und schon früh auf die III p. sg. der fraglichen Verba neben -we -av ausgedehnt wurde. So flektiert das östliche Schriftarmenisch nebst Astr.: III sg. Aor. Akt. wn-we und wn-by >nahm<, տար-աւ neben տար-եց » brachte«, սկս-աւ neben սկս-եց » begann«, տու-աւ neben water g >gab <, who we neben who by >that, machte <, the neben գր-եց »legte«, բեր-աւ neben բեր-եց »brachte«. Das Aufkommen von -leg -iec neben -ue -av erklärt sich aus dem Bedürfnis, der III Person eine den übrigen, aktiven Personalendungen gleichartige, ebenfalls aktive Personalendung zu geben, an Stelle des Passiv-Suffixes -u.c. -av, welches seinerseits den Vorzug hat, eine wirkliche Personalendang zu sein.

So galt bereits für die frühneuarmenische Sprachperiode allgemein bei den fraglichen Verben folgende Flexion: Sg. I phyp, II phyp, III p

| Neuwestarmenisch | Neuostarmenisch        |
|------------------|------------------------|
| per-a            | ber-eç-i               |
| per-ar           | ber-eç-ir              |
| per-av           | ber- <sup>i</sup> eç   |
| per-unk etc.     | <i>ber-eç-ink</i> etc. |

Ebenso wurde z. B. die ältere Flexion warh, warhp, warme und warhg erweitert zu:

| Neuwestarmenisch | Neuostarmenisch      |
|------------------|----------------------|
| duv-a            | tov-eç-i             |
| duv-ar           | təv-eç-ir            |
| duv-av           | tav- <sup>i</sup> eç |
| duv-ank etc.     | təv-eç-ink otc.      |

<sup>1)</sup> Cf. Aid. II p. 66 f., Palas. p. 91 f.

<sup>2)</sup> Nur bei Stamm 44- dehnte sich später auch in der Schriftsprache die passive Form auf alle Personen des Aorists aus. Vgl. unten § 382.

<sup>3)</sup> Vgl. Aid. Kr. Gramm., Han., Patk. Mat., Tom. Dial. v. Ach.

<sup>4)</sup> Vgl. Palas. p. 91 f.

#### II. Flexion des Aorists.

Flexionscharakter: Aktiver (i-Aor.) und passiver (a-Aor.)
Aorist.

§ 380. Hinsichtlich der Flexion hat sich der alte Unterschied von sog. aktivem und passivem<sup>1</sup>) Aorist erhalten, mit den beiden charakteristischen Aoristvokalen: i für den aktiven, a für den passiven Aorist. Die Grenzen des aktiven und passiven Aorists haben sich jedoch, der classischen Sprache gegentiber, merklich verschoben, und zwar ist der aktive Aorist zurückgedrängt und sein Gebiet eingeschränkt worden. Classischen bilden regelmäßig den aktiven Aorist die aktiven oder besser die transitiven Verben; der passive Aorist ist dem passiven und dem intransitiven Verb eigen. Ursprünglich musste diese beiderseitige Gebietsbegrenzung eine streng eingehaltene gewesen sein; allein schon gleich am Eingange der historischen Sprachperiode, in der ältesten classischen Zeit, finden wir die beiden Aoriste nicht mehr streng auf ihre ursprünglichen Gebiete beschränkt. So ist bei den erweiterten a-Stämmen, die ihrer Mehrzahl nach als Intransitiva den passiven Aorist annehmen, derselbe passive Aorist der Analogie der Mehrzahl folgend auch auf viele transitive a-Stämme, obwohl diesen ursprünglich fremd, ausgedehnt worden. ist bei den zwei transitiven ni-Stämmen wuiche tanim und nicht unim der passive Aorist munus resp. husus nicht ursprünglich, sondern erst nachträglich dadurch entstanden, dass diese vereinzelten transitiven ni-Stämme sich den tibrigen, ausschließlich intransitiven oder passiven ni-Stämmen mit passivem Aorist anschlossen, wobei allerdings von dem ursprünglichen aktiven Aorist noch vereinzelte Reste sich erhalten haben in der II p. sg. Imp. mup tar, huj kal, im Futur II p. sg. muppfru, III p. sg. mungt (neben munghu, mungh etc.), hunghu, hungt etc. (neben կայցիս, կայցի).

§ 381. Entschiedener und nachdrücklicher macht sich dieses bereits in der alten Sprache bemerkbare Streben nach

<sup>1)</sup> Die Bezeichnungen »aktiver« resp. »passiver Aorist«, mit denen hier natürlich kein Genusunterschied ausgedrückt werden soll, sind, als die in der altarmen. Grammatik gangbaren, beibehalten worden, obschon fürs Kilikische entschieden die Bezeichnungen i-Aorist und a-Aorist vorzuziehen sind.

Erweiterung des passiven Aorists geltend im Mittelarmenischen. So rücken im Kilikischen an Stelle der betreffenden classischen aktiven Aoriste folgende neue passiven Aoriste:

Zu դամաւմ (cl. դատնեմ) Aor. դա-այ »ich fand« (cl. 444-f) » իջնում (cl. *ի9անև մ* ՝) Aor. // ich stieg ab. (cl. //9-/-) » ահանաւմ (cl. ահատնեմ) Aor. ահա-այ »ich sah« (cl. *wbv-b*) Aor. b.j-w.j >ich ging aus, stieg < (cl. b.j-b) » ելնեւմ (cl. *ելա*նեւք) » մահմ (cl. Immulal) Aor. Im-my sich ging ein« (cl. Jim-þ) » հասնեմ (cl. հասանեմ) Aor. հաս-այ »ich gelangte« (cl. 5mu-h) » \**եղ*նիմ (cl. *եղանիմ* ) Aor. by-my sich wurde. (cl. *bq-t*)

Schon mit den Anfängen des 12. Jhd.s treten diese neuen Aoristformen auf. So finden sich bei Matth. Urrh. (ed. Dul.): home er stieg herab p. 27, 143; Smume er gelangte p. 67; June > er ging ein < p. 107; bei Mich. Syr. (ed. Dul.): Lune > er stieg auf v p. 342; Janua ver ging ein v p. 339, 341, 373; bei Mx. Her.: mbumy sich sah v p. 44, 63, 65, 126; byme ser stieg auf p. 15; Summe > er gelangte < p. 22, 137; Inque > er ward < p. 13, 58, 76, 77, 128; In all sie wurden p. 59, 126; in Geopon: quanto sie fanden (p. 15; Imal er ging ein (p. 31; Irque er ward < p. 189; in S.-R. Rb: unbume > er sah < § 116; in Ass. Ant. (Mitte des 13. Jhd.s): quant sich fand 63 13; unbrume ser sah 75 12; by me. ver ging hinaus < 924, 2521, 336; Jimme. ver ging ein < p. 5512. 15; եղաւ »er ward« 11 4, 35 24, 51 4. 18, 55 16, 65 1, 83 4; եղան >sie wurden < 59 37; in Smp. Chron. (ed. Dul.): 4 mush >sie fanden « p. 669; իջաւ »er stieg ab « p. 629, 648; իջան »sie stiegen ab c p. 667; mbume ser sah c p. 612, 669; mbumb sie sahen c p. 612, 669; by er ging hinaus p. 612, 620, 627, 631, 646, 671; ելան »sie gingen hinaus« p. 622, 644, 650, 651, 658; Հասաւ >er gelangte < p. 666; Jimul >er ging ein < p. 612, 631, 649, 657; சியாழ wir gingen ein« p. 650; சியாம் sie gingen ein« p. 649, 650, 667; bywe ser ward p. 647; in Mr B: Swume sist gelangt. சு; பியை >ist eingegangen ( கிழ் ; Mr A: டிவும் >wurden ( 168; Summe sist angelangt « 225; Rb: qumuy sich fand « μω, δζη; 29mm, sich fand nicht« 5η; μμι sging heraus, ist gestiegen« 17, δίξ; μμω »gingen hinauf« μ; μημι »wurde, entstand« ζη, άζι; եղան ventstanden« δμ; dinuc vging ein« άψ; mbume vsah« 54ω; ων sahen « ζμ. Lied Lev.: ζωνωι «gelangte « Dul. 5401).

<sup>1)</sup> Auch der Ostarmenier Stepannos Orbelean schreibt: quung sich fand« I 149 14; quune ser fand« I 125 6; f/9m/ sich ging hinab« I 209 7; f/9m/

Noch weiter griff in der Folgezeit die passive Aoristform um sich, nachdem diese mit der Entstehung eines neuen passiven Aorists mit Charakter u ihre ehemalige, auch im Mittelarmenischen noch nicht ganz aufgegebene passive Funktion allmählig (ausgangs der mittelarmenischen Periode) an den neuen u-Aorist verloren hatte, womit die letzte Schranke gefallen war, die der willkürlichen Ausdehnung des passiven Aorists auch auf transitiven Verben noch im Wege gestanden hatte. Wie nun mit Beginn der neuarmenischen Sprachära zum Ersatz der veralteten augmentierten Formen der III Pers. sg. Formen auf -we eintraten, sodann in der Folgezeit von der III Person sg. aus im WA. die passive Flexion sich auf alle übrigen Personalformen ausbreitete, ist bereits oben § 379 p. 324-325 bei Besprechung des Augments berührt worden. — Für das Spätkilikische kann höchstens ein schwacher Anfang dieser späteren Neuerung beobachtet werden an der im Lied auf Levon belegten III p. sg. Liune >kam<, wie denn auch bezeichnenderweise die beiden modernen Schriftsprachen übereinstimmend bei demselben Stamm 44- die passive Flexion durch den ganzen Indikativ durchführen, während sie bei den übrigen einsilbigen Stämmen dieselbe auf die III Person sg. beschränken. Aid. II 67.

#### Flexionsendungen.

## 1. Indikativ (und Konjunktiv) des Aorist.

§ 383. Im einzelnen haben sich für den Indikativ die Personalendungen der alten Sprache unverändert erhalten. Die neuarmenische Endung -nk der I p. pl. Aor. ist dem Kilikischen (wie denn auch im Imperfekt, cf. oben § 366) noch fremd. Die für beide Aoriste, den aktiven und den passiven gemeinsamen Personalendungen sind folgende:

Singular II p.: -p -r
Plural I p.: -g -k
II p.: -g -k
III p.: -4 -n.

<sup>&</sup>gt;er ging hinab« I 118 7. 20. 21; hour sie gingen hinab« I 118 7. 19, 129 12; Sunum >er gelangte« I 176 19, 179 1, II 81 4; unbum; sich sah« I 149 13; unbum >er sah« II 64 5; hour >er ging hinaus« I 76 19 etc. Ebenso zeigt schon der Historiker Vardan: hour stieg herab« p. 154; unbum hat gesehen« p. 158.

Die I p. sg., ebenso wie die III p. sg. Aor. Aktivi haben keine Personalendung; die III p. sg. des passiven Aorist hat die Endung - e -v. Aktiver und passiver Aorist unterscheiden sich durch ihren charakteristischen Flexionsvokal.

§ 384. Im Classischen hat der passive Aorist durchgängig in sämtlichen Personen den Flexionsvokal a, der in Verbindung mit der Personalendung sich zu folgenden Flexionssuffixen erweitert: mj ay, mp ar, ml av, mg ak, mjg aik, mit an. Das mj ay der I p. sg. ist aus einfachem m a entstanden, das am Ende eines Wortes unmöglich ist. In der II p. pl. erscheint ebenfalls mj für m analog wie in der II p. pl. Präs. der a-Konjugation. — Im Kilikischen ist das alte -ay der I p. sg. zu a geworden: in der Schrift hat sich allerdings die Schreibung mj erhalten, worin das j rein graphisches Zeichen ist. Ebenso ist für das in der Schrift noch fast allgemein erscheinende mjp der II p. pl. der Lautwert ak fürs Kilikische anzunehmen: auf -ak lautet diese Person auch allgemein im Neuarmenischen. Die übrigen Suffixe haben sich unverändert erhalten.

§ 385. Im aktiven Aorist hat das Classische vorherrschend den Flexionsvokal i: und zwar ist derselbe stehend in der I p. sg. und III p. pl. Daneben Flexionsvokal e in der II pers. des Singulars und Plurals, Flexionsvokal a in der I p. pl. (wie beim passiven Aorist). Während die II p. pl. des zusammengesetzten Aor. Akt. regelmäßig den Flexionsvokal e, selten i hat, hat umgekehrt die II p. pl. des einfachen Aor. Akt. regelmäßig i, selten e. Demnach lautet die Flexion des akt. Aorists im Classischen: Singular I p. -p -i, II p. -bp -er, III p. -, Plural I p. -up -ak, II p. -kg, -p -ek, -ik, III p. -p -in.

Anm. Bei den altarmenischen Aoristen by und by ist Flexionsvokal i auch auf die II p. sg. ausgedehnt<sup>1</sup>). Im Neuarmenischen dagegen ist Flexionsvokal i im aktiven Aorist nicht nur auf die II Person des Singular, sondern auch auf die I Person

<sup>1)</sup> Umgekehrt ist das charakteristische Zeichen e der II Person in dem classischen Aorist zu bquiuhd auf sämtliche Personalformen des Präsens ausgedehnt: Sg. I bq-t (= \*bq-b-j), II bq-b-p, III bq-b-1; Pl. I bq-b-up, II bq-t-p, III bq-b-1; die II pl. bqtp ist analog gebildet wie die II pl. präs. uhptp vom Stamm sire-; die I pl. bq-b-up mit doppeltem Flexionscharakter.

des Plural verallgemeinert worden, so dass der neue aktive Aorist folgende Suffixe aufzeigt: Sg. I -i, II -ir, III —, Pl. I -ink, II -ik, III -in.

Das Kilikische, als zwischen alter und neuer Sprache hierin die Mitte haltend, hat nun zwar in der I Person des Plurals noch den alten Flexionsvokal u a: in der II Person des Singulars dagegen ist für den einfachen Aorist der Flexionsvokal i anzusetzen, indem die II Person des Singulars sich der entsprechenden Person des Plurals mit Flexionsvokal i angeglichen hat. Für die II Person sing. des zusammengesetzten Aorists ist jedoch noch Endung - Lp - er mit Vokal e als kilikisch überliefert, wenngleich auch hier in spätkilikischer Zeit schon das Suffix -hp -ir aufkommt. Für die II Person Plur. sowohl des einfachen als des erweiterten aktiven Aorists setze ich Flexionsvokal -i an. Für den aktiven Aorist sind demnach im Kilikischen folgende Personalsuffixe (im weiteren Sinn) vorhanden: Singular: I -h -i, II - $h_{l'}$  -ir = h + h (i + r) für den einfachen Aorist,  $-k_{I\!\!P}$   $-er = k_{I\!\!P} + p (e + r)$  für den zusammengesetzten Aorist, III —; Plural: I  $\omega_R$   $ak = \omega + R$  (a + k), II  $k_R$  ik =h + R (i + R), III has in = h + L (i + n).

§ 386. Belege sind teils schon bisher gegeben worden, teils auch noch (für die III p. sg. auf -kg) im Folgenden enthalten. Erwähnt seien hier noch für den aktiven Aorist: առի I p. sg. 11 25; այրի I p. sg. Mr B bei H. 154; կորուսի I p. sg. 63 12; դրիր II p. sg. Smp. Chron. 649; եկիր II p. sg. 9 21, 75 17; երեր III p. sg. 75 18; առին III p. pl. 63 22, Rb ձ/ե ; բերին III p. pl. L 185 9; h-4/s III p. pl. 51 16; uphg/ I p. sg. 93 16; խնդրեցի I p. sg. 3 6; ծախեցի I p. sg. 75 18; կարձեցի I p. sg. Rb  $\overline{\mu}\omega$ ; փնդոեցի I p. sg. Rb  $\overline{\delta\zeta_q}$ ; խլեցեր II p. sg. 57 20; եփեցիր II p. sg. spätmittelarm. bei Amirdovl. 151; antigung I p. pl. 25 2, 35 18, 49 7, Rb dw, hw, hq, lq, lq, lq, aq, qb; Swellegup I p. pl. Rb 644; պարզեւեցար I p. pl. L 154 13, 158 12; վկայեցար I p. pl. 59 15; գրեցին III p. pl. Rb - գդ : Հգեցին III p. pl. 51 16; գկայեցին III p. pl. 29 9; wuwg III p. sg. 9 22; quag III p. sg. 75 9, 81 11, Smp. Chron. 648; կարդաց III p. sg. 75 12. 13; հետց III p. sg. 29 11, 31 20, 33 10, 35 1; Johns III p. sg. Rb he; wugung I p. pl. 77 5; գրացին III p. pl. Smp. Chron. 621, 644; ասցին III p. pl. 29 8. Am spärlichsten belegt ist die II Person Singulars und Plurals; gleichwohl dürfen die für diese Fälle oben angesetzten

Flexionsvokale für gesichert gelten. — Für den passiven Aorist: puhul III p. sg. 33 7; Rb pu; qhuml III p. sg. Rb pp; smaml III p. sg. 29 18, 31 7. 20, 35 1, 63 6; shppul III p. sg. 63 13; smaml III p. sg. Smp. Chron. 616, 622, 643; mapul III p. sg. 93 2; shpul III p. sg. Smp. Chron. 611; shpul III p. pl. Smp. Chron. 612; nenul III p. pl. Rb y; ulhumbguy I p. sg. 3 14; suldbyguy I p. sg. 3 18; unumbgul III p. sg. 67 3; udpgul III p. sg. 59 24, 69 6; pangul III p. sg. Rb. sp; quumpunbbgul III p. sg. 43 6, 69 8; plagul III p. sg. 75 26; palbyul III p. sg. 67 15. 16; pumumgul III p. sg. 27 18, 35 14; supphyul III p. sg. 67 12, 69 10. 12, 81 11; suumumbyul III p. sg. 67 7; supphyul III p. sg. 35 13; shruyul III p. sg. 75 9; selumumbyul III p. sg. 29 10; nepahyul III p. sg. Mx. Her. 132; selumumbyul III p. sg. 55 12; mppumbyul III p. sg. Aor. 11 3.

Anm. 1. Eine nicht morphologische sondern rein phonetische Umgestaltung hat die III Person Singularis des aktiven erweiterten Aorists der e-Stämme erlitten, welche in der alten Sprache, als mit dem reinen Aoriststamm identisch, auf - trung -eac auslautet. Im Kilikischen musste nach Lautl. § 79 a) das auslautende - bug zu - bg - ec werden. In dieser neuen Gestalt auf -iec, die auch im Neuarmenischen noch fortlebt'), ist die Form häufig belegt; so in Ass. Ant.: այրեց 93 28, ծախեց 65 1, յուղարկեց 75 13, ուցեց 35 12, ողայեց 81 15; in Smp. Chron.: բոնեց p. 619, 624, 628, 656, 670, բոնկեց 612, գնեց 655, Inquiling 648, 656, inching 646, julia 619, 620, 621, 642, hijing 612, խստեց 611, ծախեց 644, ծածկեց 629, ծեծեց 642, կտրեց 619, ձգեց 629, յղարկեց 642, 649, յուղարկեց 670, ուղեց 620, 648, պատկեց 620, սաստեց 622, սիրեց 619, տիրեց 622, բլաիեց 622; in Rb: անարգեց Հր, առջընտրեց ե՜լը, բռնեց ե՜Հե, գահեց δίρ, quby δθ, qupbby δί, qualty δίλ, duluty θ, infutry ξρ, հատեց 🗗, շինեց մեկը, պնդեց ճկը, աւերեց, կոտրեց und խանգրեց; in Lied Lev.: puls Dul. p. 540, guzleg Dul. p. 540; bei Het. Kor. (ed. Dul.): աւերեց 487, խանկրեց 481, 483, 486 etc.

Anm. 2. Dieselbe III Person Singularis hat bei den Kausativen zwar äußerlich die alte Form bewahrt und wird noch -njn (resp. -njn) geschrieben. Lautlich ist jedoch das classische

<sup>1)</sup> Zum Teil dialektisch differenziert, wie zu -iç im Pol., Nch. u. Tf., zu -uç im Dial. v. Erivan (Patk. dial. p. 25).

-oic im Kilikischen zu -uic (-uc) geworden (cf. Lautl. § 9). Z. B.: happy goruis (cl. korois) 13 22, 57 11, 59 8, 67 1, Rb sw; hugyy xəmçuic (cl. xmçoic) Rb sh; swiphyy havneçuic (cl. havaneçoic) Rb sh; swiphyy havneçuic (cl. havaneçoic) Rb sh; swiphyy havneçuic (cl. havaneçoic) Rb swiphy; swiphyy havnic (cl. havanecoic) Smp. Chron. 622; swiphyy paxuic (cl. paxoic) Smp. Chron. 646.

- § 387. Vom Classischen abweichend flektieren im Kilikischen:
- 1) Der dem alten Aorist auf -buj -eay entsprechende passive Aorist. Der classische Aorist auf -bm/ -eay wird gebildet zu intransitiven erweiterten Präsensstämmen der I., IV. namentlich aber der III. Konjugation, wie: cl. յարեայ zu յառնեմ ծանետյ zu ճանաչեմ, այտետյ zu այտնում, գարԹեայ zu գարԹնում, Թաբեայ Zu Թաբնում, խրտեայ Zu խրտնում, ոստեայ Zu ոստնում, սառեայ Zu սառնում, Թռեայ Zu Թոչիմ, Հանդեայ Zu Հանդչիմ, փախեայ zu փախչիմ՝ կորեայ zu կորնչիմ etc. Es liegen hier eigentlich zweisilbige Wurzeln vor: denn - kmj ist entstanden aus \*իայ mit wurzelhastem ի; so ist Հանգեայ = \*Հանգի-այ յարեայ = \*յարի-այ (vgl. den Imperativ արի!). Aus Präsens \*Հանգի-չ-իմ ward natürlich Հանգ-չ-իմ, mit i-Schwund 1). Im Kilikischen schwindet jenes wurzelhafte i nun auch vor vokalischem Suffix, analog wie bei den Nominalstämmen auf -i dieses i vor vokalischem Flexionssuffix nach § 182 a) ausfällt. So entstehen die neuen Aoristformen: hupun goran III pl. Aor. Smp. Chron. 671 für cl. կորևան \*կորի-ան : Հանդաւ hangav III sg. Aor. Smp. Chron. p. 645 für cl. Հանդետւ \*Հանդի-աւ: փախաւ paxav III sg. Aor. für cl. фирыни: \*фиры-ше Smp. Chron. p. 624, 627, 649, 670; փախան paxan III pl. Aor. für cl. փախետն \*փա*խի-ա*ն Smp. Chron. p. 667.
- 2) Der Aorist Indik. von mud sgebe«. Im Classischen verschmäht der Aoriststamm von mud sgebe«: mnt- tu-, weil vokalisch auslautend, den den konsonantisch auslautenden

<sup>1)</sup> In dem vokalischen Auslaute des Aoriststammes dieser Verbaist auch der Grund zu suchen für die Erscheinung, dass in der alten Sprache dieselben ihr Partizip Präteriti nicht vom einfachen Verbalstamme, sondern vom Verbalstamme des entsprechenden Kausativs bilden. So wird gebildet z. B. zu Aor. wymbwy das Partizip wymneg-bwl, zu Aor. qwpfbbwy das Partizip qwpmneg-bwl, doch wohl lediglich zur Vermeidung des Zusammenstoßes von Doppel-e in den Formen \*wymb-bwl aus \*wymb-bwl, qwpfbb-bwl aus \*qwpfb-bwl.

Stämmen regelmäßig zukommenden Flexionsvokal; indem das stammauslautende -u die Funktion des Flexionsvokals übernimmt, treten die Personalendungen unmittelbar an den Stamm. Im Kilikisch-Mittelarmenischen dagegen ist, wie auch in der neuen Sprache, dem Streben nach Ausgleichung und Uniformierung gemäß, das sich bereits im Mittelarmenischen so vielfach kundgiebt, die alte unregelmäßige Flexion vom Aoriststamm mnl- aufgegeben, so dass derselbe mit Ausnahme der oben § 378 f. besprochenen III Pers. Sing. wie ein gewöhnlicher einfacher Stamm im aktiven Aorist behandelt wird und regelmäßig nach dem Stammauslaut u noch Flexionsvokal i annimmt. Bei den so entstehenden zweisilbigen Formen fällt natürlich das Augment weg, so dass die Flexion dieses Stammes sich der betr. altarmenischen Flexion folgendermaßen gegenüberstellt:

|       | Kil           | ikisch-Mittelaı | rmenisch:         | Clas | sisch-Alta | rmenisch        |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|------|------------|-----------------|
| Sing. | I             | เกละ-þ          | dəv-i             | I    | tr-unc     | e-tu            |
|       | II            | տու–ի-ր         | dəv-i-r           | II   | ե-տու-ը    | e-tu-r          |
|       | Ш             | trptrun er      | ed                | III  | b-un       | e-t             |
| Plur. | Ι             | nar-m-b         | dəv-a-K           | I    | மாட-யழ     | tu-aK           |
|       | $\mathbf{II}$ | mar-þ-B         | dəv-i-K           | II   | p-nur-6    | e-tu-K          |
|       | Ш             | เกละ            | $d = v - in^{-1}$ | Ш    | ษ-เกกเ-โก  | e- $tu$ - $n$ . |

Belege sind: miff I p. sg. Mr B ddq; mifft III p. pl. Mr B ddq, Het. Kor. Chron. 490; macht (andere Schreibart für mifft) III p. pl. S.-R. Rb §§ 57,61,63; macht ferner in Smp. Chron. p. 620,648,649,655,669,670; auch bei Step. Orb. erscheint das dialektische mach »habe gegeben « II 71 s. Inschriftlich finden sich belegt: mach und miff »ich gab « in Inschriften vom J. 1042 (Šir. 114), vom J. 1251 (Šir. 25), vom J. 1253 (Šir. 26), vom J. 1262 (Šir. 116), vom J. 1266 (Šir. 26), vom J. 1348 (Šir. 63); mifme » wir gaben « vom J. 1253 (Šir. 26); t mift »hat gegeben « vom J. 1215 (Šir. 77), tp mift » er hatte gegeben « vom J. 1215 (Šir. 77), tp mift » er hatte gegeben « vom J. 1262 (Šir. 116) u. s. w.

#### 2. Imperativ des Aorist.

§ 388. Die Bildung des Imperativs ist wesentlich noch diejenige der classischen Sprache.

<sup>1)</sup> Vgl. im NWA.: tr. und ach. devi, devir, devar, devink, devik, devin (Aid. II 67, Tom. 66) neben pol. duva, duvar, duvar etc. (Han. 43) nach S. 323 ff.

In der alten Sprache gilt für den aktiven Imperativ folgende Regel: Die II Person Pluralis des aktiven Imperativs ist gleich der entsprechenden Personalform des Indikativs, die jedoch regelmäßig das Suffix -Le -ek (nur in Ausnahmsfällen -իթ -ik) annimmt: z. B. II pl. Imp. սիրեցէջ, աղացէջ, Հանեջ. Die II Person Singularis ist gleich der reinen Stammform, wenn diese einsilbig ist: so II sg. Imp. jug (v. jud), hug (v. կամ), կեաց (v. կեամ), Թաց (v. Թանամ), լից (v. բնում), **իևից** (V. Winest), Suite (V. Suitets), was (V. watered), Pang (V. Panguest); ist aber der Stamm, sei er einfach oder erweitert, ein mehrsilbiger, so wirft er in der II Pers. Sing. des aktiven Imperativs den auslautenden Konsonanten ab: so z. B. aus dem mehrsilbigen erweiterten Stamm: upphung die II p. sg. Imp. սիրեա, գործեաց- die II p. sg. Imp. գործեա, աղաց- die II p. sg. Imp. waw, packed die II p. sg. Imp. packet aus dem mehrsilbigen einfachen Stamm: ամրացոյց- die II p. sg. Imp. ամրացո<sup>1</sup>), արբե-5415- die II p. sg. Imp. weekge, Gweelg- die II p. sg. Imp. Gwee, կորոյո- die II p. sg. Imp. կորո, մատոյց- die II p. sg. Imp. մատո ; ebenso aus mehrsilbigem Stamme upup- die II p. sg. Imp. upu, ausnahmsweise auch neben Imp. 4m, die verkürzte Form 4m.

Dieselbe Regel gilt auch noch für das Kilikische, wie folgende Beispiele zeigen, die sich als historische Fortsetzungen der betreffenden altarmenischen Formen darstellen: II p. pl. Imp.: Հայցեցեր 3 23; պատոեցեր Rb //- արաժեցեր Rb w; hpbglg Rb 14; 4mglg Smp. Chron. 612; walg >nehmet Smp. Chron. 648; will a machet Rb hum: phiple »bringet« Smp. Chron. 612; unbulg »sehet« 11 24, Rb / 17. II p. sg. Imp.: wo rathre B he; wa rimm B q, k, dq, heb, se; գիտ »suche« B մին, մծթ, միսա; լից »fülle« B ին, լբ; Հան »nimm weg« B [1], &, shp, shq; suu »gelange« B [1]; mbu »sieh« B dq; pmg »öffne« B dq, dq; pmg »tauche, tunke« B δζη, δίη, δίης; ωηω » mahle« B ω, η, ρρ, μθ, Μx. Her. 43, 44; யப்பை >glaube ( B பிர் ; மிய >gehe ( 13 21; பிய, பியு >wasche ( A 156, 237, 259, B \( \overline{\rm k}, \overline{\rm k} \overline{\rm k}. \end{Da die} \) Imperativformen der einfachen a-Stämme unu, under u. s. w. formal mit der III p. sg. Präsentis zusammenfallen gewann es

<sup>1)</sup> Nach Abfall des auslautenden g c erscheint statt Diphthong g oy bloßes g o.

den Anschein als bildeten diese Themata den Imperativ vom Präsensstamme, worauf denn auch von den erweiterten a-Stämmen nach falscher Analogie die jüngeren vom Präsensstamm gebildeten Formen aufkamen: "" offne« A 304; լվանա » wasche« A 260, 304, B միդ, միզ u. s. w. — Von altererbten Formen seien noch erwähnt: முய >mache< zu யுற்கி 25 12, L 179 4, Mx. Her. 44, B w, t, E, JB, 5q, 5q, 5q, Typ, Tyq; կալ »halte« zu ունիսք B միսը, Rb ճժը; կեր »iss« zu ուտեմ. Erhalten haben sich ferner zu den Verben முட்டர், மைப்பி, மையி die Imperativformen app, mmp, mnep, die einzigen aktiven Imperative, die das Personalsuffix r der II Person Singularis Präsentis annehmen: qhr B du, dh, dq, dt, ad, all; mmp B [], δλίν, δλη; μπιρ Β ξ, Jp, Jq, Mx. Her. 44, 150. Dagegen ist der altarmenische analog gebildete Imperativ men II p. sg. zu pubs >höre aufgegeben und durch einen neuen, regelmäßig vom mittelarm. Aoriststamm jukg- gebildeten ersetzt: II p. sg. imp. july, II p. pl. imp. julyty Ners. Snorh. Eleg. Ed. (Dulaur.) 227. Verdrängt ist auch der alte Imperativ apartu (von Stamm \*գիտեաց\_) zu գիտեմ »ich weiß< durch die vom Stamme գիտաց\_1) gebildete Form ahmugha II p. sg. L 1786. 20, 1857; ahmugha II p. pl. L 186 2, Rb 5/4, 545, Smp. Chron. 678.

- § 389. Rein phonetische Umgestaltung der altarm. aktiven Imperativform der II Pers. Sing. liegt vor in folgenden zwei Fällen:
- 1) Beim Kausativum. Wie schon erwähnt lautet dieselbe im Kilikischen noch auf -n oder -n, aus. Die lautliche Gleichheit der classischen und der kilikischen Form ist jedoch nur eine äußerliche, graphische, da altes n o im Kilikischen nach Lautl. § 7 sich stark nach u hin differenziert hat. Auch erscheint geradezu, neben der Form auf -n, bereits die Form mit -ne, so dass in diesem Falle der im Neuarm. allgemeine Lautwandel von classischem n o zu ne u schon im Kilikischen vorliegt. Belege: brylgny >lass lauwarm werden B b; bragny >siede B bt, sw, sold, shld, sah, sol, slaw, slaw

<sup>1)</sup> qhumg— gehört eigentlich zu qhumum Aor. qhumgm, das bereits altarmenisch, nach Wb als Vulgärform für qhumb vorkommt.

āqb; mmpgnj »wärme« B ālq; gmdpgnj »trockne« B āp, apb; dinnj »lass eingehen« B dlp, ddp, dlp; jbpo »erhebe« A 137, 239; dbpnj »erhebe« B ādm. Daneben: βξαι »lass hinabkommen« L 179 3; μμησμι »erweiche« B b; ζαισμι »erkälte, kühle ab« B ām; ζαησμι »wärme« B ālq, ālq; ζηρσμι »trockne« B q, t, p, dq, db, dq, fp, fq.

Dieselbe Form finden wir noch teilweise im Modernwestarmenischen, z.B. im Ach.: II sg. Imp. nosdecu (= cl. uumbgn), II pl. Imp. nosdecuce (= cl. uumbgn glp). Die gewöhnliche neuwestarmenische Form der betreffenden II Pers. Sing. Imp. lautet indes auf -ur aus; z.B. tr. lomoncur zu Indikativ lomoncuci (Aid. II p. 90). Sie repräsentiert eine jüngere Sprachstufe und ist entstanden dadurch, dass die ältere Form auf -u, die den apokopierten Aoriststamm darstellt, noch obendrein das Personalsuffix der II Person, nämlich r, annahm  $^1$ ).

```
Swaggiph hageri aus *Swaggirp-p = *Swanig-nip-p fwaggiph hagerie aus *Swaggirp-p = *Swanig-nip-p fwaggiph (Swagginig) hagerie aus *Swaggirp-p = *Swanig-nip-p graph hagerie aus *Swaggirp-p = *Swanig-nip-p fug Swaggiph ```

Dagegen hat das auf älterer Sprachstufe stehen gebliebene Neuwestarmenische allgemein: Sugneg-fo, S

<sup>1)</sup> Einem noch jüngeren Sprachstadium gehört im Ostarmen ischen (Dialekt von Tiflis, östl. Schriftspr. etc.) die betreffende Imperativform und überhaupt der Aorist des Kausativs an. Hier bildete einst das Kausativ ebenfalls den Imperativ auf -nep -ur. Diese Imperativform auf -ur wurde nun in der Folgezeit, ganz analog wie Imperativ qpp (cf. § 371) zur Stammform des Indikativs Aoristi, an welche die Flexionssuffixe antraten (vgl. Palas. S. 79). So z. B. entwickelte sich aus Imperativ funggnep haggur (v. funggpubal) der ostarmenische Indikativ Aoristi:

Die in Mechithar Heraci's Medizinalwerk vorkommenden Kausativimperative auf -nep -ur: hhpgnep p. 41, 46, solugnep p. 23, 24, swebignep p. 41, 43, gwdwphgnep p. 41 sind nicht ursprünglich, sondern erst in neuarmenischer Zeit durch zweite Hand in den Text gekommen, wie schon die daneben bei Mech. häufiger stehenden älteren Formen auf -n: hngn p. 44, läugn p. 61, www.pwww.hgn p. 99, sinn p. 17 etc. beweisen.

2) Bei der II Pers. Sing. Imperativi der einfachen e-Stämme, deren älteres -- - ea nach Lautl. § 81 zu -- e werden musste. Die so entstandene neue mittelarmenische (und neuarmenische) Imperativform auf -t -e findet sich belegt: in Ass. Ant.: //ampl-» bezahle« 41 5, թափե »löse« 75 10; in Geoponica: բանե »verrichte« 34, /huf- >zerstoße« 150, um/f- >blicke« 195, um/f->bewahre < 99; in Mr B: want >zermalme < [4, 47; wjet >verbrenne«  $\delta \zeta_q$ ,  $\delta \Gamma_q$ ; with, obit salbe, schmiere«  $\zeta$ ,  $\delta_\mu$ ,  $\delta \Gamma_q$ ; byt >koche ( ] , [ , [ , ] , wit; with schlachte ( ] , [ ] , weiche ein « de, hw, lt; unut »zerstoße « d, he, as, ash, asq, asp, asp. Tage, δηθ, Jq, db, Jζ; humn't, mische « dq, ht, hp, hq, [b, δζb; ծածկէ »bedecke« խը; ծեծէ »schlage« ժա, ժը, ժդ, իէ, խթ, ζ, TF; hunter schäle for; hint > wiege Lt; hunter > breche ճդ : կտրե » schneide « խթե կդ : ձգե » entlasse « կդ , ճդ : մաղե » siebe« Ju, Jp, ft, fp, 5, 65, 62/3; Subunt » verkleinere« fuq, [ht, lη; zwqqt >knete« d, dw, dp, dq, hq, hq; zful >verfertige, bereite  $\overline{d_{F}}$ ,  $\overline{d_{F}}$ ;  $\underline{u}\underline{u}\zeta \xi$  >bewahre auf  $\overline{u}$ ,  $\overline{b}$ ,  $\overline{b}$ ,  $\overline{\delta d \xi}$ ;  $\underline{u}\underline{u}\underline{n}\underline{\eta}\xi$ »seihe« /[, /[]; uppl. »säubere« 5; /[unl. »zünde an« 54; /[upl. » beseitige « 64p; mpnpt » rühre ein « 11, 10; guit » streue» 2m, 55; gudt seihe, filtriere ( h, ht, bot; gbpt sehabe ( 5; auch schon bei Mx. Her. ադրնձէ (= cl. աղանձետ) p. 150, անոէ (= cl. անռետ) 149, ըժչկէ (= cl. ըժչկետ) 15, ընկէ (= cl. ընկետ) 126, խառևէ (= cl. խառևետ) 9, 149, մազէ (= cl. մազետ) 44, շաղւէ,

Demnach ist der geschichtliche Entwickelungsgang der II Pers. Sing. Imp. des Kausativs stufenweise folgender:

Altarmenisch (Classisch): # dugn

Mittelarmenisch (Kilikisch): Abdugne

Neuwestarmenisch: Մեծացուր = Մեծացու-ը
Neuostarmenisch: Մեծացու = Մեծացու-ը-ու.

շաղվե (= cl. շաղետ) 72, 74, պահե (= cl. պահետ) 71, օենե (= cl. օենետ) 10 մ. s. w.

Anm. Die nach § 388 eigentlich auf den apokopierten Aoriststamm - kwg -euc zurückgehende II Sing. Imp. auf - k - e ist scheinbar vom Präsensstamm gebildet, was den Anstoß gab zur Bildung derartiger Imperative vom wirklichen Präsensstamm. So Geop. p. 32 3: nuk tue II Sing. Imp. vom Präsensstamm gebildet für älteres nuc el. dir, kl. tir II Sing. Imp. Aor. 1).

§ 390. Der Imperativ des sogenannten passiven Aorist gestaltet sich im Classischen folgendermaßen: Die II Person Singularis ist a) beim zusammengesetzten Aorist auf - Lauge -ecay gleich der Stammform auf -bung -eac; b) in allen übrigen Fällen gleich dem um Flexionssuffix -hp -ir vermehrten Stamme. Die II Person Pluralis = Stammform + Suffix -upung -aruk. - Im Kilikischen dagegen ist für die II Person Singularis die Endung -ir verallgemeinert worden: die classische Form auf -- bug -eac ward durch die bereits in spätclassischer Zeit auftauchende Form auf -hp -ir verdrängt. In der II Person Pluralis ist analog für die alte Form auf -wpulg -aruk die Form auf -ule -aik eingetreten, welche bereits im Spätclassischen auftritt. Belege sind nur spärlich und mangelhaft vorhanden: benealpe ertvir II p. sg. 25 24, neupp usir II p. sg. Rb Jm. Dennoch ist mit Sicherheit fürs Kilikische anzusetzen: II p. sg. - $h_{\Gamma}$  -ir (cl. - $h_{\mu}$ , - $h_{\Gamma}$ ), II p. pl. - $\mu_{IB}$  -aik (cl. - $\mu_{\Gamma}$ )<sup>2</sup>).

<sup>2)</sup> Im Neuarmenischen ist die Form -wyg der II Plur. Imper. geschwunden, und Suffix -kg -ek des aktiven Imperativs auch auf den passiven Imperativ ausgedehnt; die a-Form hatte mit dem Aufkommen des neuen u-Passivs ihre Bedeutung verloren und sie musste um so eher in der II Plur. Imperativi von der aktiven e-Form verdrängt werden, als ihr

Anm. Zu den § 381 besprochenen jungeren spez. kilikischen a-Aoristen bleiben bezeichnenderweise die ursprunglichen aktiven Imperativformen weiter bestehen; unabhängig und unbeeinflusst von Indikativen wie quay, pay, unkumy leben noch fort die Imperativformen qhu, queke, unku, unkuke u. s. w. Belege siehe § 388.

§ 391. Nachdem mit dem Untergange des auch als Imperativ Aoristi funktionierenden Futurs, das formal den Konjunktiv Aoristi darstellte (vgl. oben § 359), die Sprache zugleich den besonderen Ausdruck für die III Person des Imperativs eingebüßt hatte, trat dafür die III Person des Konjunktiv Präsentis verbunden mit  $\beta_{n\eta}$  toy ein. Diese ganz dem russischen nych, nyckaä + Präsens entsprechende mittels  $\beta_{n\eta}$  zusammengesetzte Imperativform, die noch dem NA. ganz geläufig ist¹), findet sich als mittelarmenisch belegt z. B. in Ass. Ant.:  $\beta_{n\eta}$   $\zeta_{mjug}$   $\omega_{nju}$   $\delta_{n\eta}$   $\varepsilon_{mjug}$   $\varepsilon_{n\eta}$   $\varepsilon_{mjug}$   $\varepsilon_{mjug}$   $\varepsilon_{n\eta}$   $\varepsilon_{mjug}$   $\varepsilon_{mj$ 

Zusammenfallen mit der II Pers. Plur. des Indikativs Zweideutigkeit verursachte: das im NA. aus dem Indikativ Aoristi verdrängte Suffix -ek der II Pl. ist zum Ersatz im Imperativ allgemein geworden. Nachdem so der passive Imperativ Aoristi sich im Plural dem aktiven angeglichen hatte in der gemeinsamen Form auf - Le -ek, musste dem in der neuen Sprache waltenden Uniformierungsprinzip gemäß auch der Singular sich dem aktiven Singular anzugleichen streben, zumal letzterer bei der überwiegenden Mehrzahl der Verba herrschend war: da nun die aktive Form sing. regelmäßig auf -k -e resp. -w -a, also vokalisch ausgeht, gestaltet sich die passive Form sing. auch zur vokalisch auslautenden um: Suffix -/p -ir wird zu -/p -i gekürzt (nur die am älteren Zustande festhaltende Schriftsprache bewahrt das volle Suffix  $-\frac{1}{2}p^2 - ir$ ; z. B. im Ach. (Tom. p. 69 ff.): II p. sg. Imp. paxi = cl.paxir, kozçi = el. golaçir; im Ag. (S. Sarg. p. 119 f.): mora-h-i = el. mora-ç-ir, hivanda-h-i = cl. hivanda-ç-ir, fla-h-i = cl. fula-ç-ir etc. Ferner sind auf ähnliche Weise aus der älteren II p. sg. Imp. auf -r gekürzt die neuarmen. Formen: ge (neben ger) aus älterem 4 bp zu கடகம் ்; pe (neben per) and plop zu ploples; du (neben dur) and moup zu mous.

Auf analoge Weise ist endlich im Neuarmenischen die Singularform des alt- und mittelarmenischen negativen Imperativs auf -r um das auslautende -r gektirzt und so der entsprechenden Form des positiven Imperativs angeglichen worden. Z. B. im Ach. (Tom. p. 79): II p. sg. mi marg, pl. mik marg, mi xosi, pl. mik xosi; im Tf. (Petermann Abh. d. Ak. d. Wiss. zu Berlin 1866 p. 83): II p. sg. Ih heh mi gri, Ih illum mi mna; im Ag. (S. Sarg. 121): II p. sg. hungh din, pl. hungh ding (Ipp), hungh din, pl. hungh ding etc.

<sup>1)</sup> Vgl. für Pol. Han. pp. 119-120, für Tr. Aid. II § 268.

» den Preis bringe er mit sich « 69 18; Թող ամեն մարդ Հայնց ուննաց գիր վճարն » 80 bekomme jedermann seine Zahlung « 41 9. 10; Թող Հանրաք Համրերե որ իր իստին » man gebe seinem Gegner so lange Frist « 33 16. 17; Թող բերեն այլ անտիղվորըն գիրենց սիդեղնին » die übrigen Assignatinhaber sollen ihre Scheine bringen « 41 9. 10; ebenso: Թող ծախվորեն » sie sollen ausgeben « Rb Հր; Թող փնդուեն » sie sollen suchen « Rb ձիա; Թող դիտենան » sie sollen wissen « Rb իսլ; Թող ունենայ » er soll haben « Geop. 60; Թող կենայ » er soll bleiben « Geop. 114 u. s. w.

§ 392. Außerdem findet sich jedoch für die III Person Sing. Imper. Aor. die Form der II Person Sing. Imper. Aor. verwendet, abweichend vom Classischen, in folgenden Fällen: Ass. Ant. 43 9: նա թե գայ 'ի յօրն ու պացխուն այնել նա լեր שתשה »wenn er nun auf den Termin erscheint und sich verantwortet, so soll es gut seine; Dipl. v. Levon V L. 185 20: երրը թեղ Համանը »es sei dir Befehl«; Dipl. v. Ošin L 178 15: եղիրս բեզ Համանը »dies sei dir Befehl«. Über եղիրս an letzterer Stelle sagt irrtümlich Dulaurier (Recueil des Historiens des Croisades, Tome I p. 756): »Ce mot, qui diffère sensiblement du dialecte vulgaire moderne, est la troisième pers. sing. du futur du verbe substantif bquibb, ou bquibb, être; en armenien littéral  $k_{\eta} h_{\eta} h_{\eta} h_{\eta}$ . Vielmehr ist  $k_{\eta} h_{\eta} u = k_{\eta} h_{\eta} + \text{enklit. Pronominal suffix}$ u s. Vermutungsweise lässt sich sagen: aus Fällen wie II sg. Imperativi պանել վճարել Թափե (= cl. պանեա, վճարեա, Թափեա) neben III sg. Imperativi պահե, վճարե, Թափե (= III Pers. sg. Konj. Präs. nach § 391) mochte es den Anschein gewinnen, als gelte die II Person Imperativi auch zum Ausdruck der III Person Imperativi. So wären denn auch in den übrigen Fällen nach falscher Analogie die entsprechenden zweiten Personen Imperativi fur die dritten in Gebrauch gekommen, und z. B. obiges I'm ler, ursprunglich II Pers. sg. des Imperativs, auch auf die III Person, und by perir, ursprünglich II Person sg. des Imperativs, ebenfalls auch auf die III Person verallgemeinert worden.

Die verschiedenen Gestaltungen und Variationen des Aorists je nach Stammbildung und Flexion mögen die folgenden Aorist-Tabellen veranschaulichen. In denselben sind die im Vorhergehenden im Anschluss an die altarmenische Grammatik befbehaltenen Ausdrücke »aktiver« und »passiver Aorist« durch die bezeichnenderen, jede Zweideutigkeit ausschließenden Benennungen: i-Aorist bezw. a-Aorist ersetzt.

# Aorist-Tabellen. I. Übersichtstabelle.

|                      |                                   | Einfao                 | her Ao                   | Einfacher Aorist (Aor. II)   | II).                 |                                        | Zusan                                                 | menges                  | Zusammengesetzter Aorist (Aor. I)             | .or. I).                  |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| i-Aorist<br>a-Aorist | {   akt. / pass. / akt. / pass. / | akt.                   | sh ließ. sh wurd sh fand | le gelasse<br>*<br>le gefund | n¢ }                 | Präs.<br> Onquid<br> Präs.<br> quituid | իր- ընկության այր | sich ze, sich w sich br | akt.                                          | Präs. ) Präs) Präs) Präs. |
|                      |                                   |                        |                          | II. F                        | lexio                | II. Flexionstabelle.                   |                                                       |                         |                                               |                           |
|                      |                                   |                        | i-Aorist                 |                              |                      |                                        | -                                                     | a-                      | a-Aorist                                      |                           |
|                      | Einfacher Aorist                  | Aorist                 | Zu                       | Zusammengesetzter Aorist     | setzte               | r Aorist                               |                                                       |                         |                                               |                           |
| Ind.:                | վ- <i>ևս</i> թ)                   |                        |                          | Lunpg-h                      | loseç -i             | .t.                                    | Ind.:                                                 | qu-my kəd-a             | qui-ug kəd-a<br>qui-un kəd-ar                 |                           |
|                      | մվ- <b>Ն</b> ուժ                  | hp toy-ir              |                          | $\Gamma^{nn}Fg^{-}/h_{l}$    | $losec - \langle ir$ | -{ir                                   |                                                       | मा-मार्थ                | ap-pey                                        |                           |
|                      | h-13-11                           |                        |                          | EgnuT                        | los eç               | ,                                      |                                                       | <i>ப்ள−ய</i> ந          | kəd-ak                                        |                           |
|                      | дт-ш <i>Ө</i><br>Өпп-Ш            | up toy-ak<br>hp toy-ik |                          | 74-64nu<br>24-64nu           | losec-ak<br>losec-ik | is de                                  |                                                       | dim-mb                  | qm-wjg kəd-ark (-ak)<br>qm-wb kəd-an.         |                           |
|                      | ny-bud                            |                        |                          | ով-նդում                     | losec-in.            | -in.                                   |                                                       | •                       |                                               |                           |
| Imp.: sg.            | В. Впл                            | tox                    |                          | Tunk                         | ō80Į                 |                                        | Imp.: sg. 4hm                                         | 4hm                     | kid cf. us-ir                                 |                           |
|                      |                                   | LR toy-ek.             |                          | Inuby-kp                     | losec -ek.           | -ek.                                   | pl.                                                   | pl. 4m-4g               | $k\theta d$ - $eR$ of. $us$ - $aiK$ $(-aR)$ . | K (-aK).                  |

## Kap. IV. Verbalnomina.

#### I. Infinitiv.

- § 393. Die Präsensstämme auf -e, -a, -u haben ihren alten Infinitiv bewahrt. Beispiele:
- a) von e-Stämmen die Infinitive: ասել 23 8, 47 26, գիտել 9 5. 6, գրաւկնել 71 11, 77 18, ծախել 47 23, 73 11. 18, L. 155 12, կարգել 21 21, ճանչել 25 16, 81 15, ուպել 17 14, 19 16, 23 5, 25 8, պահընջել L 158 10, գճարել 81 18, դարձընել 79 3. 4, 81 16, իջցնել L 186 6, կեցցընել 23 11. 12, 31 10, 61 7, 67 14, բլայթել 19 21, մունեակել 75 14, ջալընջել 19 21, 23 17. 18. 24, 69 18 etc.
- c) von u-Stämmen die Infinitive: waturg 11 14. 16, 23 17. 20, 29 4, 69 17, bepareng 11 2, 73 9, Fague 41 18, whitereg 15 25 etc.

Infinitiv der i-Themata. — Als in der classischen Hochsprache nach Verdrängung der III Person sg. Impf. auf -ier durch die jüngere Analogiebildung auf -er (vgl. oben § 366) die Imperfektformen der i-Stämme äußerlich ganz mit denen der e-Stämme zusammengefallen waren, war es naturgemäß, dass auch der ursprüngliche Infinitiv auf -il der i-Stämme unter der Wirkung des Analogieprinzips von dem el-Infinitiv der e-Stämme verdrängt und ersetzt werden musste, um so mehr als zu der Form -il die obliquen Kasus -eloy, -elov mit e gehörten: die streng classische Litteratursprache erkannte demnach den i-Stämmen nur einen Infinitiv auf -el zu. Dass jedoch in Wirklichkeit in der lebenden Volkssprache des Altarmenischen die ursprüngliche Form auf -il noch nicht völlig untergegangen war, das verraten die bei bestimmten alten Autoren mit nicht streng classischer, mehr vulgärsprachlicher Diktion noch vereinzelt und versprengt zugelassenen il-Formen. An eine ältere Überlieferung und noch in der Volkssprache vorhandene Unterströmung knupft offenbar das Kilikische an in der Infinitivbildung der i-Stämme: die Passivstämme auf -vi haben im Kilikischen ausschließlich den Infinitiv auf -il. Z. B.: Inf. պսակուիլ (zu pr. պսակուին) 55 4; վճարուիլ, վճարվիլ (zu pr. վճարուիմ) 71 12, 81 21; պահուիլ (zu pr. պահուիմ) Rb ճհ;

աւտվիլ (zu pr. ուտվիմ) Geop. 120; ցանուիլ (zu pr. ցանուիմ) Geop. 66. Ebenfalls erscheinen von eigentlichen i-Stämmen die Infinitive auf -իլ -il: դատստնիլ (pr. դատստնին) 23 5, 25 27, 59 11; Հազմիլ (pr. Հազմիմ) 73 17; փօշաննիլ (pr. փօշաննիմ) 83 26; ապրիլ (pr. ապրիմ) Rb 📆; դատիլ (pr. դատիմ) Rb 📆; Հայտիլ (pr. Հայտիմ) Rb ճՀ; այրիլ (pr. այրիմ) Mx. Her. 119 etc. Zwar findet sich daneben noch (namentlich in Ass. Ant.) die classische Form auf -ել -el: z. B. ապրել (pr. ապրիմ) 9 8; դատստնել (pr. դատոտնիմ) 27 14, 61 11, 67 15; ծնանել (pr. ծնանիմ՝) 19 23; կովել (pr. կովիմ) 33 8. 12, 59 34; Թեռնել (pr. Թոնիմ) 9 8; ունել (pr. ունիմ) 19 24; լինել (pr. լինիմ) 9 7; da jedoch die Form auf -4, -el sich bezeichnenderweise bei solchen Stämmen vorfindet, die wesentlich unverändert aus der alten Sprache tiberkommen sind, während andrerseits die Form auf -h, -il sich vorzugsweise bei lautlich veränderten und von den betreffenden classischen abweichenden Präsensstämmen, sowie bei dem spez. mittelarmenischen Passivstamm auf -vi vorfindet, ist entschieden der Infinitiv auf -h/ -il als der echtkilikische und volkstümlichere anzusetzen. Zur völligen Verdrängung der Form auf -4, -el bei den gewöhnlichen i-Themen, bei denen sie noch zugelassen sein mochte, war entscheidend die Analogiewirkung der Passivstämme, da, wie oben bemerkt, sämtliche Passivstämme auf -vi prinzipiell auch in der Schriftsprache nur die :7-Form bildeten.

### II. Partizipia.

# 1. Partisipium auf -oq (-miq) -oγ.

§ 394. Als uneigentliches Partizip mit mehr nominaler als verbaler Natur hat sich im Kilikischen erhalten, das auch noch im NA. fortlebende¹) alte Verbalnomen auf -nq -oê = kilikisch -oq (-wiq) -oq (vgl. Lautl. § 71 Anm.). Hinsichtlich der Bildung hat sich in den meisten Fällen die alte Norm erhalten; so z. B. quoq (-wiq) 81 16, 83 9, 85 6, 73 13, 69 17, Rb \(\overline{\dagger}\), \(\ove

<sup>1)</sup> Z. B. im Tf. (Petermann Abh. d. Akad. d. Wiss. zu Berl. 1866 p. 81), Ag. (S. Sarg. p. 105 ff.), Ach. (Tom. Dial. v Ach. p. 66) u. s. w.

շահաւղ Rb ճա; ուզօղ (-աւղ) 23 11. 14. 15, 63 19, 69 8; ուսցնաւղ Rb 5/h; 2m/p200 (-min) 69 4; p2mon (-min) 31 6. 12, 59 38, Rb ճեւ ճլ: անցնաւղ Rb ղէ; դատըոտնօղ (-աւղ) 59 39, 61 7.8.12.18.22, 63 5. 7, 67 13. 14; melion (-weig) 23 18, 63 14. 11. 12, 77 12, Rb 6, գնացօղ (-աւդ) Rb  $\overline{\delta \mu}$ ; արբեցաւղ Rb  $\overline{\mu}$ ; Հոգցօղ (-աւղ) = cl. Sugargung 41 17; upranty Rb 49. Teilweise jedoch weicht die Bildung dieses Verbalnomens vom Classischen ab und nähert sich schon dem in der neuarmenischen Schriftsprache geltenden Schematismus, wonach sämtliche Verba mit Ausnahme der a-Stämme das Suffix -oy an den Präsensstamm setzen, die a-Stämme dagegen an den Aoriststamm<sup>1</sup>). So kl. unfung (-unlg) 57 10. 21, 61 14 für cl. ωρωρης (vereinzelt ωπίνη), na. ρίνος; kl. գանօղ (-աւդ) 63 16. 22 für cl. գտող, na. գտնօղ ; kl. սպաննօղ (-աւդ) Rb dw, he, he, se, se fur cl. uyuung, na. uyuung; kl. wanoo (-miq) Rb 4q für cl. mnnq, na. mnboq. Merkwürdig ist die in Ass. Ant. 9 13 belegte Form Swulfvogwg, Gen. plur. von Swulfvog, gebildet von dem Präsensstamm, abweichend sowohl von aa. Հասկացող als von na. Հասկրցօղ.

#### 2. Partizipium Futuri (Gerundiv).

§ 395. An Partizipien auf -lh finden sich belegt: puppe-bhlh sannehmbar, gültig 53 6, 59 36, Rb & q; wupanh sunverzeihlich Rb hh; wupanh sunheilbar Rb &. Im NA. ist dieses Nomen zum Gerundiv auf -lik erweitert?): die oben § 259 angeführten uneigentlichen Plurale auf -lhg deuten darauf hin, dass jenes neue Gerundiv sehon in mittelarmenischer Zeit in Formation begriffen war; dadurch erklärt sich die Seltenheit der Bildung auf -lh im Kilikischen.

§ 396. Die aa. Bildung auf -<sub>Ing</sub> ist verdrängt und ersetzt durch ein neues Gerundiv auf -<sub>Ing</sub>, ursprünglich Dativ singularis des Infinitivs, analog wie die untergegangene Form auf -<sub>Ing</sub> den Dativ pluralis darstellte. Schon Smpad zeigt: mumb<sub>Ing</sub> whunch > Tier zum essen, essbares Tier « Rb Cap. 54; np gunph<sub>Inc</sub> (für -<sub>ng</sub>) <sub>I</sub>füh > was sich ausgraben, durch Bergbau gewinnen lässt«

<sup>1)</sup> Vgl. Aid. II § 273.

<sup>2)</sup> Hierüber sowie über die andern neuarmenischen Verbalnomina vgl. Aid. II 102 und 104. Nur die Schriftsprache lässt die Form auf -k noch zu als Klassizismus.

Rb Cap. a. In dem etwas jungeren Mr B ist dieses Gerundiv ganz gewöhnlich; so z. B. Cap. I : 4 Sulbing ababat » die schmelzbaren Droguen«; Cap. ձոր։ Հայելոյ դեղերն »die schmelzbaren Droguen «; Cap. ձձը։ զայլ դեղելն որ Հալելոյ է եւ զայլ դեղելն np wquqqu & die tibrigen Medikamente, sowohl die schmelzbaren als die mahlbaren; Cap. ap: 4 Superfust Supers die schmelzbaren (scil. ,Droguen') schmelze«; Cap. ad: juju akafkanju' qap Հայելոյն է՝ Հայէ »von diesen Droguen schmelze die schmelzbaren«; Cap. որել գայն խիժերն՝ որ չէ լոսելոլ »diejenigen Harze die nicht pulverisierbar sind«; Cap. 🗗։ ի վերոյ դրեայ դեղերդյա ajaukjaju jauk von den oben erwähnten Droguen zerstoße die zu zerstoßenden«; Cap. ճիև։ գլոսելոյն (seil. դեղերոյն) »die zu zerstoßenden«; Cap. ե՞ղ։ ի խիժերոյն՝ որ չեն ծեծելոյ՝ դուն ի burn the von den Harzen schutte diejenigen hinein, die sich nicht zerstoßen lassen«; Cap. միա : գոր Հեշան է ճանչելոյ՝ մենք midd upbymg was angenehm zu erkennen ist, haben wir nun geschrieben«. In Mr A p. 115: գաղաղոյն ի դեղերոյս ադա ›die mahlbaren unter den Medikamenten mahle«; p. 116: գաղալոյն »mahle die mahlbaren«. Die Beispiele zeigen, dass seiner Natur gemäß dieses Gerundiv sowenig wie das aa. auf -ing deklinierbar ist. Im Neuarmenischen setzt es sich fort als Gerundiv auf -lu, worüber Näheres bei Aidynian II 102 ff.

#### 3. Partizipium Präteriti.

§ 397. Partizip auf -b<sub>L</sub> -iel. — Das altarmenische Partizipium präteriti auf -b<sub>WL</sub> -eal ist lautgesetzlich (nach Lautl. § 79 c) zum Partizip auf -b<sub>L</sub> -iel geworden. Es wird in dieser neuen, mittelarmenischen Lautform von sämtlichen Verben, auch von dem neuen u-Passiv gebildet und stimmt in der Bildung mit der classischen Grundform dahin überein, dass regelmäßig die Verba mit einfachem Aorist das iel-Partizip vom einfachen Aoriststamm bilden, die Verba mit zusammengesetztem Aoriststamm; die e- und i-Stämme jedoch mit zusammengesetztem Aoriststamm auf -b<sub>g</sub> bilden es nicht von letzterem sondern von der Wurzel d. i. dem Verbalstamm. Dazu folgende Belege:

§ 398. a) Von Verben mit zusammengesetztem Aoriststamm auf -bg: winnwihr[1] anvaniel (= cl. winnwihru] V. winnwihr ;  $qibl_1^2$ )  $kn^iel$  (= cl. qibru] V. qibrl; qnqbl3)  $koz^iel$  (= cl. qnqbru] V. qnqbr5; qnul6  $kr^iel$  (= cl. qpbr6)  $kr^iel$  (= cl. qpbr6)  $kr^iel$  (= cl. qpbr6)  $kr^iel$  (= cl. qpbr6)  $kr^iel$  (= cl. qpbr7)  $kr^iel$  (= cl. pibr6)  $kr^iel$  (= cl. pibr7)  $kr^iel$  (= cl. pibr8)  $kr^iel$  (= cl. pibr9)  $kr^iel$  (= cl. pibr9)  $kr^iel$  (= cl. pir9)  pi

<sup>1)</sup> Pt > shum wincold > wenn nicht genannt hat < 55 8. գանի լինի »wenn gekauft hat« 47 20, 49 3; (լինի) գնել »(hat) gekauft« 47 11; (լիներն) գնել »(haben) gekauft« 55 25. 3) // Lip qualty >hat uriniert B Jpg. 4) Ft / huh 4, muchub, wenn er gepfändet hat« 71 20; apuchul, bu sie haben gepfändet 77 19. 5) qpb/ + >hat geschrieben« Rb 5p, 5pn; qpb, bug wir haben geschrieben« 47 31, 55 15, A 273, Rb 4, 14, 4q, 5, 6dp, 6db, 61, 6p, B Jon; brug qubl wir haben geschrieben « B de, Idq, I fum, I fut, Rb deg, dde, ddg; Pt qpb/ th wenn ich geschrieben hätte« 93 s, Rb /1; qpb/ tp er 6) qual (£) >(hat) befreit< 63 20; hatte geschrieben« Rb 17, 647. pt quantity shat nicht befreit« 63 20. 21. 7) որ *ինի ընծայել* »welche 8) np Fuht the dass du eingelöst hättest« geboren hat < 55 5. 9) Inquite to shat versammelt 15 15; Inquite them shaben 10) [füh hungh] >hat betrogen « Rb ζμ. 11) [μ] μ] versammelt« 35 15. bu shast an dich gerissen« 57 19; hyby & shat an sich gerissen« 57 24. 12) & humple, shat geschont Smp. Chron. p. 650. 13) ծախել լինի >hat verkauft< 17 13, 63 23, 65 2; [] t [[[uub &u[ub]]] > wenn sie verkauft haben« 19 23; & what yerkauft« 63 20, 65 3; up & & what yerkauft« 63 20, 65 3; up & & white were 14) 3434/ 4 >hat geschlagen < 61 9. verkauft hat < 65 5. hat gebunden B ddp. 16) Gt hwpath hibit wenn ver-17) np 4mpb, & welcher abgeschnitten hate heiratet haben« 49 11. 18) For light the swenn untersagt hat 49 14. 19) & Sunding »hat geboten, befohlen« Rb 4q, \$\langle \frac{\delta\_p}{\delta\_p}\$, \$\langle \frac{\delta\_p}{\delta\_p}\$, \$\langle \frac{\delta\_p}{\delta\_p}\$; \$\langle \frac{\delta\_p}{\delta\_p}\$ shat nicht erlaubt Rb 4p; Fl 4mdf phung wenn erklärt hat 13 31.

(= cl.  $\zeta_{pundinghole}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}$ ;  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hargevoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hardevoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hardevoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hardevoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hardevoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hardevoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hisiel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hardevoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hisiel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) hardevoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) sancoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) sancoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) siniel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) sancoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) siniel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) sancoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) sancoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) sancoriel (= cl.  $\zeta_{pundinghole}^{20}$ ) v.  $\zeta_{pundi$ 

<sup>20) &</sup>amp; Suphtraphy shat geehrt Rb 77. 21) *է հրամայել* »hat befohlen« Rb 49; apulu Spulugh bug wie wir verordnet haben« 22) np 2f Spuchpb1 dass er nicht vorgeladen hat« 9 24. 23) np & Summumby >dass eingesetzt hat< 29 21; qnp &file qpm/ Suumumb/ >was schriftlich fixiert hatten< 3 11. 24) Pt 25) յեսել լինի մախել լինի »wenn er verschleudert hat« 17 12. shat geweilt B dt. 26) shelf to hat erwähnte B 4t; shelf bug »wir haben erwähnt« B der, det; sie haben erwähnt« B deu. 27) / huh hubphb/ >hat gefärbt« B dhq. 28) *թե շանցնել լինի* »wenn verschleudert hat« 45 18. 29) / huh 2 mpdh/ >hat bewegt < Mr B b. 30) & 2/50 by >hat zubereitet« B Ily; Pt 1/50 p 2/50 by >wenn erworben hat« 47 30; up [huh zhuh] »dass erworben hat« 47 11; [44] շինել (լինի) »wenn erworben (hat)< 49 4; լինին շինել »sie haben erworben < 55 25, Rb 4. 31) 2 pupp null (4) > (hat) gestoßen < 31 13; շրարտնել (լինան) »(haben) gestoßen« 31 3. 32) պահել լինիս »hast aufbewahrt B 1/4 m. 33) + wwpqb.b. >hat geschenkt« L 185 10. 11. 19. 20; tp wwpqbrby >hatte geschenkt< 3 13. 34) պարել լինի »hat befestigt B & on wint thing der befestigt hat Rb dup. ums dimble > hat bestimmt < Rb /4, B &&, deb, deb; umudimble bug >wir haben bestimmt< A 292; ພະພົດໃໝ່ໃນໄດ້ ໄດ້ນ >sie haben bestimmt< B δρ, δθθ; bu ums diwuby sie haben bestimmt« Bb p, hw, δήξ. 36) umph (shumb) >(haben sich) bereitet < 35 15. 37) վճարել լինի >hat bezahlt< 77 2, 81 22. 38) gudi bu shast geseiht B &b.

V. gudhf;  $p_j$   $mh_j$   $^{39}$  k  $^{40}$  (= cl.  $^*$   $p_j$   $mh_j$   $^{40}$   $^{40}$  $q\check{z}d^{i}el \ (= cl.\ m.dmbm_{j})\ V.\ odmbd \ ;\ olumb_{j}^{41})\ ogd^{i}el \ (= cl.\ m.lumbm_{j})$ V. olumbas;  $m_{ij} = \frac{42}{2} \frac{otr^iel}{el} = \frac{el}{el} * m_{ij} = \frac{el}{el} = \frac{el}{el}$ կել <sup>43</sup>) dahrgʻel (= cl. \*տահրկեայ) v. տահրկեմ ; տրֆընդել <sup>44</sup>) dəfəndiel (= cl. \*տրֆընդեալ) ∨. տրֆընդեմ ; Համրերել 48) ham $per^{iel} \ (= \ cl. \ \mathcal{L}_{uulphphul}) \ v. \ \mathcal{L}_{uulphphul} \ \mathcal{L}_{i} \ \mathcal{L}_{uulphphul} \ \mathcal{L}_{i} \$ Sambuj)  $\nabla$ . Sambi  $\mathcal{S}$ :  $a_{ij} = a_{ij} + a_{ij} = a_{ij} = a_{ij} + a_{ij} = a$ ստեցրել $^{48}$ ) ste $zr^iel$  (= cl.  $^*$ ստեցրեալ)  $\vee$ . ստեցրեI: բաժնել $^{49}$ )  $pažn^iel \ (= \ cl.$  բաժանեալ) v. բաժեին; դատրստնել $^{50}$ )  $tadostn^iel$  $(= \text{cl. } quantum unutulum) \ \forall. \ quantum unutuh f : \ qhu b f ^{51}) \ tib^iel \ (= \text{cl.}$ դիպեալ) v. դիպիմ : եփել $^{52}$ ) e $\dot{p}^iel$  (= cl. եփեալ) v. եփիմ : Թաфы 53) tapiel (= cl. թափեալ) v. թափիմ; խառնել 54) хатпіеl  $(= \text{cl. } [pun \hat{b} pun \hat{b}]$   $\forall$ .  $[pun \hat{b} pun \hat{b}]$   $(= \text{cl. } [pun \hat{b} pun \hat{b}]$ v. խօսիմ ; կտրմիել 56) garmriel (= cl. կարմիետլ) v. կտրմիիմ ; Հալծել $^{57}$ ) halj  $^{i}$ el  $\stackrel{\cdot}{(}$  = cl. Հայածեալ)  $\triangledown$ . Հալծիմ ; Հանդիպել $^{58}$ ) handibiel (= cl. Հանդիպետյ) v. Հանդիպիմ ; Հաւնեյ<sup>59</sup>) haon<sup>i</sup>el

<sup>39)</sup> pumb, 4 > hat geschlagen < 31 12. 13, 61 9. 40) of untry & >hat geschenkt« 63 20; odunt (լինի) >(hat) geschenkt« 65 2; թե լինան odub, wenn sie geschenkt haben 19 23. 41) & olymby shat ge-42) weaph fish shat bewilligt 21 17; the weholfen « B III q. 43) www.fplf f > hat tiberwunden < B off q; ant, hat bewilligt 83 17. yt mmsρht, >hat nicht besiegt« Β ψη. 44) տրֆընդեր ես »hast Einsprache erhoben < 23 10; m\$until \$\frac{1}{2}\$ shat verboten < Rb \$\frac{1}{2}\$. համբերել լինայ »wenn Frist gewährt hat« 23 23. 46) մոտել էին »waren abgefallen« Het. Kor. 481. 47) np nught phant dass gefor-48) mp umbaph, phum, d'où il se serait éloigné« 49) որ բաժնել լինայ »dass sich entfernt hat« 15 11; որ 50) (չես) դատրսանել pustible 4 dass sich entfernt hat 13 9. »(hast nicht) Klage erhoben« 67 11; որ դատրսանել լինի »welcher Klage erhoben hate 43 11; op ammenumble phump welcher Klage erhoben hate 51) // h 4/4/6/ >hat getroffen A 245. 52) bruhby & sist gekocht, ist aufgewallt« B J.L. Jyq. 53) / huh duuhb, hat sich verrenkt« B áfust. 54) / huh humub, hat sich vermischt B deg. 56) hwpship fish shat sich gerötet. B shy. gesprochen« 23 23. 57) phih ζωιδω, shat sich abgemtiht« Rb 4μ. 58) լինի Հանգիպել >ist begegnet B & . 59) Suchly bu sind übereingekommen« Rb /29.

(= cl.  $\zeta$  unifor;  $\psi$  unifor  $\psi$  unifor  $\psi$  unifor  $\psi$  uniformatical  $\psi$  uniformatity  $\psi$  uniformatical  $\psi$  uniformatical  $\psi$  uniformatical  $\psi$  unif

§ 399. b) Von Verben mit zusammengesetztem Aoriststam auf -wg: wughtel asçiel und asiel (= cl. wuwghwt) v. wuhd; quuyhtel kosaçiel (= cl. quuyhtel) v. quwd; quuuyhtel kosaçiel (= cl. quuuwghwt) v. qounuwd; huwghtel (= cl. huuuwghwt) v. huumuuhtel kosaçiel (= cl. huuuwghwt) v. huumuuhtel kosacçiel (= cl. huuuwghwt) v. huumuuhtel kollonghtel (= cl. huuuwghwt) v. huumuuhtel v. huumuhtel (= cl. huumuhtel (= cl. \*lumuhtel (

<sup>60)</sup> wangh fish shat sich erkältet B qq, dq. 61) dwanschles ist entkräftet B dq; dwanschi fish sist ermattet B dq. 62) dp. 4qb's dp. shat nicht Schaden erlitten 323. 63) dwand & shat Schaden gelitten B ddq.

<sup>64)</sup> wugh, hu shast gesagt 15 15, 23 9; shu wugh, shast nicht gesagt 67 10. 11; np Swifig & him mught > dass or so gesagt hat 11 27; որ ասցել լինայ »dass er gesagt habe« 15 10; ասցել է »hat gesagt« B Ily; L wught, shat gosagt Rb Shu; daneben Muh wuh, shat nicht gesagt Rb 6hp. 65) Fl quaght thip wenn or gegangen ist. 77 11; ξ quagh, sist gegangen Rb ζμ; quagh, ξ sist gegangen B dpq. 66) At quesumply ship wenn vertrocknet (paralysiert) ist B daq. 67) the humgh ist stumm geworden B ship. 68, որ խոստացել յինայ »welcher versprochen hat« 27 17. 69) ծանդրցել լինի »ist 70) Saulgbe phuh sist erkältet B Joq. schwer geworden« B spp. 71) Swembybe & hat sich genähert B sp. spq. sist geblieben « 79 18, 83 19; & Mungh, sist geblieben « Rb fut, dt, dpq, 73) zwingbi ifih >hat sich vermehrt« A 19; zwingbi ! 74) ng sugh [ + sist genesen B Inq. >hat sich vermehrt« B Jpq. 75) shafel shat erfahren Rb 36. 76) // / / / / sist dagewesen« 57 24, 67 12; [huhu hugh] sind dagewesen« Rb ada. 77) [iligh] | | | hup > hat sich erfüllt < 75 24.

`imghul) V. [Thims'; Jhehlghl $^{78}$ ) heveloiel (= cl. \* Juchlandhul, wirklich vorhanden wauchlunghul) V. Jhehliums'; acahghl $^{79}$ ) uteoiel (= cl. \* acahghul) V. acahums'; dumaedghl $^{80}$ ) vaduzoiel (= cl. \* dumaedunghul) V. dumaeduns'; anuauhlghl $^{81}$ ) darbeloiel (= cl. \* anuauhlunghul) V. anuauhlums'.

§ 400. c) Von Verben mit einfachem Aoriststamm: phph [82] periel (= cl. phphm) V. phphd; Luibl [83] haniel (= cl. Luiblm) V. Luibld; L

<sup>78)</sup> steblight t shat zugenommen B stet. 79) steh mentyble sist angeschwollen B step; fet mentyble stem swenn angeschwollen ist. B step. 80) stemmerstellight sist entkräftet. B st. 81) bflemmenstellight stemmenstellight skenn in Dürftigkeit geraten sind. 53 12.

<sup>82)</sup> զինչ լինի բերել »was gebracht hat 45 13; բանի չլինի բերել >so lange nicht geboren hat 49 12; hpp >//hh phph/ >wann nicht ge-83) blu Sambly shaben gezwungen Rb fug. boren hat < 55 12. 84) Sink \_ \_ \_ \_ \_ \_ ist eingegangen < 47 3; \_ \_ \_ ful \_ Sink \_ \_ ist eingegangen < 85) but wifete shabe gethan . 57 17; about wifete >habe nicht gethan < 63 4; wyphy bu >hast gethan < 15 16, 57 18; wyphy b >hat gethan < 27 12. 14, 29 18, 61 9; >hat nicht gethan < 27 8, 29 17; wyphr /huh shat gethan < 35 17; /huh wyphr shat gethan < 57 27, Rb  $h\mu$ ,  $h\mu$ ,  $h\mu$ ,  $h\mu$ ,  $h\mu$ ,  $h\mu$ ,  $h\nu$ , hէար այրել »wir hatten gethan« Smp. Chron. 651; են այրել »sie haben gethan Rb [4]; wyph [hum's shaben gethan 61 11. 86) & bribri >ist ausgetreten « 13 21; b/b/ & >ist herausgekommen « 13 9, Lied Lev. Dul. 539; Fl. ish bib wenn hervorgekommen ist 47 33; ish bib >ist hinaufgestiegen « Rb ad; byb, bu >sind ausgetreten « 49 15; bu byb, 87) որ արիացուցել լինայ »welcher suf->sind ausgetreten< 49 32. 88) [It haggargh, to wenn er merksam gemacht hat« Rb δ/νμ. bewiesen hätte« 33 18, 35 31. 89) *թե յասել ցուցել լինի* »wenn hinzugestigt hat 47 20; and the former land was hinsugestigt habone 90) Ft siftif granagh, wenn nicht gezeigt hat 919. 91) happened to hat verlorene 63 21, Rb of ; up happened the was er

where V is installed in the V 
92) է ընկել sist gefallen « B միդ ; լինի ընկել verloren hat « Rb δμ. >ist gefallen « B she, Lied Lev. Dul. 539; eult i fuh >ist gefallen « B shq. 93) Lt. 4 sist geschehen« 27 18, 77 19; 4 Lt. sist geschehen, geworden« 19 22, Rb 4, 17, \$\overline{Ap}, \overline{Ad}, \overline{Add}; \overline{Bb} \overlin 19 14, 47 38, 55 12, 57 25, Rb 🛵 ; լինին լել »sind gewesen« Rb ա ; չլինի /b/ >ist nicht geworden, geboren < 45 18, 47 21. 31, 55 26; Lp /b/ >war gewesen « Smp. Chron. 650. 94) & Smult sist gekommen Rb &d. the; μβτρ ζωντη >ist nicht angekommen < 77 14. 95) Marky 1; >ist gestorben < 23 16. 17, 37 14; [Fl. [his] dank] >wenn gestorben ist < 49 35; Fl. Mank, phile wenn gestorben ist 21 13; Fl. phing Mank, 96) Lumb (4) >(hat) gesessen< >wenn gestorben ist« 23 15. 16. 97) //u/ Pager >hat hinterlassen < 51 3. Lied Lev. 540. hast genommen < 57 19; until t > hat genommen < 65 s, B  $\delta q t$ , Rb  $\delta q$ ; / hat genommen 47 4. 16. 17. 21, B 4 γ, Rb 5μ, Δb, 7b, Δζη; լլինի առել shat nicht genommen« 85 4; զինչ առել լինայ swas genommen hate 19 13; wast the shat genommene 55 18, Rb 5p, sh; վասն զի են առել »weil genommen haben« 49 32; թե առել լինան > wenn genommen haben < 53 16; tp wate senommen < 3 12. 99) Lung bugach wir hatten nicht geschworen « Smp. Chron. 651, 100) this quely shat gefunden Rb 5; up quely 4 swelcher gefunden 101) + hist abgestiegen B The fifth hist abgestiegen « B IIII; hill » ist abgestiegen « B III. 4 shat begonnen« B III, IIII. 103) by by bin gekommen < 11 17; byb, & sist gekommen« 67 15; byb, byb, byb, wir sind gekommen« 104) 4 m/f / habe besessen, innegehabt < 23 9; 13 13, 59 12. 13. 39 16. 17, 57 20, 67 9. 28; \under \u Bt hunt philis wenn sie besessen haben < 39 18. 105) չ*լինսի կերևլ* >hat nicht gegessen « B Ily.

կերեալ) ՀԱ ուտեմ ; տվել  $^{106}$ )  $dv^iel$  (= cl. տուհալ)  $\nabla$ . տամ ; տարել  $^{107}$ )  $dar^iel$  (= cl. տարեալ)  $\nabla$ . տանիմ ; բնդունել  $^{108}$ ) əndun $^iel$  (= cl. ընկալեալ)  $\nabla$ . ընդունիմ ; դրել  $^{109}$ )  $tr^iel$  (= cl. եղևալ)  $\nabla$ . ղնեմ .

§ 401. d) Passive Partizipien:  $\mu u \mu \iota \mu \iota \mu_{\ell}^{110}$  gabviel (cl.  $\mu u \iota \mu \iota \mu_{\ell}$ ) v.  $\mu u \iota \iota \iota \mu_{\ell}^{111}$ )  $\iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  v.  $\iota \iota \iota \iota \iota$  u. s. w.

§ 402. In den Geoponica (Edit. Venet. 1877) ist das Partizip auf -b\_l -iel nicht zugelassen und durchgehends dafür das Partizip auf -bwl -eal gesetzt. Das iel-Partizip war natürlich schon in der lebenden Sprache vorhanden, da bereits bei Mechitar Heraci sich folgende Beispiele davon finden: pubbl<sup>112</sup>) prniel (cl. pubbwl) v. pubbl<sup>113</sup>) tadiel (cl. qw-wbwl) v. qwwbd; pubwl<sup>114</sup>) enjayiel (cl. pubwybwl) v. pubwl<sup>115</sup>) xmiel (cl. pubwyb v. pubbul) v. pubbl<sup>116</sup>) gdriel (cl. pupbwl) v. qwwbl<sup>117</sup>) haytiel (cl. jwqbbwl) v. jwqbbl<sup>118</sup>) hamiel (cl. jwybwl) v. jwdbl<sup>119</sup>) hišiel (cl. jklbwl) v. jbl<sup>119</sup>) hišiel (cl. jklbwl) v. jbl<sup>119</sup>) bagsiel (cl. ywqwbwl) v. ywwhubl<sup>120</sup>) bagsiel (cl. ywqwubwl) v. ywwhubl<sup>121</sup>) bagsiel (cl. ywqwubwl) v. ywwhubl<sup>121</sup>)

<sup>106)</sup> milki shat gegeben (17 13, 53 6; ship milki shat gegeben (81 18, 83 9. 11, Rb \(\beta\mu\); ste milki shim see haben gegeben (49 12, 23 26; big milki see haben gegeben (49 12, 23 26; big milki swir haben gegeben (Rb \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); t milki shat gegeben (Rb \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); t milki shat gegeben (Rb \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); milki \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); hat gegeben (Rb \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); milki \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); hat gestihrt (Rb \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); milki \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); shat gestihrt (Rb \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); milki \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); wenn gestihrt haben (Rb \(\frac{\pi}{\pi}\mu\).

108) shat sebracht 55 21; ship swenn empfangen hat 9 18. 19. 109) sphi \(\frac{\pi}{\pi}\mu\); shat hinterlegt (75 8; sign sphi sphi swelche sestgesetzt hat (75 4; ship \(\frac{\pi}{\pi}\mu\)) wenn gebildet haben (55 24; ship \(\frac{\pi}{\pi}\mu\) wenn gelegt haben (19 23.

<sup>110)</sup> so dass gehört worden ist« 9 7. 111) np ship so dass gehört worden ist« 19 15.

Aus Mx. Her.: 112) puruh macuhu shast ergriffen « 81. 113) qu'updh'u quant phu shat den Körper angestrengt « 20. 114) phuh puo mpt pshat hervorgebracht « 134. 115) phuh pudh shat getrunken « 91; pudh shat getrunken « 91; pudh shat getrunken « 91; pudh shat niedergeschlagen « 39. 117) supple phuh shat angedauert « 40. 119) shet pudh shat angedauert « 40. 119) shet pudh shat erwähnt « 31; shet t shat erwähnt « 120. 120) upuhuh b'u seind geschwunden « 39. 121) b'u hapab shaten versucht « 120.

porciel (cl. mpakmi) v. mpakmi; pmzkili; pmzkili? Rasiel (cl. pmzkmi) v. mpphi; pmpanukili?
v. pmzkil; mjpkili3) asriel (cl. mjpkmi) v. mjphi; pmpanukili24)
porposiel (cl. pmpanukmi) v. pmpanuhi; mmmkili25) tadiel (cl. mmmmi) v. mmmhi; mmmkkili26) xarjiel (cl. mmmkhi) v. mminhi; mmmkkili27)
mmmchkili27) vadužiel (cl. dmmmchkmi) v. dmmmchhi; kpkkkgkili28)
ereveçiel (cl. kpkkkgkmi) v. kpkkhmid; mmmchhi; kpkkkgkili28)
geçiel (cl. hpkkhgkmi) v. kpkkhmid; mmskili29) gaçiel (cl. hm-gkmi) v. hpkkhmid; mmskili31)
havelçiel (cl. \* jmkhmgkmi) v. jmkhimid; minhili32) eliel
(cl. kpkmi) v. kiuhid; smmkili33) hadiel (cl. smmhmi) v. smmukid;
ggnigkili34) ççuçiel (cl. gaigkmi) v. ggibhid; stukili35) jniel (cl. stukmi) v. stuhihid; mhukili36) sksiel (cl. mhukmi) v. mhuhid, mhulinid;
mhukili37) desiel (cl. mkukmi) v. mkuminid; mahkili38) dviel (cl.
mnikmi) v. mmid; khkili39) egiel (cl. khkmi) v. mmihili40)
galiel (cl. hmphmi) v. mihid; hhpkili41) geriel (cl. hkphmi) v. mimhili

<sup>122)</sup> thit guzt zum snau hat sich viele Sorge gemacht 40. 123) mjph jhhh sist verbrannt 115. 124) / puppuuli >hat sieh nicht verschimmelt« 110. 125) munt phip >hat sich ermidet, hat 126) fumbile | fibe >ist verbrannt< 115. gearbeitet< 40, 91. 127) fammedby flish sist ermattet, erschöpft< 20, 84. 128) >//// 129) լինի կացել bpbcbgb; sist nicht zum Vorschein gekommen « 134. >ist gewesen < 40. 130) **!- 4 gb.** >ist gewesen < 91. 131) , լաւել ցել //// >hat zugenommen < 124. 132) & bib ist ausgegangen < 15. 133) Lumb, pup ist gebrochen worden < 39. 134) չլինի ցցուցել >hat nicht gezeigt< 134. 135) bpt y fish duby wenn nicht entstan-136) / huh uhuh / hat begonnen « 134. den ist« 45 9. 137) ybru 138) // w/ >hat gegeben < 136. whulf, hast nicht gesehen < 104. 139) / huh blub / sist gekommen < 106. 140) & hat genommen, bekommen < 115; // / / / hat genommen, bekommen < 114. րել լինին »haben gegessen« 40. 142) / huh mmple / hat durchgemacht, ertragen«.

<sup>§ 403.</sup> Während das altarmenische Partizip auf -bw\_ -eal zugleich aktives und passives Partizip ist, ist, wie die obigen Belege zeigen, die jungere kilikische Form auf -b\_ -iel lediglich zum aktiven Partizip herabgesunken. Dass aa. Part. nppbw\_ sireal bedeutet sowohl >geliebt habend als >geliebt worden , pbpbw\_ bereal sowohl >getragen habend als >getragen worden : dagegen kilikisches Part. uppb\_ siriel nur >geliebt habend , kl. pbpb\_ periel nur >getragen habend . Das

Aufgeben der passiven Funktion ist bedingt durch die Entstehung des neuen u-Passivums. Im Classischen, wo Aktivund Passivstamm mit einander identisch waren, musste auch das aktive Partizip präteriti mit dem passiven in der Form zusammenfallen. Sobald nun aber der neue spezielle Passivstamm auf -u ins Leben getreten war, der gleich den übrigen Stämmen das Partizip auf -k, -iel (-km, -eal) bildete, war auch eo ipso für das passive Partizip präteriti ein besonderer Ausdruck gewonnen, da das neue Partizip auf -n.l. -v'el notwendigerweise ein ausschließlich passives war. Mit der Entstehung des neuen passiven Partizips präteriti auf -nelig -viel geht Hand in Hand das Schwinden der passiven Funktion des reinen 'el-Partizips: in der durch Məchitar Heraçi repräsentierten frühmittelarmenischen Sprache, wo das u-Passiv erst in der Entwickelung begriffen ist, und demgemäß ein Partizip auf -nelig noch fehlt — so bei Mx. Her. — erscheint naturgemäß das Partizip auf -b, auch noch mehrfach als passives Partizip (man vergleiche die obigen Belege aus Mx. Her.)1): als solches ist es jedoch völlig untergegangen in eigentlich kilikischer Zeit: denn nachdem neben das frühmittelarmenische aktiv-passive Partizip [ub] ls'el, pbpb] per'el etc. ein passives Partizip [unit | lsv'el, ptpnit | perv'el etc. getreten war, musste nach dem allgemeinen, speziell darin sich manifestierenden Deutlichkeitsprinzipe, dass zwiefach funktionierende Sprachformen die eine dieser Funktionen aufgeben, sobald dafür ein besonderer Neuausdruck geschaffen ist, ersteres aus seiner passiven Stellung von dem neuentstandenen passiven viel-Partizip verdrängt und ersetzt werden. Das Gesagte gilt natürlich nur für transitive Verben; Intransitive und Neutren stehen als solche außerhalb dieses Funktionswechsels des Partizips auf -t-/-iel.

§ 404. Nicht nur die Funktion als passives Partizip, auch die selbständige nominale Funktion hat das Partizip

<sup>1)</sup> Vereinzelt erscheint auch inschriftlich dasselbe Partizip noch in passiver Funktion: so Summumble & sist bestätigt«, Sumble brophyber sei verflucht« vom J. 1215 (Šir. 78). Dagegen aktivisch: brophyber sich habe geschrieben«, Thuke & sich hatte gebaut«, Aube & s

auf -eal in seiner mittelarmenischen Fortsetzung auf -iel eingebüßt; das kilikisch-mittelarmenische Partizip auf -iel ist rein verbaler Natur und erscheint, wie die Belege p. 346—353 zeigen, nur mehr einzig und ausschließlich als Bildungsfaktor von Tempora periphrastica in Verbindung mit dem Verbum substantivum. Die selbständige nominale Verwendung hat sich nur ausnahms-weise erhalten in ganz vereinzelten substantivierten bis ins Neuarmenische hinabreichenden Termini, wie floht heßel (= cl. flohtmel) »Reiter« und »Heer« Smp. Chron. Dul. 623, 646, 648, 668, 670, floht meifel (= cl. flohtmel) »Toter, Leichnam« Rb fuq, Mr A, B, so- wie in den adverbialen: quante (quante, queste) zadiel (zadel, zariel), queste (quante) kaviel (kavel), wortber zu vergleichen oben §§ 312, 316. Aus seiner selbständigen Funktion wurde das iel-Partizip verdrängt durch das mittelarmenische Partizip auf -mo.

§ 405. Partizip auf -ws -aj. — Das in der armenischen Sprachgeschichte zuerst im Kilikisch-Mittelarmenischen auf der Bildfläche erscheinende, bis ins NA. sich erstreckende Partizip präteriti auf -uð -aj ist im MA. rein passiver resp. intransitiver Natur und das eigentliche passive Partizip des Kilikischen, da bei dem Partizip auf -n.t., -viel- der passive Charakter nicht sowohl an der Endung als an dem passiven u-Stamm haftet. Im Gegensatz zu dem passiven Partizip auf -v'el, welches, da eine Spezies des 'el-Partizips repräsentierend, nicht selbständig funktioniert, sondern rein verbale Natur zeigt, hat das Partizip auf -aj beide Funktionen gemeinsam, wobei jedoch in den uns vorliegenden Quellen die selbständige, nominale Verwendung dieses Partizips entschieden überwiegt. Gebildet wird das Partizip auf -aj von sämtlichen aktiven Verben, sowohl Transitiven als Intransitiven, von Transitiven als rein passives Partizip. von Intransitiven als intransitives Partizip; und zwar liegt ihm derselbe Stamm zu grunde wie dem Partizip auf -b, -iel. Hierzu folgende Belege:

§ 406. a) Von Verben mit zusammengesetztem Aoriststamm auf -hg: momo') ajaj v. wohn, wuhpmuno') aniravaj v.

<sup>1)</sup> quality of h guilty wowd selebzehn Kapitel in ein Register gebracht 3 5.
2) withputud's der, welcher Unrecht erlitten hat 39 19.

withputh, withus  $^3$ ) aronaj  $\vee$ . withth, weques  $^4$ )  $\circ$  traj  $\vee$ . weapht, weques  $^3$ ) oryaj  $\vee$ . weques, pushing  $^3$ ) pažnaj  $\vee$ . pushing  $^3$ ) pažnaj  $\vee$ . pushing  $^3$ )  $\circ$  traj  $\circ$  quadring  $^3$ )  $\circ$  traj  $\circ$  quadring  $^3$ )  $\circ$  traj  $\circ$  quadring  $^3$ ) tadostraj  $\circ$  quadring quadring  $^3$ ) tadostraj  $\circ$  quadring  $^3$ ) tados  $^3$ 0) tados  $^3$ 0) tados  $^3$ 0) tados  $^3$ 1) tados  $^3$ 2) tados  $^3$ 3) tados  $^3$ 3) tados  $^3$ 4) tados  $^3$ 4) tados  $^3$ 5) tados  $^3$ 5) tados  $^3$ 6) tados  $^3$ 7) tados  $^3$ 8) tados  $^3$ 9) t

<sup>3)</sup> அயு யயிடும் யிழியம் பியுமுறும் >von allen tibrigen genannten Zeugen « 59 10; զինչ անուանած լինի իր » was ihr zuerkannt worden ist < 55 6; macagpu que winculud phip pp >die Mitgift, die ihr zu-4) ஓய்பிர் யப்புராயக் புகிய்யு >so lange beerkannt worden ist« 57 2. 5) ku manque kd sich bin angewiesen« 41 7; willigt ist« 37 6. է աւղղած sist angewiesen« 41 23; զայն աւղղած մարդն sden an-6) up pudumd phip > welcher getrennt ist« gewiesenen Mann« 83 3. 7) եւ ունան բռնած 49 30; puduudgu >die Getrennten < 49 32. դորօշկերոյն ծայրերն »und sie sollen die Spitzen der Fähnchen erfasst halten . 59 14; pahud ku du bist gefangen . Smp. Chron. Dul. 631. 8) an and this was geschrieben ist 21 15; but and thing wann geschrieben ist 83 27; np qpub quy » was geschrieben steht L 154 25; npufu apud b wie geschrieben ist L 179 4; pp அமைச் das von ihm Geschriebene« 81 6; quad 4 sist eingeschrieben« S.-R. Rb p. 106 § 25. 9) வு புகையைய்கை டி நிர பூரியு >gegen welchen geklagt worden ist« 10) L quumub sist geschieden 49 28. 11) ամենայն իրօք qшришрив »mit Jeglichem ausgestattet« Smp. Chron. Dul. 633. 12) գրկածն »der Geschädigte« 29 11, 57 9. 26, 59 6; գրկած են »sind 13) fumination & sist zur Seite geberaubt« S.-R. Rb p. 119 § 68. schoben, ausgeschlossen, aufgehoben « S.-R. Rb p. 134 § 128. գկտամերին ծալած ծախէ »wenn er die Leinwand zusammengefaltet 15) அயருயரும் சியழ்யக் போழுக்கிற siber verkauftes Erb-16) np hupqund this welches verheiratet ist 49 30; gut« 69 14. թե կարգած լինի »wenn verheirstet ist« 53 1; թե կարգած լինան »wenn verheiratet sind« 53 15; կարդած ու բաժևածքն »die Verheirate-17) hunnud uhhonh sabgegrenztes ten und Getrennten« 49 31. Gebiet 39 21. 22; be fel hupud phuh shu sund wenn es von früher her begrenzt ist« 39 25; q hupubb »das Abgegrenzte« 35 25. 19) 🗜 Համարած »wird gehalten, Sub & sist verordnet< L 177 4. erachtet« 59 37; Sudupud & wird gehalten, erachtet« S.-R. Rb p. 137 § 135. 20) hfdf sainuð bu swenn fortgeschickt sind S.-R. Rb p. 139 § 143. 21) & Suummumuð sist bestimmt, festgesetzt« 17 20, 65 7, 81 12.

daj V. Luumumhu, Lipujud  $^{22}$ ) hilayaj V. Lipujud, Lpunchpud  $^{23}$ ) hraviraj V. Lpunchphul, Lquid  $^{24}$ ) ckaj V. Lapud, duhumd  $^{25}$ ) msxaj V. Luhuhu,  $_{1}$ ,  $_{2}$ ,  $_{2}$  hibay V.  $_{2}$ ,  $_{1}$ ,  $_{2}$ ,  $_{2}$  tumpummd  $^{21}$ ) naxadaj V. Lumpummhul,  $_{2}$ ,  $_{2}$ ,  $_{2}$  timbul,  $_{3}$ ,  $_{2}$ ,  $_{2}$ ,  $_{3}$ ,  $_{3}$ ,  $_{3}$ ,  $_{3}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4}$ ,  $_{4$ 

§ 407. b) Von Verben mit zusammengesetztem Aoriststamm auf -wg, -fg: wqgwb<sup>42</sup>) ayçaj v. wqmd, qnqgwb<sup>43</sup>) koyçaj v. qnqbwd, ggwb<sup>44</sup>) lçaj v. fund.

<sup>22)</sup> Shimilad fulus oder beklagte Gegner 61 8; Shimilad oder Angeklagte < 29 9, 31 19, 33 10. 15, 35 17. 18. 25. 29, 61 2, 63 4. 5. 6; 9 4/10-ျားစိမ်ာ >den Angeklagten< 33 24. 23) *թանի հրափրած կենալ* »80 24) Land phip ist ausgestoßen < 59 28. lange er einberufen ist« 37 6. 25) Julium o majimanga >das verschleuderte Gut < 19 20. »sind erwähnt« S.-R. Rb p. 137 § 137. 27) լինին նախատած (-աձ) »werden für ehrlos erklärt« S.-R. Rb p. 119 § 68. 28) Նոր շինած Samphiblege dieses neugegründeten Vermögens 47 22. 29) qtq ջրած ի վերայ դետին »wie benetzt am Flussufer« Smp. Chron. Dul. 647. 30) um/dwwwd ufwon'u odas festgesetzte Gebiet 39 21; 🗜 um/dwwwd >ist festgesetzt< 47 24, 55 11; ໃໝ່ ພະເປັນພົບພອ >ist festgesetzt< 85 8. 31) umjquod jhuh shat sich in Besitz gesetzte (s'est saisi) 234; bpl யயுடிய**் பு**ம்யு >wenn er sich in Besitz gesetzt hat < 57 7. 32) பண்டியக் the hat sich in Besitz gesetzt 23 2. 33) supud ship sist ausgeschlossen < 61 22; // / / wpwd >ist ausgeschlossen < 61 24. ு அரை நாரா சிரை sein bezeugtermaßen rechtschaffener Mann 81 5; երեր վկայած աղեկ կնիկ »drei bezeugtermaßen rechtschaffene Frauen« 35) այն տահրկած մարդոյն »jenem besiegten Manne« 59 27. 36) 🏃 ist nicht geändert « S.-R. Rb p. 127 § 95. 37) փորձած Swymy sals gerecht erprobt 81 5. 38) nubu >der Geschlagene, Verwundete « 31 10; pumb fib » des Geschlagenen « 31 8.14. ճիճն Հանդիպած »ist oft vorkommend« 35 2. 40) որ Նոտած կենան >welche Sitz führen« 27 9. 41) գտան գյուրջառն փտած »sie fanden den Chormantel verwest« Smp. Chron. Dul. 669.

<sup>42)</sup> be zampup app h shows pout apput angus sund Zucker thue darauf, 20 Dram gemahlenen Mr A und B.
43) hp quagus ppp setwas ihm Gestohlenes Rb shu; fol shuh angus swenn gestohlen worden ist Rb shu.
44) que shuh sist gefüllt Mr A.

§ 408. c) Von Verben mit einfachem Aoriststamm:  $w_{JJ}$   $mod ^{45}$  airaj V.  $w_{J}$   $w_{J}$ 

§ 409. In den Geoponica hat das Partizip auf -ms -aj folgende Vertreter: a) wound 57) ayaj v. wolkd, wolkdad 58) aynjaj v. wolkd, wolkdad 59) airaj v. wolkd, wekpud 60) averaj v. wekpud, pkeknud 61) peveraj v. pkeknud , qwiwd 62) kanaj v. qwikd, qwiwd 63) kovaj v. qwikd, qwwd 64) kraj v. qwkd, kować 65) epaj

Aus Geoponica: 57) wywb >gesalzen< 49, 16. 58) wylubb >geröstet< 90, 96, 116. 59) wyywb >verbrannt< 113, 127. 60) wulpwb >zerstört< 113. 61) pb.bn.mb >genagelt< 221. 62) qwlwb
>geschlagen< 56. 63) qn/mb & >ist gelobt< 122. 64) qpwb &
>ist geschrieben< 105. 65) khubb >gekocht< 96.

<sup>45)</sup> this wipmed sist gethan worden < 57 22. 46) այրոյն երած »hervorgetretenes Blut« 61 18. 19. 47) มนุมชิง ph >des Ermordeten« 48) uhnegud & sist erzogen worden < 63 15. 49) գարկածն 50) Pt this Gaque >wenn entlassen »der Geschlagene« 59 38. worden ist < 55 8. 51) գրաղացն առած ունեին »sie hatten die Stadt genommen« Smp. Chron. Dul. 650. 52) *երկու երդված* »zwei Geschworenen« 65 19; hpps/mod dimpanju >des Geschworenen« 51 16; երդված մարդկաց den geschworenen Männern« 39 12; երդուածջն »die Geschworenen« 57 9; բերդ-/ծևոյն »von den Geschworenen« 51 13. 53) & mpi/md >ist gegeben < 49 25, 51 22; //u/p macmd >ist gegeben < 54) punchud & wird angenommen < 51 22; pup punchud >wird angenommen < 81 10; J. phynchud >wird nicht angenommen < 11 12, 59 31, Smp. Chron. 678. 55) אוֹעלון משנששל sind nicht bekannt« L 156 19; գ ճանչած Համբերութերմն »die zuerkannte Frist« 65 15; ճանչած Համրերութեներն »die zuerkannten Fristen« 23 26; ճանչած ymenes h seines dazu verordneten Gerichtsdieners 9 15; bu danbymd saind zuerkannt« 25 2; թե կարկա ճանչած ամույ լիար swenn die Frau anerkanntermaßen unfruchtbar ist« 21 18; வுறி டு வெய்றவர் வடனம் >jener ist anerkanntermaßen der illegitime« 33 9; கியப்தயக் நடிவுடி அப்படி அப்ப anerkanntermaßen rechtschaffener Mann« 81 5. 13. 56) 4 pm & & sist festgesetzt < 67 7; 4 qpub >ist festgesetzt < 47 26; phip qpub >ist festgesetzt < 77 4; դրած պոմանն »der festgesetzte Termin < 65 28.

V. biftid, quequid 66) zukaj V. queqtid, phinpud 67) andraj V. phimpbd, Pangus 68) tayaj v. Pangbd, Pangubus 69) taraxaj v. Panpmfebel, Gbpb Saulius 10) terehamaj v. Gbpb Saultel, Gp9ms 11) trčaj V. Popler, Pozelind 12) tokmaj V. Pozeler, plened 13) lesaj V. plene P (normalkilikisch jauks), funtiapt sun und 74) xanjrehamaj v. funtižpl-Smalled, francismo 75) xarnaj v. franciskel, frohmo 16) xjgaj v. polybel, pompodad 77) xorovaj v. pompodbel, dashimo 78) jajgaj v. ծածկեմ, ծաղկած 79) jaygaj v. ծաղկեմ, ծեծած 80) jejaj v. ծեծեմ, ðkripmð<sup>81</sup>) jepaj ∇. δkripkst, δmmð<sup>82</sup>) jtaj ∇. δnkst, δpmpmð<sup>83</sup>) jraraj V. Spupbel, huhques 84) gagyaj V. huhqibel, humupues 85) gadaraj v. կшиширый, կβинд 86) głaj v. կβый, կյпид 87) gšraj v. hanks, huhumd 88) gozaj V. huhuks, humumd 80) gddaj V. humbs, կարած <sup>90</sup>) gdraj v. կարևմ, Հայտծ <sup>91</sup>) halaj v. Հայևմ, Համրած <sup>92</sup>) hamraj v. Swifthis, Swimb 93) hanaj v. Swinkis, Swimminus 94) hastadaj v. Smumminki, Summo 95) hodaj v. Sninkil, Sommo 96) ho $daj \ extstyle extstyl$ theome 98) citaj v. theolis, abq pue 99) jeygaj v. abq plus, azısımp-யைத் 100) jšmardaj v. கிரபியமுக்பி, பியடிபிடியத் 101) mazmzgaj v.

<sup>66)</sup> queque >verbunden< 104. 67) நம்மாநம**் >a**userlesen< 124. 68) Dunud »vergraben, eingesenkt« 89. 69) **Jupulumð** >eiternd< 213. 70) Թերենամած »fade« 115. 71) Թըրջած »eingeweicht« 225. 72) Թօշduð »verwelkt« 75. 73) / wwb >zermalmt 20, 77, 87, 89, 107, 111. 74) խանձրէհամած »fade« 105. 75) function >gemischt < 32, 100, 76) **խծկած** »gestopft« 195. 77) funpulud »gebraten « 107. 79) **ծաղկած** »erblüht« 32, 37, 100. 78) dudhud »geborgen« 87. 80) **363m3** >geklopft< 90, 111. 81) & h h w bestrichen, beschmiert« 31, 87, 104, 194. 82) Inmb »gebogen« 67. 83) *ծրարած* »zu-84) huhqud >erweicht< 179. sammengeballt« 104. 85) **կատա**pmd >vollendet< 193. 86) 4 Just > eingesammelt, geerntet< 98. 88) unhumb >zertreten, >zerstampft < 42, 104. 87) 47 nmb >gewogen < 55. 89) ymmað »verschimmelt, verdorben« (v. Wein) 113. >geschnitten, abgeschnitten < 52, 56, 71, 72. 91) Suymo >geschmol-92) Saulpud >erachtet< 220. 93) Sulud >weggenommen, gelöst« 58, 96, 112, 184. 94) \( \square \text{ununumu\delta} \) \( \rightarrow \text{befestigt} \) \( \cdot 25, 63, 104. \) 95) Snamb > riechend, tibelriechend < 116. 96) Sommo sgeschnitten« (v. Weinstock) 71, 72. 97) க்டிரக்கமாகச் 🖚 >சீகை சீகமா, கூறு 98) Land sepicht, verpicht 126. undung? (Geop. Gloss.) 86. 99) Sky gust >gespalten < 124. 100) கூரியமாயல் >beglaubigt< 23. 101) Jug Julund »mit Wurselfasern versehen « 35.

մազմգկիմ, մադած 102) mayaj v. մադեմ, գիաւորած 108) miaooraj V. արտարեմ լատակած 104) hadagaj ∀. լատակեմ լիտաակած 105) histagaj V. "pummyka", zhumb 108) šinaj V. zhuka", zmuhmb 107) čapaj v. smithel, mulumo 108) bagsaj v. muhuhel, musuo 100) bahaj v. պանեն պատարած 110) bandraj v. պատարեն պատասած 111) badaraj V. mmmmkel, mmmpnemas 112) badrusaj V. mmmpnembel, யும்மைச் <sup>113</sup>) bndaj ♥. யும்மங்கி நவக் <sup>114</sup>) čraj ♥. நெங்கி மடிகின்மைச் <sup>115</sup>) sahmanaj V. mwfilithil, mmmulud 116) sadagaj V. mmmulti. ստրած 117) saraj v. ստրեմ, ոմբակած 118) smbagaj v. ոմբակեմ, வரமாக் 119) srpaj v. வரம்கி, டிமாயக் 120) vnasaj v. டியயம்கி, சியயம் Sub 121) vetahaj v. վստանեն, անկած 122) dngaj v. անկեն, ցանած 123) çanaj V. gwilled, chupwe 124) poraj V. chupled, chupawe 125) porcaj V. hapiles, gunque 126) kayaj V. gunqles, gunsue 127) kamaj V. guided, guigulumė 128) kaçaaaj v. guigulutd, obusė 129) ojaj v. odkd. — b) wawymd 130) ayaçaj v. wamd, iniwymd 131) lvaçaj v. ு நாடன்கள் இய்குயத் 192) hnaçaj v. வியம்யர் வடிதயத் 193) takçaj v. யாழம்பார், நுயாக் 184) lçaj v. funcul. - c) யங்டியாக் 186) angaj v. யங்կանին, բեկած 136) pegaj v. բեկեեն, բուսած 137) pusaj v. բուսաին,

<sup>102)</sup> Juguð »gesiebt« 76, 109. 103) Amengad verbunden, geeint 104. 104) juunulund = > h juunulu himb (Geop. Gloss.) 101. 105) //mmw/und >gereinigt < 102, 103. 106) / Subscritet, hergestellt< 54, 86, 102, 104, 186. 107) >gemessen< 55. 108) www. umd > unsureichend < 31. 109) ພຸພາເພື່ອ > sufbewahrt < 101. 110) mmbդրած -- »առւնկ դեռ նոր արմատո արձակետյ «(Geop. Gloss.) 35, 58, 129. 111) պատառած »zerrissen « 46. 112) պատրուսած »gepfropft « 38, 40. 113) www. befestigt < 62. 114) Ipm& >benetzt< 132. dintimé »bestimmt, festgesetzt« 62. 116) www.whw& >getötet< 195. 117) umpmd >zugertistet, bereitet < 186. 118) udumhmé »sertreten«, zerstampft < 178. 119) արդաժ »gereinigt« 73, 122. 120) **#**manus »beschädigt« 74. 121) Jumusus >gesichert, beglaubigt, erwiesen< 191. 122) while sepflanzt 69. 123) gwbud sesiet 39,139. நகை >gegraben < 37, 43. 125) փարձած »erprobt, versucht« 37, 99. 126) puqué »geerntet, eingesammelt« 39, 126. 127) *ஓயபிய*ச் >ggdriickt, ausgedriickt, filtriert« 126. 128) *ըացախած >*5auer 129) obub »bestrichen« 94. — 130) шашыб geworden« 114. >gemahlen< 113, 184. 131) pringué »gewaschen« 85, 94, 96, 132) Sumgund »gealtert« 28. 133) *տարդած* »gowärmt« 165. 134) / gunð » gefüllt« 43, 94, 107, 220. — 135) անկած »gefallen« 67, 73. 136) phymó >gebrochen < 92. 137) pinenmb

kemā  $^{185}$ ) elaj V. kehka, kema $^{139}$ ) eyaj V. Aot. kemu, Smumā  $^{140}$ ) hasaj V. Smuha, Smema $^{141}$ ) harçaj V. Smemba, singregua  $^{142}$ ) arçuçaj V. muha, kemagurua  $^{143}$ ) etaçuçaj V. kemaguru, huhamagurua  $^{143}$ ) etaçuçaj V. kemaguru, huhamagurua  $^{144}$ ) gagyaçuçaj V. huhamagurua  $^{146}$ ) noraçuçaj V. unumaguru, v. u

§ 410. Auch bei dem älteren Mochitar Heraçi ist bereits das aj-Partizip vertreten durch folgende Formen: a) աղբնմած 184) ayənjaj v. աղբնմած 184, այլայլած 185) ailailaj v. այլայլան, այրած 188) airaj v. արդելան, արդելած 189) arkilaj v. արդելան, արդելած 189 arkelaj v. արդելան, բարասած 189) porposaj v. բարասան, բանած 160) pinaj v. բանան, դրած 161) kraj v. դրան, եփած 162) օխայ v. եփեն, դուգած 163) xikaj v. դուգան, բնարած 164) əndraj v. բնարեն, ֆրջած 165) trčaj v. երբեն, ժարաած 166) žxoraj v. ժարաեն, ժողուկած 167) žoyovaj v. ժողուկան, խառնած 188) xainaj v. խառնեն,

Bei Mr. Her.: 154) maphamb sgeröstet 44, 45. 155) யுறுயுறுவல் »verändert, umgestaltet« in der Vorrede. 156) **யுழய் >gemacht**< 45. 157) mpqhywd >gehindert < 5, 13, 22, 114. 158) wpglejund it. 159) μπρμαυμό sverschimmelt« 93 28. 30. 38, 94 2. 160) բռնած pergriffen < 36, 39. 161) apud >geschrieben < 23, 126. 162) *եւփած* >gekocht< 8, 11, 13, 24, 42, 43, 45, 46, 83, 120. 163) գուդա**ծ** 164) pumpuð »gewählt« 52, 149. >vereint, gepaart< 10, 112. 165) Promo > beferchtet, eingeweicht < 55. 166) ժիտրած >beunruhigt, gestört< 22. 167) duquifud »gesammelt« 93. 168) /www.bud >gemischt 41, 32.

<sup>138)</sup> Lymb sherausgekommen 31. »gewachsen« 37. 139) *krýmá* 140) Suumd »gereift« 39, 41, 57, 104. »geworden « 85. 141) Sumpgwó »gefragt« 196. 142) whynend dutchgelassen, vorbeigelassen« 130. 143) knugnigud >gesiedet< 112, 122, 127. 144) **կակ**դա-அப்தாக் »geschmeidig gemacht« 33. 145) beforebynigue >ange-146) unpugneguð serneuert< 115. 147) չորացուցած glichen < 28. »getrocknet« 188. 148) manh yungurð »abgekühlt, wieder kalt ge-149) white good > ornährt < 28, 186, 209. 150) փակուցած machte 112. >angeheftet, angesetzt« 80. 151) *կերած* »gegessen« 97. 152) **5**----ம்ம் அளக் serkannt, anerkannt 31. 153) அமைச் >gesetzt< 47.

խորված 169) xorvaj v. խորվեմ, ծածկած 170) jajgaj v. ծածկեմ, ծրարած <sup>171</sup>) jraraj v. ծրարեմ, կեղեւած <sup>172</sup>) geyevaj v. կեղեւեմ, կտուած, կտված 178) gdvaj v. կտուեմ, կտվեմ, հայած 174) halaj v. Suybel, Summo 175) hodaj v. Sumbel, jozmo 176) hisaj v. jozbel, Jhumhud 177) histgaj V. Jhumhhaf, Takhumd 178) nexaj V. Takhuhaf, Takխիմ, շարժած 179) šaržaj v. չարժեմ, պահած 180) bahaj v. պահեմ, யுயையைக்யக் 181) badahaj v. யுயயாயக்கி நிறியக் 182) čnjaj v. நிறிகி ளமையுய்க் 183) dabgaj v. மையுப்பி, மாராமக் 184) droraj v. மாராநிடி gwiews 185) çanaj V. gwiek d. gwiews 186) çavaj V. gwiek d. shepáljus 167) perjaaj v. hkpáhka = cl. hkánkka, hkpánkuð 188) perjagaj v. փերճոկեմ = cl. փեճոկեմ, փերճկոտած 189) perjgodaj v. փերճկո-ளிக்கு (erweiterter Stamm zu அக்குகிகிக்கி), அவரிக்குக் 190) porcaj v. фирави", дизив 191) Rasaj v. дизви", — b) шудив 192) ayçaj (gelehrt ayaçaj) v. mqmd, [newymd, julugmd 193) loaçaj v. juembud. பூடுமையர். — c) சம்யல் <sup>194</sup>) jnaj v. சம்படிர், மாயல் <sup>195</sup>) araj (gelehrt araraj) v. wield. Sudgnegue 196) hovçuçaj v. Sudgield. winegue 197) snuçaj v. անուցնեմ կայած 198) galaj zu ունիմ կերած 199) geraj zu mankar; unregelmäßig steht mypkymd 200) p. 122 für myrmd

١

<sup>169) /</sup> papuland >gebraten < 33, 46. 170) **ծածկած »be**deckt, verhtillt« 47. 171) Spupus seingebunden, umwickelt« 117. 172) hrybund speschälte 149. 173) կաստած, herausgenommen, herausgeschält, herausgeschnitten < 44, 50, 51. 174) Suyud »geschmolzen« 42. 175) Summb >riechend< 25. 176) .//p. mo >orwähnt < 71. 178) **Life and** >verfault< 25. 179) 2 mpd m & > bewegt < 22. 180) ww-Smd >bewahrt 39, 55. 181) www.fwb >begegnet, vorgefallen < 32. 182) 949m& >ausgewischt 43. 183) munique sin der Pfanne gegraten oder gebacken« 45. 184) upppud >verkleinert, verdünnt, eingerührt« 33. 185) gwwd >ausgestrout «8. 186) gmind >schmerzend< 22, 23. 187) ψωράμωδ »geschält, ausgehülst, gereinigt« 188) փերճոկած (= փերճկած) 13, 45. (von der Gerste u. dgl.) 42. 189) փերճկստած Variante su beiden Vorhergehenden փերճակած und 190) **փորձած** »erprobt« 74. փերճկած 46. 191) gm/md >gezogen, angezogen, gespannt 28, 47. — 192) шղдшб, шлшдшб >ge-193) [neugus, [dugus >gewaschen < 41, 77. mahlen < 30, 43, 117. 194) சியச் sgeboren, entstanden 41. 195) யாயச் அரவரவச் sgemacht 4 197) սնուցած »ernährt« 21. 198) կայած »gefangen« 28. 199) կերած »gegessen < 46. 200) mphymó sgebrannt 122.

ĺ

v. myphd »brenne«, wohl zur Vermeidung von Verwechselung mit mypmd p. prät. v. mybhd »mache«.

- § 411. Partizipia aus Mr A: այրած »gebrannt« 48; աղցած »gemahlen« 115; արդիլած »zurückgehalten« 49, 121, 183; բորբոսած »schimmelig« 150; բոնած »ergriffen« 134; դեղած »vergiftet« 118; եփած »gekocht« 181; լցած »gefüllt« 17, 240;
  իստոնած »gemischt« 186; իստշած »gesotten« 111; իսորված »gebraten« 111; իերած »gegessen« 257; իրինած »gedoppelt« 18;
  Հավբած »gesammelt« 179; Հարած »verwundet« 134; յեւելցած
  »vermehrt« 101; փերնոկած »enthülst« 154, 181 etc.
- § 412. Mr B zeigt folgende Partizipia auf -mb: mpmb >gebrannt < dw, [t, 5q, 5h, 5] de, de, Job; wound >gesalzen < άρη, άλ; ωηρύδωδ »geröstet« q, L; ωηρωδ »gemahlen« ω, μ, F, LP, Jun, SLF, Sam, San, San, Sale, Aft, Aff; purdund sesonderte Jt, Mp; quad seschrieben & dq, adq, adh, adp, afh, aqe, adh, क्ष्म, क्षिप्, बीह, बिके; क्ष्माक »gekocht« र्डिम, र्डिम, बीके, बिका, बिक् gumpud sauserlesen « Jt, pp; pumpud sverrenkt spp, sq, sp, র্ব, বিট, বি; լոսած »zerstoßen« کو, μિ, દેદ, δիև, δία, δία, āμη, āk, ākh, āημ, ū, ūη, ūμω, ūμθ, ūζ; լուացած, լվացած »gewaschen < [t, 5, 5de, 5de, 5de, 5le, Thu, Tou, Th, puntud >gemischt . The fift, sign, sign; died seschlagen . fue, su, sq, ելե, եղէ; ծրարած »eingewickelt« ելը, եխդ; կապած »gebunden« álfe; ltrgtrud >geschält« μ, μμ, μμ, ημ, ηβ, dpt; ltrgud >gegessen, zerfressen « Than; happens »herausgerissen « The; hampens »gebrochen« ճիւթ ; կտուած, կտված »geputzt« ա, ը, լբ ; կտրած »geschnitten« ճիդ ; Հայած »geschmolzen« ճիդ, ճորե , ճորե ; Հանած >herausgenommen < Jp, fe, lk, hm, fsp, lly, shugmb >gealtert · Ju; Luplumus »zerstückelt · Lu, Ls, hu; lum; lums »geschleudert « Jon; Jungurd » gesiebt « w, p, lp, blt, bow, blq, blb, Iq, If, Idq, Ihu; spand serwähnte fug, Ihi; zwagod see-बीच, जींक, जींकि, जींच; श्वामुनानुमार्क »getrocknet « वि. केनेए, जींचेए, जींकेए, प्रकृतिः प्राथमात्राक्षे >zerrissen < जिन्नः प्राथमात्राक्षे >filtriert < जिन्नः ிறயச் >gewässert< பிச்சி; யயிபியியச் >festgesetzt< கிறா, மிரு; மிமட gud »genährt« d'du; uppud »gereinigt« p, dp, hq, lp, dt, np;

mmpgurð »vertrocknet< சி, கிழ; தயியல் »gestreut< சிழ; மிறியல் »tbersetzt< சிழ; மிறியல் »erprobt< சிழ், அச, கிழ், கிழ

§ 413. Partizipia aus Rb: யுறாக் · gemacht · ப்ர; மாழிக்கல் »verflucht« 74, 64m; wugud »vergangen« 64; wnad »genommen < qq; muguð >gesagt < hq, shp, sh; mpmpuð >gemacht < qq; யடிரம் >verdorben < விழ்; மாரியிய >gesegnet < [முர்; மயச்சும்யச் »getrennt« [4]; բաժնած »getrennt« ճժդ; բանտած »umwickelt« 4, ճկա ; բանառած »angewandt, gebraucht« ճժղ ; բանագրած »anathematisiert» சி. [p., db.; բացած »geöffnet« ա; բուսած »gefangen, gebunden« ճժդ; զնացած »gegangen« ծէ, ճկը; դողguð »gestohlen« 5/w, 5/b; qpuð »geschrieben« 4q, /up, /uq, δΕ, ηΕ, μη, μΕ; ημουμό »klassiert« δζΕ; ημωμό »gerichtet, verurteilt < \$1\overline{\pi}; \ \eta\_p \overline{\pi} \rightarrow \text{general} \ \overline{\pi\_p}, \overline{\pi\_s}, \ov δίξ, δίξ; blus sekommen ( μ; ηωρίμω seschlagen ( δίξ, δίξ; բնկած »gefallen« ձկա, ենք; ընդունած »angenommen, gültig« ha, ha, h, tt, te; Baques verlassen . Th, th; hundund vermischt dan; peud seraubt den; poudfeueund verlobt 4; խոռաժ >ausgebohrt< வீட்ட்; சமியாச் >verkauft< வீட்; சயச்புமச் >verborgen < som; soms >geboren < qt; quant >gehabt, besessen« aft; humund »gebunden« 19, db; hugnigud »gestellt« լր; կարդած »geordnet, eingesetzt« լր, լդ; կարճած »gektirzt« பு; புக்றமை >gefressen < கிச்ச, கிக்; பும்றமை >getauft ( பூர், அச; புகտրած »getötet, gemordet « ձիգ, ճլե, ձկա, ձՀե ; կտրած »entschieden, verordnet · 4q; susub » befohlen · 5/4; susupud » gehalten, erachtete [u, 5p, 4q, 7q, 5q, 5p, 5bu, 55q; 5wzylud »gerechnet« 7η; ζωνυμωμό »festgesetzt« μμ, δμ; ζωρμωδ »betrunken« δρη, ճծե; Հարկեւորած »geehrt« ա, ծր; Հիլայած »angeklagt« իդ; հրամայած »befohlen« իր, լդ, հր, հե, հե, հե, եզած »entlassen, abgesetzte de, de, de, de, de, de, de; denunqued refirmelte de, de; க்கூழ்க் serkannt ( [பா, [பிர் : dbnuð sgestorben ( ]; பிழமாக் sgetauft · Jp; unpud »verirrt · TSF; ubqued »gequalt · Sp; uquque »verflucht, anathematisiert« ծթ. իթ. դա, դե, միպ; շահած »gewonnen « q, μμ,; εβίων » gebaut « ω, δί; πρητων » geschieden « [η; μιωμων » verheiratet « [η; ξύξων » verwischt « μ; ιων εμώνων » bestimmt « μω, μξ, δμ, ζίν, ηω, δίνη; ιμωνίνων » getötet « μμ, δίνη, δίνη, δίνη, δίνη, δίνη, δίνη; ωμμων » fortgeführt « μι; ωμων » geschlossen, gespert « δίνω; ψην βων » befreit « δίνω; ψων μων » reuig « δξ.

§ 414. Formal stimmt das Partizipium auf -us -aj genau überein mit dem classischen Verbalnomen auf -us -ac; letzteres, das Gegenstück zu dem classischen, vorwiegend abstrakten Verbalnomen auf -us -vac¹), ist wesentlich ein konkretes Nomen²), und greift in der Litteratur der spätklassischen Zeit immer mehr um sich; so treten in späterer Zeit neben die

<sup>1)</sup> Wie marima > Nehmen, Ergreisen«, mumgrima > Rede«, mpmpmima > Schaffen«, quipārima > Riickkehr«, kquima > Lage«, kqārima
> Flucht«, qoquima > Verbindung«, pusakparima > Lesen, Lektüre, paiduima > Lösung«, humjārima > Schwarzfärben der Trauben«, humāunima
> Mischen, Mischung«, humjārima > Besitznahme, Besitz«, humqiima > Binden, humumprima > Vollendung, Verwirklichung«, supulma > Schmelzen«,
sumbgrima > Anblick«, sumgrima > Bitte«, supgrima > Frage«, suminad»
> Schmilzen, Hinschwinden«, sumagarima > Glück«, suibparima > Vergrößerung, Zuwachs«, uhunima > Anfang«, uhummaulma > Riss«, uhumgrima > Erwerb, Besitz«; ferner mit Übergang in die konkrete Bedeutung:
aftimaina, quotuima, quinama, quotuima, humfarima, humfunima,
humquala, funguima, funguima, folumima, humfunima,
humquala, sununima, sununa, sununa, shimima, shimima, sununa,
humalapinima, sununa, shimima, umunima, umprima,
unihmima etc.

<sup>2)</sup> Classische Verbalnomina auf -wå sind z. B. wnwå >das Genommene, die Annahme, Lemma<, wuwå >Rede, Wort<, wpwpwå >Geschöpf, Schöpfung<, wikewå >Kehricht<, wuwgwå >Rede, Ausdruck<, wuwå it.

(b. L. Parp.), qåwå >Charakter, quiqupwå >Kampf<, hwqwå >Charakterzug<, huppufwå >Braten<, åkhwå >Mörtel<, ywqdwå >Gerät, Gerätschaft<, hwwwpwå >Ende, Ziel<, huppumwå >Beute<, huppwå >Schnitt, Abschnitt<, հասարակած >Hälfte, Äquinoctium<, հարած >Wunde<, skifumå >Zwischenraum<, skugwå Überrest<, npiloå, npiloåp >Mauer, Zaun<, иширириф >Pflaster<, ишпририф >Prädikat<, ipphywå >Fehler
etc. etc. Die entsprechenden Verba sind: walned, wuhd, walhd, walhd, huppuful, buppuful, åkhhul etc. etc.

alteren சிட்பாடயக், ப்பயாடயக், அப்பாடயக், முரிசாடயக் als gleichbedeutend: հիւսած, նստած, շինած, փորած, փրթած etc. Im Classischen hat das Verbalnomen auf -wd noch rein und ausschließlich substantivische Funktion, ausgenommen jedoch die folgenden Adjektive auf - ωδ: Ισημρισμώ » furchtsam«, ζασμώδ >besorgt<, அமடயக் >leidend<, வுறையியக் >mitleidig<, அமையக் >thöricht, verrückt«. Gestützt auf letztere Fälle von Possessivadjektiven auf -wd dtrfen wir die Vermutung wagen, dass tiberhaupt das alte Verbalnomen auf - seinem Wesen nach nichts anderes ist als das substantivierte Neutrum eines ursprünglichen Adjektiv- resp. Partizipialnomens (cl. mpmpmb = >das Geschaffene, >factum, creatum, cl. wumd = >das Gesprochene, »dictum«), dessen ursprüngliche Natur, die im classischen Idiome großenteils verwischt ist, in dialektischen Unterströmungen sich lebendig erhalten hatte und nun, als der Einfluss der classischen Hochsprache ermattet war, mit elementarer Gewalt im Mittelarmenischen zum Durchbruch kam. So und kaum anders begreift es sich, dass schon in der spätclassischen Litteratur, vielleicht unter Anlehnung an die erwähnten classisch-armenischen Fälle beubergud, Lugud, gulud etc., das Nomen auf -ud allgemein auch in adjektivisch-partizipialer Funktion aufzutreten beginnt. So stellt sich neben: cl. wanne Geschöpf, Schöpfung« das späte upupuð adj. »geschaffen, erschaften« in Ganj.; cl. կшрань »Ordnung, Einrichtung« das späte цирань adj. »geordnet« bei Esaias Vardapet; cl. Shaund »Geflecht« das späte հեսած »geflochten« in Leb. d. Vät.; cl. ներկած »Farbe« das späte ukphuð »gefärbt« in Čarentirk, N. Snorh.; cl. Smumð >Abschnitt, Einschnitt« das späte Summb >geschnitten« bei So finden sich denn auch ohne entsprechendes älteres substantivisches Verbalnomen schon in der nachclassischen Litteratur die Fälle: pudulud >getrennt (v. pudulud) bei N. Lampr.; நயியாயக் >eingekerkert« (v. நயியாக்கீ) in Ganj.; நிக்காயல் >genagelt (v. நிக்கிக்கி) bei N. Lampr.; அரசுல் >geschrieben (v. aph) Stepan. Orbel. S. 260; amplumed >erschrocken (v. அயரிவடிரிவி) bei N. Šnorh.; நமிறவியல் vergriffen « bei N. Snorh. und N. Lampr.; prumus vermahnt« (v. prumbs) bei N. Lampr.; humund >gebunden (v. humulus) bei Snorh., N. Lampr.; hnymb »gerufen« (v. hnyhuf) in Ganj.; aquib »geworfen« (v. Lybus) bei Snorh.; neggub >aufgerichtet« (v. neggbus) bei N.

Lampr.; யுயாசியச் >erzählt (v. யுயாசிசர்) bei Chosrovik; யுயாரயச் »betrogen« (v. պատրեմ) bei Lampr.; պատգած »mit Mitgift ausgestattet (v. unnight) bei Mx. Goš; unhabud »gebildet « (v. மனிருகிக்கி) in Ganj.; டிறுவதயக் »mit Wesenheit begabt« (v. anjulumif) in Ganj.; dbnud >gestorben ( v. dbnuhif) in Ganj.; தயம்புயச் >begierig < (v. தயம்புயர்) in Ganj.; /தயச் >gefüllt < (v. funcif) bei N. Snorh.; ferner noch qombeme, qombjud »gegürtet«, டுறியுத் >benetzt«, மும்யமியுத் >besorgt«, தியுமுத் >gefaltet«, முயாயդած »wütend«, կուտած »gehäuft«, կրկնած »verdoppelt«, միած » eingesteckt«, Lyndud1) » verflucht« und noch andere. In diesen fruhmittelarmenischen Bildungen auf -wd haben wir die ersten geschichtlichen Vertreter des Partizips auf -ub -aj, welches, etymologisch identisch mit dem classisch-armenischen Verbalsubstantiv auf -ub -ac, das letztere in adjektivisch-partizipialer Funktion darstellt. Und zwar ist der adjektivische Charakter des Partizips auf -ub -aj im Mittelarmenischen so vorwiegend und so stark ausgeprägt, dass dieses neue Partizip, wie bereits oben § 404 bemerkt, das Partizip auf -t., -el vollständig aus der selbständigen nominalen Funktion verdrängen konnte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Schon eine Inschrift aus Ani vom J. 1033 zeigt: Landuch & der sei verflucht die Sir. 127. In späteren Inschriften erscheint das Partizip auf -ud ganz allgemein; z. B. in einer Inschrift vom J. 1215 (dir. 75 ff.): glund & sist gekauft; quantitud & p war gepfändet u. s. w.

<sup>2)</sup> Wenn statt des passiven Partizips auf -ud -aj in kilikischen Quellen zuweilen noch das alte Partizip auf -km/ -eal erscheint, so folgt hieraus nicht etwa, dass dies alte Partizip in der kilikischen Volkssprache noch lebendig war; die kilikische Volkssprache besitzt kein Partizip auf - buj -eul mehr: letzteres ist jedoch in der kilikischen Schriftsprache noch zugelassen als gelehrter Klassizismus, und zwar bei solchen Verben, die nicht eigentlich kilikisch sind, sondern unverändert und lediglich als gelehrte Termini aus der alten Sprache übernommen werden (cf. Aid. II p. 105). So z. B. whnewhhup seenannt, festgesetzt, bestimmt«: անունեայ կոչն 9 21, անուանեայ պոմանն 13 18, անուանեալ ապրճացն 21 9; եղեալն >das Geschehnis 13 17; կատարեայ »vollendet, vollkommen«: կատարեայ դատմամբ 15 24, կնիկ կատարեայ 53 լ, կատարեայ պատճռվորն 79 լ7; Հանգուցեայ, Հանhunghun >ruhend 3 11, L 185 10; umluhun >festgesetzt, verordnet etc. in: սահմանեալ իրաւամբըն 13 24; սահմանեալ չափն 25 5. Ganz dieselbe Rolle spielt das Partizip auf -huj -eal noch jetzt in der modernen Litteratursprache (cf. Aid. II p. 102 f.).

§ 415. Somit erklärt sich das mittelarmenische Partizip auf -mb, das zunächst in dem plötzlichen und gewaltigen Auftreten, womit wir es kennen gelernt haben, als eine rätselhafte Erscheinung vorkommen mochte, in Wirklichkeit als die historische Fortsetzung einer um Jahrhunderte zurückreichenden, in der alten Volkssprache wurzelnden, jedoch von der classischen Hoch- und Litteratursprache nicht acceptierten und somit unserm Gesichtskreise lang entrückten adäquaten Urform, welche endlich in mittelarmenischer Zeit auch litteraturfähig wurde. Nicht allzugewagt hat demnach Thomson (Dial. v. Tifl. § 292) dieses Partizip schon für die urarmenische Zeit angesetzt. Vgl. Thom. ibid. Jedenfalls ist die Grundlage, worauf die mächtige Erscheinung des mittelarmenischen mb-Partizips ruht, nicht direkt im Classisch-Altarmenischen zu suchen, sondern in den altarmenischen Dialekten.

Gegen Petermann, welcher!) das Partizip auf -us -aj aus dem zusammengesetzten Aoriststamm auf -q -c herleitet und damit für identisch erklärt, spricht: 1) das -g -c des zusammengesetzten Aoriststamms kann nach armenischen Lautgesetzen unmöglich zu  $\delta c(j)$  werden; 2) den Aoriststamm auf -wg -ac haben blos a-Stämme, während das Partizip auf -md -ac von sämtlichen Stämmen gebildet wird; 3) wäre das Partizip auf -ud -aj hervorgegangen aus dem Aoriststamm auf -mg -ac, so witrde man doch als Partizip erwarten von mgmaf die Form \*ադած (Stamm ադաց-), von կարդամ die Form \*կար-ரும்க், von தம்பயையி die Form \*தம்பயம் während die wirklichen Partizipialformen dieser Verben மரமுறுக், புமநாறுமக், Sucumugus lauten. Dass sich bereits in der altarmenischen Zeit adjektivisch-partizipiale Bildungen finden wie pung baç »geöffnet, offenbar«, Jug tac »befeuchtet, feucht«, welche identisch sind mit den entsprechenden Aoriststämmen der Verba pulled, fulled, beweist noch keineswegs, dass auch das Partizip auf -mb -aj auf den Aoriststamm auf -mb zurückgeht.

Ein vom Passivstamm auf -nz -u (v) gebildetes passives Partizip auf -nz -u -vaj ist im Kilikischen noch nicht vorhanden, weil eben das vom Aktivstamm mit Suff. -ub -aj gebildete Partizip schon an sich ein passives ist?). Erst mit Beginn der neuarmenischen Sprachperiode, als

<sup>1)</sup> In seiner »Grammatica ling. Arm. « p. 197, sowie in »Abhdlg. d. Ak. d. Wiss. zu Berlin 1866 « p. 81.

<sup>2)</sup> Das in Ass. Ant. p. 25 18 tiberlieferte kpanckguend (flup) »vereidigt« ist korrupt und zu emendieren in \*kpanckgued ertoeçuçaj,

der Sprachgeist nicht mehr recht lebendig war, und unter dem Einfluss des Uniformierungs- oder Angleichungsprinzips der Passivstamm ganz wie ein gewöhnlicher Verbalstamm behandelt wurde, bildete sich vom Passivstamm auf -ne -u ein neues passives Partizip auf -neud -vaj. Nun wiederholte sich eine in einem früheren Sprachstadium stattgehabte Erscheinung: gleichwie nämlich beim Aufgang der mittleren Sprachperiode das Partizip auf -b\_ -iel (-bul -eal) die passive Funktion aufgab, sobald ein spezifisch passives Partizip auf -nebg -viel vorhanden war, ebenso verlor jetzt, beim Anheben der neuarmenischen Periode das mittelarmenische Partizip auf -ud -aj seine bisherige passive Funktion an das neugebildete passive Partizip auf -newd -vaj. Das mittelarmenische passive qi-Partizip ist im Neuarmenischen allgemein zum aktiven aj-Partizip geworden. Hiermit gewann die neue Sprache über die mittlere den Vorzug eines selbständigen aktiven Partizips, indem das neuarmenische ad-Partizip, als Fortsetzung des betreffenden mittelarmenischen, vorzugsweise selbständig-nominale Natur zeigt; hiermit zugleich auch den Vorzug genauerer Tempusunterscheidung, die allerdings augenscheinlich sich an türkisches Vorbild anlehnt: so im Tr., wo das vom aj-Partizip gebildete Tempus compositum als bestimmtes Präteritum das sichere und wirkliche Geschehensein der Handlung anzeigt, während das vom Partizip auf -ier (= -iel) gebildete Tempus compositum, als unbestimmtes Präteritum, die Handlung blos als eine nach dem Hörensagen des Redenden stattgehabte hinstellt, cf. Aid. II p. 95. Jenes entspricht dem osmanischen Präteritum auf -di: sevdi; dieses dem Präteritum auf -miš: sevmiš. Im Grunde beruht jedoch dieser Tempusunterschied des Neuarmenischen auf der ursprünglichen Natur beider Partizipia: das Partizip auf - er (kl. -el) als rein verbales bezeichnete in Verbindung mit dem Hülfszeitwort ursprünglich die Handlung als einfach historische Aussage, ohne Bezug auf wirkliche Vollendung; das auf -aj dagegen vermöge seiner ursprünglich nominalen Natur, statt wie jenes mit dem Hilfsverb zu einem Verbalbegriff zu verwachsen, begleitet vielmehr dasselbe als selbständiges perfektivisches Nomen, drückt mithin ursprünglich die Handlung als eine perfektivische, in der Gegenwart wirklich abgeschlossen und vollendet vorliegende aus.

Hinsichtlich der formalen Veränderungen, die beide mittelarmenischen Partizipia, das auf -wò -qj und das auf -kl -iel bei ihrem Übergang in die neue Sprache erlitten haben, sind weniger bedeutend rein lautliche Abweichungen wie z. B. die Abstufungen des Partizipialsuffixes -wò zu den Formen -hò -iec, -oò -qe im Dialekt von Agulis (S. Sarg. p. 110), der Übergang des Partizips auf -kl -iel zum Partizip auf -hl -il in den Dialekten von Polen, Nachijevan, Tiflis etc. Tiefgreifendere Umgestaltung erfuhr dagegen das Partizip auf -kl -iel in bestimmten neuarmenischen Dialekten, z. B. in denen von Konstantinopel und Achalzich, indem es zum Partizip auf -er geworden ist. So tritt im Tr. ein für mittelarmen. uhphl siriel (cl. uhphu) die neue Form uhphl sirier, für mittelarmen.

Part. prät. pass. des Kausativs \*bpqackgubt\_ >vereiden, vereidigen > zu dem spätclassischen Simplex bpqacht\_ >schwören <.

phyble periel (cl. phybwe) die neue Form phyble perier, für mittelarmen. Inngble morciel (cl. Innwghwe) die neue Form Inngble morcier etc. Diese Umgestaltung des alten el-Partizips zum er-Partizip ist nicht etwa eine naturgemäße, aus dem Sprachgeiste hervorgegangene phonetische Wandlung: Wandel von le zu pr im Auslaut ist in keiner Periode der armenischen Sprachgeschichte nachzuweisen.

Nun fallen aber die 'er-Partizipia der einfachen e-Stämme formal zusammen und sind identisch mit dem entsprechenden partizipialen Verbalnomen auf -'er der negativen Konjugation (worüber Näheres unten S. 379 ff.); so im Tr.:

Partizip prät.: upphp sirier neben negativem Verbalnomen upphp sirier,

\_\_ubp lsier > > \_\_ubp lsier,

\_\_phphp perier; > > \_\_phphp perier;

uhphp hd sich habe geliebt« und zhd uhphp sich bin nicht liebend«, phphp hd sich habe gehört« und zhd phphp sich bin nicht hörend«, phphp hd sich habe getragen» und zhd phphp sich bin nicht tragend«.

Die Übereinstimmung ist unmöglich eine zufällige; beide partizipiale Verbalnomina müssen hinsichtlich ihrer Entstehung mit einander in Zusammenhang stehen, zumal beide auch lokal mit einander verbunden sind, indem diejenigen Dialekte, die das Negativnomen auf -r besitzen auch zugleich das Partizip prät. auf -r aufweisen, während irgend ein Dialekt, welcher das erstere nicht kennt, auch das letztere entbehrt und umgekehrt. Da nun, wie unten S. 379 ff. dargethan werden soll, das negative Partizipialnomen auf-ier sich selbständig und unabhängig vom Partizip präteriti entwickelt hat, muss letzteres in seiner Bildung von jenem abhängig gewesen sein. Das ältere mittelarmenische Partizip auf -b/ -iel hat sich hier, dem in der neuen Sprache so mächtig waltenden Angleichungsprinzip gemäß, dem bereits vorhandenen, parallelen präsentischen Partizip der negativen Konjugation auf -hp -ier in der Endung assimiliert: nachdem zunächst nach S. 380 unten die Negativformel cem siriel, ces lesiel, ci periel zu çem sirier, çes lesier, çi perier umgeformt war, musste nach dem Analogieprinzip notwendigerweise auch die mit jener äußerlich ganz parallele Affirmativformel siriel em oder em siriel, lesiel es oder es lesiel, periel e oder e periel zu sirier em resp. em sirier, lesier em resp. em lesier, perier e resp. e perier werden. Von den einfachen e-Stämmen aber dehnte sich die Neuerung in der Folge auf alle übrigen Verben aus; dass dabei das Osmanisch-Türkische mit seinem Partizip Aor. auf -er 1) ein starker mitbeteiligter Faktor gewesen, ja vielleicht den Anstoß zu der Umgestaltung gegeben, ist um so weniger zu bezweifeln, als das Partizip prät. auf -er sich nur bei solchen modernen Dialekten vorfindet die dem Türkischen näher stehen, und davon am meisten beeinflusst werden konnten, wie z. B. der Dialekt von Konstantinopel und Achalzich<sup>2</sup>), während die ferner

<sup>1)</sup> Wie sever (in sever idim, sever idin etc.) von sevenek.

<sup>2)</sup> Achalzichs armenische Bevölkerung besteht aus türk-armenischen Kolonisten. Sein Dialekt ist ein westarmenischer.

liegenden Dialekte, so das Polnisch-Armenisch, Nachijevan-Armenisch, sowie die östlichen Mundarten von dieser Neuerung verschont geblieben sind, und das alte 'el-Partizip') bewahrt haben.

Im Dialekt von Achalzich hat weiterhin ganz analog, jedoch in einem späteren Sprachstadium, das diesem Dialekt eigene negative Partizipialnomen auf -2<sup>2</sup>) das Partizip prät. auf -iel dahin beeinflusst, dass dieses sich in der Endung jenem assimilierte oder vielmehr durch ein neues präteritales, nach dem Muster des negativen Verbale auf -2 gebildetes Partizip auf -2 ersetzt wurde; so nach Tom. Dial. v. Ach. pp. 63, 68: frem mar2 = >ich lösche nicht aus«, fres mar2 = >du löschst nicht aus«, fres mar2 = >ich lösche nicht aus« neben: yes yem mar2 = >ich habe ausgelöscht«, yes 29i mar2 = >ich hatte ausgelöscht« etc.

Die Partizipia präteriti activi auf -ier und auf -e sind neuarmenische Erzeugnisse und erstrecken sich, nach dem bisher Gesagten, nicht über die Grenzen des Neuarmenischen hinaus. Deshalb sind die bereits bei Mx. Her. erscheinenden, vereinzelten Partizipialformen auf -iers) unecht und nichts weniger als mittelarmenisch, wofür sie Aidynian in seiner Grammatik II p. 103 f. ausgiebt. Als unechte, erst durch spätere neuarmenische Redaktion in den Text gekommene Formen verraten sich diese Partizipien auf -ier schon dadurch, dass daneben von eben denselben Verben regelmäßig die Partizipialform auf -iel erscheint, welch letztere auch in dem uns vorliegenden verderbten Texte Mechitars die vorherrschende geblieben ist<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Zum Teil lautlich zur Form auf -il differenziert.

<sup>2)</sup> Über Entstehung desselben vgl. unten S. 381.

<sup>3)</sup> Es sind: Jpzkp (kd) > (habe) erwähnt« p. 31, hnpžkp (kup) > (wir haben) versucht« p. 126, mmų mmų kp (t) > (hat) geplagt, bedrängt« p. 27, jmzkjykp (t) > (hat) zugenommen« p. 32, mmpykp (t) > (hat sich) erhitzt« p. 27, pulkp (t) > (ist) gefallen« p. 40.

<sup>4)</sup> Dasselbe gilt von vereinzelten, in anderen mittelarmenischen Quellen versprengten Partizipien auf -hp -ier, wie: hdwghp für hdwghl in Smp. Chron. Dul. p. 650.

<sup>§ 416.</sup> Im Anschluss an die Darstellung der Partizipia präteriti giebt folgende Tabelle eine Übersicht der mittels dieser Partizipia gebildeten Tempora composita. Letztere haben, wie schon aus den im Vorhergehenden scharenweise angeführten Belegen hervorgeht, der alten Sprache gegenüber eine erhöhte Bedeutung gewonnen und dienen wesentlich zur Vervollständigung des Verbalparadigma<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Vergleiche hierüber Aidynian II 96.

Historische Tempora composita.

| Passiv. | Konjunktiv. | the sold fining truth them tosted tinam fram fram the fining trunched them tosted tinam tosted tinam | the lostel singi Lunk I though lostel tinagi franch the losvel singi Lunnuk I thunk losvel tinagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Par     | Indikativ.  | {Immik   high I lose'el frem                                                                         | iōun]   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1 |
| Aktiv.  | Konjunktiv. | LuubL Uhbust lostel linam                                                                            | Luub Lahuush losiel linayi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ak      | Indikativ.  | Tgnul                                                                                                | $\left\{ L^{nub}L \right\}_{L^{bu}L^{b}}^{l_{bu}L_{b}} los^{iel} \left\{ \stackrel{e^{i}}{l^{in}e^{i}} \right\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |             | Präteritum (                                                                                         | Plusquam-<br>perfekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Perfektivische Tempora composita. Passiv.

| Konjunktiv. | Präteritum   { mumb   but losaj { inim   mumb uhum losaj linam | inei   Inumb Uhumh losaj linayi |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Indikativ.  | Enums this losaj                                               | iāui] {isol 4744] {emnut}       |
|             | Präteritum                                                     | Plusquam-<br>perfekt            |

- Anm. 1. Für die Konjunktivformen schund, schungt sei verwiesen auf §§ 424 und 429 unten. Das negative Verb invertiert dieselben Tempusformen mittels des Präfixes 2 zu 24 de schundt, 24 de schundt, 24 de schundt seine den positiven Formen zu beobachten.
- Anm. 2. Außer den oben dargestellten periphrastischen Verbindungen erscheint vereinzelt auch die des passiven Partizips auf -ud mit uchhi; wie z. B. Smp. Chron. Dul. 650: qpuqueh unud uchhi sie hatten die Stadt genommen«, eine Ausducksweise, die schon Aidynian (Kr. Gramm. II 97) mit unserm westeuropäischen aus dem Verb des Besitzes + Part. prät. komponierten Präteritum zusammenstellt. Wie jedoch die Spärlichkeit der einschlägigen Fälle verrät, vermochte diese Verbindung sich nicht als festausgeprägte Tempusform im Kilikischen festzusetzen, wie denn dieselbe auch dem Neuarmenischen fremd ist.

# Kap. V. Negative Konjugation.

§ 417. Eine besondere negative Konjugation ist in der classischen Sprache nicht vorhanden: die negativen Zeitformen werden von den positiven lediglich durch vorgesetztes no og unterschieden; dem affirmativen uhphus, uhphus, uhphush, uhphush, uhphush, uhphush, uhphush, no uhphush, n

<sup>1)</sup> Wenn ¿ ¿ sich vereinzelt bereits in frühclassischer Zeit findet, so steht es immer in vulgärer Diktion und ist nicht als echtelassisch zu betrachten.

which is the solution of the property of the

§ 418. Im Präsenssystem hingegen musste das negative Verb bei seinem Übergang ins Mittelarmenische, in engem Zusammenhang mit der durchgreifenden Umgestaltung desselben Tempuskomplexes des positiven Verbs, eine neue Gestalt annehmen. Zunächst schwanden mit dem Verlust des altarmenischen Konjunktivs und Futurs auch die entsprechenden negativen Formen: neg. Konj.: , uhphghd, neg. Fut.: , uhphghg. In die Stelle des untergegangenen negativen Konjunktivs rückte der bisherige negative Indikativ, ganz analog wie beim positiven Verb. Wie beim positiven, so trat nun auch beim negativen Verb zum Ersatz des zum Konjunktiv gewordenen Indikativ ein neues Indikativtempus ein, nicht aber ein mit präf. Int. gu gebildetes — das Negativpräfix , č gestattete diese Bildung nicht — sondern ein zusammengesetztes Tempus, bestehend aus der negierten Präsens- resp. Imperfektform des Verbum substantivum, die durch Partikel & i mit dem Infinitiv des betreffenden Verbs verbunden ward. Als Vertreter dieses neuen Indikativ Präsentis und Imperfekti finden sich die Formen: չեմ լերթժայ »ich gehe nicht« Rb ենքէ չեմ լառնույ »ich nehme nicht« oder auch »ich werde nicht nehmen« 11 21; չես ի կարել »du kannst nicht« 25 25; չէիր ի խօսել »du redetest nicht« Mr A 242; ¿ [- [ famph] » er bezahlt nicht« 75 26. 27; չէ ի Հասնել ver gelangt nicht« Mr A 164; չէ ի Հանեցնել ver versöhnt nicht« Rb & L f Lpwdwjhl »es gestattet nicht« Rb ζ<sub>μ</sub>; <sub>L</sub>t μ mm<sub>L</sub> ses giebt nicht, gestattet nicht« Rb J<sub>L</sub>, μm; յի ճանչել »er erkennt nicht« 25 22; չի լինիլ »es findet nicht statt Rb hu; yen h whenhy er forschte nicht nach Rb adu; ժենը չէաց ի Հակահը »wir willigten nicht ein« Dipl. Sarv. H. 258; չեն ի կարել »sie können nicht« Rb Հր : չեն ի յայրել »sie verbrennen nicht« Rb խագ : չեն ի յուրանայ »sie leugnen nicht« 35 2. 3;

§ 419. Aus den Beispielen geht hervor, dass die Form des negativen Ind. Präsens zugleich die Funktion des negativen Futur hat.

Bei Vardan (14. Jhd.) erscheint die Ausdrucks-Anm. weise mit Hülfsverbum + Infinitiv auch beim affirmativen Verbum: his h hanch, sie kämpfen Vard. 161 9. 10; haf junte, »ich werde sagen« 158; եմ յանձնել »ich empfehle« oder »ich will empfehlen« 159; այոց կանվենքն է ի վառիլ »der Leuchter der Armenier brennt« 154 13. 14; ζωιωσω, ΕσΓ »ich glaube« 160. Weitere Beispiele dieses dem kilikischen Indikativ mit 4m2 entsprechenden Tempus compositum bieten die H. 422 ff. mitgeteilten mittelarmenischen Texte: 4 / que >kommt < H. 423 2; որն բնրեղ ի մաշևո, բեն բևիկրեր ի շունչ է ի ժան բւ միս ի րբևե wie soll ich hinausgehen, da der Himmel sich بالمانية به المانية ringsum dreht und mich im Innern umschlossen hält?« H. 423 26; ibid. ինչ ցեղ ելնեսք, երբ երկինքն ի վրայս է [ի] փլչել եւ զիս ի ներցեւն է յարգելել » wie soll ich hinausgehen, da der Himmel tiber mir zusammenstürzen und mich unter sich zurückbalten wird? «; Gnebung Gt quanting h quan t h Labe »es scheint, dass sie deinen Finger weg drängt« H. 427 30; Թուի Թէ ի վէմ ես ի Smully ses scheint, dass du auf einen Stein stößest« 427 5 a. i.; յինի ի խաղայ »httpft« 429 7; Թուենայ Թէ ի բարձր ի վայր է բանիրի >es scheint ihm, dass er von oben herab fällt« H. 423 18. Diese auch bei Mx. Her. in zwei vereinzelten Fällen: p. jujphj լինի S. 119 und է ի ասել S. 133 auftretende Konstruktion ist spezifisch ostarmenisch1).

<sup>1)</sup> Vgl. auch Aid. II 87 und Hun. I 255, 435. — Noch jetzt stellt im ostarmenischen Dialekt von Agulis dieselbe Form, allerdings in verkürzter Fassung, das Futur dar, nach folgendem von Sargseanc p. 118 gegebenen Schema: \(\lambda \mu ph\_{\begin{subarray}{c} \ellip \mu', \pu\_{\begin{subarray}{c} \ellip \mu', \pu\_{\begin{subarray}{c} \ellip \mu', \pu\_{\begin{subarray}{c} \ellip \mu', \pu', \pu\_{\begin{subarray}{c} \ellip \mu', \pu', \pu', \pu', \pu', \pu', \pu', \pu' \text{etc.} \text{ Als Futur hat sich ferner im Ostarmenischen auch die entsprechende negative} \end{subarray}

§ 420. Für den negativen Konjunktiv dagegen finden sich als Belege z. B.: har wayship apka up & white whiten dich, dass du nicht verkaufest« 53 22; hun hulf , m fult > so soll er ja nicht thun« 37 5; նա վասն այնոր չաւտայ դարպամ >80 soll deshalb der Gerichtshof nicht glauben « 63 15; الم المان المان علمان المان علمان المان علمان المان علمان المان الما չ բն գուն վի բնաւ »so soll durchaus nicht mehr angenommen werden « 11 10; թե այն է այրիկն տիաթիկ ու թե չայն է »sei es, dass der Gatte ein Testament mache oder nicht« 55 13. 14; չառնուն »sie sollen nicht nehmen« L 155 30, 156 4. 13; որ չգտնուն »falls sie nicht finden« 13 10; չարդիլեն »sie sollen nicht hindern« 156 29; > publub > sie sollen nicht öffnen« L 156 16; np , m m to >dass sie nicht geben < 43 10 etc. etc. — Der negative Imperativ ist nach dem oben § 417 Gesagten unverändert aus der alten Sprache in die mittlere übergegangen. Die Konjugation des negativen Verbs gestaltet sich demnach im Kilikischen folgendermaßen:

Form erhalten, was vielleicht zu dem Schlusse berechtigt, dass ursprünglich Natur und Funktion dieses Zusammengesetzten Tempus mehr eine futurische war. Als Präsens Indikativ dagegen trat im Ostarmenischen, nachdem auch hier die ältere Indikativform ¿ den bestärkenjunktivische Funktion angenommen hatte, die durch ¿ negierte positive Indikativform ein. Demnach ist die negative Flexion des Präsenssystems im OA., speziell in der östlichen Schriftsprache (n. Palas. 86), folgende:

Präsens.

Indikativ Konjunktiv

the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument to the dument t

Indes repräsentiert obiges Schema lediglich den älteren Sprachzustand des OA. Präsens- und Imperfektformen sind zwar die allgemein ostarmenische Norm geblieben; im Futur und Imperativ jedoch sind zum Teil apokopierte Verbalnomina eingetreten, analog wie im Westarmenischen (vgl. unten p. 379 ff.).

## Paradigma des negativen Verbums.

## Aktivum.

|         | Präsens.                  |                            |  |
|---------|---------------------------|----------------------------|--|
|         | Indikativ.                | Konjunktiv.                |  |
| Sing. I | ytas h junty čem i losel  | juntar člosem (čelosem)    |  |
| II      | 1                         | ) jnuku čloses (čaloses)   |  |
| ш       | 12t h mube çe i losel     | Munt close (colose)        |  |
| ***     | The Lunter & Coset        |                            |  |
| Plur. I | zhup h lankl čenk i losel | Lunding člosenk (čolosenk) |  |
| II      | zte p mute ček i losel    | jinuka člosek (čolosek)    |  |
| III     | ¿bu h muh čen i losel     | չլոսեն člosen (čəlosen).   |  |
|         |                           |                            |  |
|         | Imperfekt                 | 5 <b>.</b>                 |  |
|         | Indikativ.                | Konjunktiv.                |  |
| Sing. I | ¿th h [nube çei i losel   | zemuth člosei (čalosei)    |  |
| II      | ¿the h sauks čeir i losel | junthu čloseir (čəloseir)  |  |
| Ш       |                           | ymuly čloser (čoloser)     |  |
| Plur. I | tup h muhi čeak i losel   | ¿Įnutup čloseak (čoloseak) |  |
| II      |                           | ¿ĮnuĻļp čloseik (čoloseik) |  |
| Ш       | ¿thu h mube çein i losel  | Unuthu člosein (čolosein)  |  |
|         | Futur.                    |                            |  |

¿br f f mube čem i losel etc.

|         | Imperativ. |                      |                                             | ]      | Infiniti <b>v</b> . |
|---------|------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|
| Sing. I |            | դի \լար[<br>դի {լարլ | mi {loser<br>mi {losel<br>mi los <u>e</u> R | TunpT' | člosel (čəlosel)    |

## Aorist.

| չյոսեցի                | čloseci (čəloseci)   |
|------------------------|----------------------|
| չլոսեցիր               | čloseçir (čəloseçir) |
| 21nubg                 | člosiec (čəlosiec)   |
| 7 Lungang              | čloseçak (čəloseçak) |
| Tungadia               | čloseçik (čəloseçik) |
| Tunpallyn<br>Tunpallyn | čloseçin (čəloseçin) |

#### Passivum.

Präsens.

Indikativ.

Konjunktiv.

yba h jaush, čem i losvil

mussis člosvim (čolosvim).

Imperfekt.

Indikativ.

Konjunktiv.

zth h mulht čei i losvil

unulth člosvei (čalosvei).

Futur.

zha h muset čem i losvil.

Imperativ. Nicht belegt! Infinitiv.

Munific closvil (colosvil).

Aorist.

z mudbymy člosveça (čəlosveça).

§ 421. Offenbar unter Anlehnung an den Indikativ ist die neue, analog gebildete Doppelform des Imperativs entstanden. So schreibt Mr B: que my of mul sgieb nichts mehr « Jim; of mature, nimm nicht off; of mpapele, hindere nicht offen; of jub, shore nicht diff; of Smugub, bringe nicht, stelle nicht daff; of யுயரையயாக்குப்கு > warne nicht, halte nicht ab < சிட்ட அயக்க seihe nicht, filtriere nicht. Daneben nur mehr vereinzelt die ältere Form auf -r: Δη ωρόψω, sentlasse nicht « άζη. Bei dem älteren Sempad erscheint umgekehrt erst selten dieser neue Imperativ, so of quist\_ schlage nicht of the, of such »hole nicht« 7, während die alte Ausdrucksweise noch die regelmäßige ist: մի այներ >thue nicht« ենքե, մի առնուր >nimm nicht ( \$\overline{\delta \overline{\delta \overline{\del nicht ein Rb, of Sumber der bergieb nicht der of suber egeh nicht ein « 5, de dungsubp »sprenge nicht « 544 etc. Vereinzelt schreibt Rb in Cap. 654 dh 2/664 v verfertige nicht, gestalte nicht«. Letztere Form des negativen Imperativs, die sich der II Pers. sg. des Konjunktivs anschließt, ist dem Nichtkilikier Məchitar Heraçi ganz geläufig; derselbe zeigt: 4 mpqf/hu »hindere nicht« S. 125; մի դնևա »setze nicht« S. 88; մի ընդաւuhu nimm nicht an« S. 88; ah Indgubu verkälte nicht, lass nicht kalt werden « S. 95; Junuu »gieb nicht « S. 42, 83, 84,

87, 95, 117, 119, 125 u. s. w. 1). Auch darin kennzeichnet sich Mechitars Sprache als nichtkilikisch, dass sie das Negativpräfix = kl. čə regelmäßig zu ½ či werden lässt²), wie dies z. B. noch im Polarmenischen, namentlich aber im Nordostarmenischen, im Dial. v. Tiflis der Fall ist. Der Einzelfall ¿βρωηπώρ čiənduni (= ½-ρωηπώρ) Mx. Her. 42 zeigt jedoch, dass außer lautlichen Momenten hier auch die Analogie des ½ či der III Person sg. des Indikativ mitgewirkt hat.

§ 422. Die Dublette in inner ist lautgesetzlich (Lautl.) kontrahiert aus älterem ist hindung ist losel.

In frühneuarmenischer Zeit gestalteten sich nun auch die tibrigen Personalformen des Indikativs nach dieser zusammengezogenen Form der III sg. Indikativi um, und es gingen aus den mittelarmenischen Formen zhaf hombuk, zhu 
Immerhin werden bei demselben Autor die älteren Lautformen noch zugelassen, wie folgende Beispiele zeigen: ¿-pigühu 99; ¿-dnidt; 42; չ-pihih 134; չ-puhip 136; չ-շատնան 23; չ-անկի 148; չ-pաչեն 139, դժար 51, 53, 54, 99, 136.

<sup>1)</sup> Seltener finden sich daneben noch die Formen auf -bp: Ap judbgübp verzögere nicht« Mx. Her. 42; Ap mup veieb nicht« Mx. Her. 81.

<sup>2)</sup> Die ci-Formen bei Mx. Her. sind: phanble 10 (= panble), չիհովցնես 23 (= չհովցնես), չիլուլանաս 29 (= չ,յուլանաս), չիտաս 69 (= չտաս), չիյաւել ցնես 99 (= չ յաւել ցնես), չիգտուի 38 (= չգտուի), չիգտովի 44 (= չգտովի), չիգտուի 45 (= չգտուի), չիդատե 46 (= չդատե), չիդատի 27 (= չդատի), չիԹողու 55 (= չԹողու), չիլինի 21, 26, 38, 41, 45, 46 (= չլինի), չիլուծանի 87 (= չլուծանի), չիլուծի 44 (= չլուծի), չիխմէ 24 (= չխմէ), չիխոցնայ 96 (= չխոցնայ), չիխցկի 10 (= չխցկի), չիկայ 37 (= չկայ), չիրաչէ 131 (= չրաչէ), չիկարէ 25, 33, 69, 135 (= չկարէ), չիկենայ 48 (= չկենայ), չիմտէ 24, 47 (= չմտէ), չիյամէ 23 (= 2 ) m d (= 2 ) m իպատահի 47 (= չպատահի), չիսփոի 41 (= չսփոի), չիտանի 48 (= չտանի), չիմնաց 39 (= չմնաց), չիհանդիպեցաւ 26 (= չհանդիպեցաւ). Vgl. such bei Mx. Her. die Formen: aften (für kl. adup tožar) 49, 53, 55, 57, 58, 65; դիժարնայ (für kl. դժարնայ təžarna) 65; իսպիտակ (für kl. vulhumuh spidag, sspidag) 33, 42 u. s. w., shumuh, shumhud 55, 57, 81, 92, 99; nur letzterer Fall ist auch kilikisch.

Einsilblern quel, unul, unul behauptete die ältere vollständige Form das Feld als white paul, white mul, white plus etc.; and zwar ist der Grund der Erhaltung des h i bei diesen Einsilblern ebenderselbe, welcher bei ebendenselben drei Verben die Erhaltung des ursprünglichen vollen Präfixes 4ne gu (ku) bewirkte, während vor den sämtlichen übrigen, mehrsilbigen Verben Präfix 4me sein me einbüßte: es ist die in der Geschichte der armenischen Sprache von der ältesten historischen Zeit an deutlich hervortretende Abneigung gegen einsilbige Verbalformen, ein Moment dem z. B. auch die classische Sprache die Erhaltung des Augments in den einsilbigen Formen der III p. sg. Aor., das Kilikisch-Mittelarmenische die Erweiterung der älteren einsilbigen Aoristformen by ek, by ed, bes et zu den neuen zweisilbigen Formen byby ereg, bpbq eret, bpbm ered1) verdankt, wie denn auch die neuarmenischen Verbs ikal »gehen«, igal »existieren«, ilal »weinen« in ihrer Entstehung damit zusammenhängen<sup>2</sup>). — Dieser Bildungsstand des negativen Verbs liegt vor und hat sich bewahrt z. B. im modernen Dialekt von Nachijevan. Die meisten Dialekte jedoch blieben nicht auf dieser Entwickelungsstufe stehen, sondern es traten an die Stelle des im neg. Ind. präs. funktionierenden Infinitivs auf -1 -1 entsprechende Formen auf -p -r; so wurden die älteren zur demfube, zur unnise, zur hunnue, zur Sombler verdrängt durch stal ducher, stal unpiler, stal hupgan, չեմ մոռնար. Dieses nunmehrige Verbalnomen (neg. Part. präs.) auf -r ist identisch mit dem negativen Imperativ auf -r und ist seiner Entstehung nach in erster Linie auf den negativen Imperativ zurückzuführen. Und zwar musste die Umwälzung zunächst bei der III p. sg. Ind. präs. anheben, deren Form ph Sulph, ci jazel mit dem entsprechenden neg. Infinitiv > howhub; çijaxel (aus yowhub;) zusammenfiel: mit Anlehnung an die Imperativform մի ծախեր, մի սորվիր gestaltete sich die bisherige Form չի ծախել, չի սորվիլ um so cher zu չի ծախեր, չի սորվիր um, als die Imperativform auf -r die einzige spezifisch negative Verbalform

<sup>1)</sup> Cf. oben § 378.

<sup>2)</sup> Aus dem Vorkommen der vereinzelten Formen ihr h qual čem i kal, ihr h mul čem i dal, ihr h pul čem i dal, ihr h pul čem i lal neben der regelmäßigen Formel ihr čem + Inf. musste es den Anschein gewinnen, als gehöre das hier ausnahmsweise erscheinende h i zum Verbalstamme; mit letzterem verwuchs wirklich dieses h i zu einem Worte, um so leichter, als dadurch an Stelle der bisherigen einsilbigen Verbalformen zweisilbige traten. So entstanden die neuarmenischen Formen: i-kalu (= qual) zehen, kommen«, i-lalu (= pul) weinen« im Pol. nach Han. 72; hhun iga (für quy), hquy ika (für quy), hquy ika (für quy) u. s. w. im Dialekt von Großarmenien nach Aid. I 172. Vgl. in Alishans »Armenian popular songs« p. 41 den Refrain: hquy bumh quupuq tut sowie: hquy bumh utipub utit.

ist, und zudem überhaupt die Form der II sg. Imperativi regelmäßig mit der III p. sg. Indikativi identisch ist'). Von der III sg. Ind. präs. breitete sich die neue r-Form auch auf die übrigen Personen aus. -Daneben spielte jedoch zur Ausbreitung der r-Form, zumal auf die Personalformen des Imperfekts, ein anderer Faktor eine nicht unbedeutende Rolle. Es ist nämlich in der III Person sg. des negativen Imperfekt Indikativa: չէր ծախեր, չէր սորվեր, չէր կարդար, չէր մոռնար das Verbalnomen auf -p -r ursprünglich identisch mit der entsprechenden Personalform des positiven Imperfekts; չէր ծախեր ist hervorgegangen aus ¿էր ծախէր, չէր սորվեր aus չէր սորվեր, das Verbalnomen կարդար nebst մոռնար aus den Imperfektformen կարդար und մոռնար: nur so erklärt sich der Umstand, dass die i-Stämme im neg. Imperfekt das Verbalnomen auf - kp bilden, während dasselbe im neg. Präsens auf -hp auslautet2); auch findet sich noch jetzt wirklich die Schreibung mit է»)։ չէր ծախեր neben չէր ծախեր, չէր սորվեր neben չէր սորվեր (Aid. II 86) als historisch-etymologische neben der jüngeren phonetischen. Der so umgestalteten III Pers. Sing. glichen sich dann die tibrigen Personalformen des Imperfekt Indikativs an, welches Tempus seinerseits in seiner nunmehrigen Form gewiss nicht ohne Einfluss auf die Gestaltung des Präsens war. -- Möglicherweise mag auch das osmanische Verbalnomen auf -er, -ar als mitwirkender Faktor an der Bildung des neg. Verbalnomens auf -r beteiligt gewesen sein; gilt doch der soeben dargestellte Entwickelungsprozess des negativen Verbs vor allem für das Türkarmenische, das auf dieser Bildungsstufe erstarrte, während die meisten andern, dem osmanischen Einflusse nicht unterliegenden Dialekte noch einen letzten Schritt weiter thaten. Es war nämlich die II Person sing. Imperativi auf -r von dem bereits oben § 390 Rdn. besprochenen, im NA. so mächtigen Angleichungsgesetze, wonach sich sämtliche älteren Imperativformen auf -r nach den entsprechenden vokalischen umzubilden streben, allmählig erfasst worden: so dass dieselbe unter Anlehnung an die entsprechende Form des positiven Imperativs mit Abwerfung des Schluss-r zur vokalischen geworden war. Die Folge war, dass auch das mit der neg. Imperativform auf -r formal zusammenfallende neg. Verbalnomen auf -r in die Analogie mit hineingezogen wurde und ebenfalls nach Aufgabe des schließenden r vokalisch auslautend wurde. So gestaltete sich z. B. im Pol. und Ach. (Tom. S. 63) die neue Indikativform folgendermaßen:

<sup>1)</sup> Cf. cl. II sg. Imp. Aor. Suit, neben III sg. Ind. Aor. Suit (b Suit); cl. II sg. Imp. Aor.  $b_{\ell}$ , neben III sg. Ind. Aor.  $b_{\ell}$ ; mittelarm. II sg. Imp. Aor. 4/p, neben III sg. Ind. Aor. 44/p etc.

<sup>2)</sup> So: neg. Präs. 24-5 unpilpp, 24-u unpilpp etc. neben neg. Impf. ¿th unriller, ¿the unriller etc. (cf. Aid. II p. 82 f.).

<sup>3)</sup> Vom Standpunkte der modernen Orthographie aus für fehlerhaft erklärt von Aidynian II 86, jedoch historisch-etymologisch berechtigt.

Da in all diesen Indikativformen das Personalverhältnis nicht am eigentlichen Verbalstamme, sondern am Hülfsverb ausgedrückt ist, ward zuletzt unter dem Zwange des Ausgleichungsprinzips dieses Verhältnis auch auf den Imperativ übertragen: die Personalform margk der II Pl. Imp. ward verdrängt durch marg, worauf das Personalverhältnis analog dem Indikativ am Präfix ausgedrückt werden musste; Negativpräfix mi ward pluralisiert zu mik. So im Ach. (n. Tom. p. 70) II sg. mi marg slösche nicht aus!«, II pl. mik marg slöschet nicht aus!«; II sg. mi zosisprich nicht!«, II pl. mik zosi sprechet nicht!«. Ebense, nur mit postponiertem Negativpräfix, hat der Dialekt von Agulis (S. Sarg. 121): II Sing. hungh dim (Ap), II Plur. hungh dim (Ap); II Sing. hungh dim (Ap), II Plur. hungh dim (Ap); II Sing. hungh dim (Ap), II Plur.

# Kap. VI. Unregelmässige Konjugation.

- § 423. War auch der Untergang des alten Konjunktivs und des Futurs ein durchgreifender, allen Verben gemeinsamer gewesen, so blieb doch von der darauf erfolgten, oben § 360 f. dargestellten, regelmäßigen Verschiebung und Umgestaltung der Tempora des Präsenssystems eine Anzahl von Verben unerreicht und bildete für sich eine besondere Gruppe mit eigener Konjugationsart: es ist dies die Gruppe von Verben, die neben dem einfachen Stamm noch einen erweiterten auf -- Lau -- ena (resp. -na) neben sich haben, welch letzteren seiner Bildung und seinem ursprünglichen Wesen nach wir oben §§ 338—347 kennen gelernt haben.
- § 424. Nachdem bei dem allgemeinen Untergange des altarmenischen Konjunktivs auch diese Verba ihren Konjunktiv

<sup>1)</sup> Teilweise sind die älteren Formen auf -r neben den jüngeren vokalischen Tochterformen in der Sprache noch wirklich lebendig. So im Ach. neben tem mare noch tem marer, neben tem aya noch tem ayar gebräuchlich. Vgl. Tom. Dial. v. Ach. p. 70.

<sup>2)</sup> Daneben die Formen mit -L: կապիլ մա, կապիլ մաբ, հահիլ մա etc. S. Sarg. p. 121.

eingebüßt hatten, trat nicht etwa, wie bei den übrigen Verben, der Indikativ in dessen Stelle: es war vielmehr der Indikativ des entsprechenden er weiterten Stammes, vermöge dessen eigentümlicher, in § 347 untersuchten Natur, wonach die Verbalhandlung als eine entfernte, bedingte hingestellt wird, dazu berufen und gleichsam dazu geschaffen, zum Konjunktiv des entsprechenden einfachen Verbs zu werden. Die Folge hiervon war, dass der alte Indikativ in seiner bisherigen Funktion bleiben konnte: und so behauptete er sich bei diesen Verben als einziger Überrest des altarmenischen einfachen Indikativs Präsentis und Imperfekti, als welcher er noch in der neuen Sprache vorliegt bei diesen Verben. Belege sind z. B. Indikativ: ես որ ի յիմ ապրանքն եւ ի Հարկիքն had sich, der ich auf meinem Besitztum und in meiner Ehre bin« 21 25. 26; np hwh die sich befinden « L. 154; qnp hwh it. L. 178, 185; ու բաժին մի այլ անսիզվորը կան եւ կու առջնտրեն գիս » und es giebt eine Anzahl anderer Assignatinhaber, und sie drängen sich mir vor« 41 7. 8; pn hpgu, np wn hu qpuuluu 4 wyp dein Gegenstand, der bei mir als Pfand war 75 17; dagegen Konjunktiv: Թե անհաւերը ի ծառութիւն կենայ » wenn er unaufgeboten im Dienste steht « 15 1; եթե ի Հայաց տեղի կենա, wenn er an einem derartigen Orte sich befindet« 15 25; թե կենդանի կենայ կինն »wenn die Frau am Leben ist« 21 12; կենայ er bleibe « Rb - կապած կենայ er bleibe gebunden« Rb 3; Bung harbung ser bleibe« B III, III, Rb 654; Հանդիստ կենայ »soll ruhig bleiben« Mx. Her. 25; պատրաստ 466 mg soll enthaltsam (nüchtern) sein Mx. Her. 11, 21; 6. կեն ան երկու խիսմն առջեւ պարոնին »und es sollen beide Gegner vor dem Baron erscheinen « 33 5; 445 ub » sollen sein « Rb /4, ht; պատեն է որ կենան »es ist Gesetz, dass seien « Rb իա. — Indikativ: ու ես ուղեմ որ իմ սիգելովս առջեւ վճարվիմ »und ich verlange, dass ich gemäß meiner Assignate vorher bezahlt werde« 41 23; dagegen Konjunktiv: եւ հիլայօցն ուցենայ » und falls der Kläger verlangt« 355; n. [F. fup n. q b um] » und wenn er verlangt« 433; եւ թե այրիկն ու գեն այ » und wenn der Mann verlangt« 4916; թե ուզենա »wenn er will« B մեզ, մեզ; թե ուզենան »wenn sie wollen« B մեկզ. — Indikativ: ունին զՀասակն »sie erlangen das Reifealter« 51 1; qkq neth jhp than wie er es in seiner Hand hat 59 21; վկայնին իշխանութեիւն ունին die Zeugen haben Vollmacht« 61 15; dagegen Konjunktiv: be

newung append and er soll das Gut behalten 59 21; which up newung as ist notig, dass er habe 19 11; um newung aer soll erhalten 23 19; newum aer habe Rb γρ, δίη; Θηη πεψω aer soll haben 25 19, Rb w, ¼; βξ newung awnn hat 37 15. — Indikativ: ημπξ aer weiß 83 1; no q ημπξ awer weiß 39 3, 83 15; dagegen Konjunktiv: ημπτω aer wisse Rb μξ; ημη ημπτω as awas er wissen mag 59 12; ημη ημπτω ωμρ adamit ihr wisset Rb μρ; βηη ημπτω as sie sollen wissen Rb μη, ζη, δίξ. — Indikativ: ψρμη, ψημπρ aes ist notig, es muss passim; dagegen Konjunktiv: μβξ ημημημη ψημπτω awnung ψημπτω awnung ψημημον awnung ψημημον awnung ψημημον awnung ψημημον awnung www awnung www awnung www awnung www awnung www awnung www awnung awnung www awnung awnung www awnung www awnung www awnung awnung www awnung www awnung awnung www awnung www awnung www awnung awnung www awnung www awnung www awnung awnung www awnung awnung www awnung www awnung awnung awnung wwa awnung a

- § 425. Vom Futur sind ausgeprägte, sichere Beispiele in den vorliegenden Quellschriften kaum vorhanden. Da jedoch das oben § 347 angezogene neuarmenische Futur mit  $\mu_{mL}$  gu notwendigerweise auf das Mittelarmenische zurückgehen muss, ist das Futur dieser Verba für das Kilikische mit Sicherheit anzusetzen als bestehend aus präf.  $\mu_{mL}$  gu + Konjunktiv: es ist nichts weiter als der Indikativ Präsens des erweiterten Stammes.
- § 426. Der Infinitiv ist der des erweiterten Stammes; Beispiele: [pium] (zu [piup]) 59 33; neitium] (zu neipf) 17 2. 4, 47 23, 51 21; hhrum] (zu hun]) L. 158 25, Geop. p. 23, 62, 64, 67, 129; neibfum] (zu neipf) Smp. Chron. 648, Geop. p. 14, 96, 100, 215. Lediglich Klassizismen sind die noch vorkommenden vom einfachen Stamm gebildeten Infinitive.
- § 427. Wie im Neuarmenischen, so erscheint auch bereits im Kilikischen die erweiterte Stammform auf die außerhalb des Präsenssystems stehenden Zeitformen ausgedehnt. So findet sich: np 4 b g m z III sg. Aor. Rb 5/2 für cl. 4 mg, b 4 mg; ferner 4 b g m z in Smp. Chron. Dul. 678; 4 b g m z III pl. Aor. Smp. Chon. Dul. 649 für cl. 4 mg/h z Part. prät. 57 24, 67 12 für cl. 4 mg/h m etc.; dagegen zu n wih d' noch Aor. 4 m/m, Part. 4 m/h.
- § 428. Das kilikisch-mittelarmenische Paradigma des unregelmäßigen Verbums gestaltet sich demnach, am Verbum hunf gam dargestellt, folgendermaßen:

# Paradigma der unregelmäßigen Konjugation.

Verbum 4md >bin vorhanden, existiere <.

| Präsens. |     |     |              |                |              |             |
|----------|-----|-----|--------------|----------------|--------------|-------------|
|          |     |     | Indi         | kativ.         | Konju        | ınktiv.     |
| Sg.      | I   |     | կամ          | gam            | կենամ        | genam       |
|          | п   |     | կաս          | gas            | կենաս        | genas       |
|          | Ш   |     | կայ          | ga             | կենայ        | gena        |
| Pl.      | I   |     | կանը         | gank           | կենանք       | genank      |
|          | п   |     | կայբ         | gaik, -ak      | կենայք       | genaik, -ak |
|          | ш   |     | կան          | gan            | կենան        | genan.      |
|          |     |     |              | Imperfekt      | <b>;</b> •   |             |
|          |     |     | Indi         | kativ.         |              | anktiv.     |
| Sg.      | I   |     | կայի         | gayi           | կենայի       | genayi      |
|          | II  |     | լայիր        | gayir          | կենայիր      | genayir     |
|          | III |     | ارسال        | gair, -ar      | կենայր       | genair, -ar |
| Pl.      | I   |     | այա <u>ե</u> | gayak          | կերայաբ      | genayak     |
|          | П   | į   | կայիք        | gayik          | կենայիք      | genayiK     |
|          | III |     | կային        | gayin          | կենային      | genayin.    |
|          |     |     |              | Futur.         |              |             |
|          |     | Sg. | I            | կու կենամ      | gu genam     | =           |
|          |     | J   | II           | կու կենաս      | gu genas     |             |
|          |     |     | Ш            | կու կենայ      | gu gena      |             |
|          |     | Pl. | I            | կու կենանք     |              |             |
|          |     |     | II           | կու կենայք     | gu genaik, - | ıŘ          |
|          |     |     | Ш            | կու կենան      | gu genan.    |             |
|          |     |     |              | Aorist.        |              |             |
|          |     | Sg. | I            | կեցայ          | geça         | <del></del> |
|          |     | •   | II           | կեցար          | geçar        |             |
|          |     |     | III          | կեցաւ          | geçav        |             |
|          |     | Pl. | Ι            | կեցաբ          | geçak        |             |
|          |     |     | П            | <i>կեցայ</i> թ | geçaik, -ak  |             |
|          |     |     | III          | կեցան          | geçan.       |             |

Partizip prät.: { labybe geçiel labym geçaj.

Infinitiv: how genal.

Ebenso flektieren im Präsenssystem<sup>1</sup>) die übrigen Verba dieser Kategorie, als:

Anm. 1. Obiges Paradigma gilt strenggenommen und ohne Einschränkung nur für die strengkilikische Sprache Sempads. Dagegen zeigt die durch Mr A, Mr B und Geoponica vertretene spätere Sprachstufe größere Freiheit in der Behandlung dieser Stämme, indem der erweiterte Stamm auch als Indikativ Präsentis mit oder ohne Präfix Inc. fungiert. So steht als Indikativ:

\*\*newisia\*\* hat B Jet, Iphium \*\*ist vorhanden B Jeh, Jog; Polytum \*\*es scheint B Jet, Je. An Indikativen mit Inc. zeigen Geoponica nur Inc. Iphium 1934; Mr B Inc. Iphium Je, Jug. Jug.

Anm. 2. Schwankende Konjugation lässt sich beobachten bei den Verba führ und night. Neben der unregelmäßigen Flexionsweise: Ind. pr. führt, Konj. pr. führt geht nämlich auch die regelmäßige einher: Ind. pr. find fr. Konj. pr. führt?); ebenso neben: Ind. pr. night, Konj. pr. nightund auch Ind. pr. find fr. night fr. Konj. pr. night of 3). Dieselbe doppelte Flexion beider Verba setzt sich wesentlich im Neuarmenischen fort.

## Verbum substantivum bar yem bin .

§ 429. Unter die unregelmäßige Konjugation fällt auch das Hilfszeitwort by yem bin. Hier war allerdings, nach dem Schwunde des altarmenischen Konjunktivs fybr içem kein Ersatzkonjunktiv von einem entsprechenden erweiterten Stamm vorhanden, da zu br ein erweiterter Stamm \*brand nicht existiert: dennoch behauptete der alte Indikativ präs. imperf. seine Stelle, und nahm nicht nach dem allgemeinen Gesetz die Funktion des Konjunktivs an: letzterer ward vielmehr ersetzt

<sup>1)</sup> Der Aorist hat zum Teil die alte Form bewahrt.

<sup>2)</sup> Indikativ: you phil 13 16, 25 1. Konjunktiv: phil passim.

<sup>3)</sup> Indikativ: 4nc negt 15 16, 67 3. Konjunktiv: 4pm negtu 17 15 > müssen verlangen«; 12t negt u 17 16 u. s. w.

durch die Konjunktivform schund linam von schuhd linim, die auch auf das Futur sich ausdehnte als spulsseur gu linam. So konnten die ursprünglichen Indikativformen: Präs. Est em, Impers. Est est als solche erhalten bleiben, und so wurde zugleich die Form \* spulsseur est est est est erhalten bleiben, und so wurde zugleich die Form \* spulsseur est est erhalten bleiben, und so wurde zugleich die Form \* spulsseur est erhalten bleiben, und so wurde zugleich die Form \* spulsseur est est erhalten bei erhalten bei erhalten bei erhalten hat, gestaltet sich demnach folgendermaßen:

| I | TAS | ens |
|---|-----|-----|
|---|-----|-----|

|       | Indikativ.                        | Konjunktiv.                  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| Sg. I | hs yem (cl. em)                   | fruis linam (cl. içem)       |
| II    | tru yes (cl. es)                  |                              |
| Ш     | <i>Ł <u>e</u></i> (cl. <u>e</u> ) | புக்கு lina (cl. içe)        |
| Pl. I | bug yenk (cl. emk)                | thung linank (cl. icemk)     |
| II    | Le ek (cl. ek)                    | thung linaik, -ak (cl. icek) |
| Ш     | bu yen (cl. en)                   | ្រាប់ linan (cl. içen).      |

## Imperfekt.

| Sg. I | <i>દ્ર</i> ું હું | լինայի linayi      |
|-------|-------------------|--------------------|
| П     | էիր eir           | լինայիր linayir    |
| Ш     | էր gr             | լինայը linair, -ar |
| Pl. I | Lup eak           | լինայաբ linayak    |
| II    | ֈրբ eik           | լինայիք linayik    |
| III   | tpu ein           | լինային linayin.   |

Indikativ.

## Futur.

| Sg. | I   | կու լինամ         | gu linam       |
|-----|-----|-------------------|----------------|
|     | п   | իս ւ կրտո<br>     | gu linas       |
|     | Ш   | <i>իու Մըրտ</i> յ | gu lina        |
| Pl. | Ι   | հու մեանո         | gu linanK      |
|     | П   | կու լինալը        | gu linaik, -ak |
|     | III | կու լինան         | gu linan.      |

Infinitiv: frame linal.

Als Aorist gilt brows eya; Imperativ: II sg. the Ver; Partizip prät.: the Vel, broke ey'el, brows eyaj. — Belege sind zur Gentige

Konjunktiv.

schon im Vorhergehenden gegeben; die Futurform ist, obwohl mehr erschlossen als belegt, hinlänglich gesichert.

Anm. Zu Aorist browy ist das bereits im Classisch-Armenischen nicht mehr recht gebräuchliche Präsens browholf vollends geschwunden, wie denn auch der aa. Defektivstamm quq gog sage« in unserm Mittelarmenisch nicht mehr auftritt.

## Negative Konjugation des irregulären Verbs.

§ 430. Auch in der negativen Flexion scheidet sich das unregelmäßige Verb von dem regelmäßigen. Nach § 418 war die der regulären Negativkonjugation eigentümliche periphrastische Indikativform lediglich hervorgerufen und in ihrer Ausbreitung bedingt durch den Mangel einer dem Konjunktiv 36 malet af *éjaxem* parallelen und zugleich davon differenzierten einfachen negativen Indikativform, Mangel, der in letzter Linie bedingt war durch das Fehlen einer vom positiven Konjunktiv flektivisch verschiedenen positiven Indikativform; letztere ist in der Form har ducker von der entsprechenden Konjunktivform suph of nur durch Präfix you unterschieden, und hätte, wenn durch, & negiert, ebenfalls, supplied lauten und mit dem Konjunktiv zusammenfallen müssen. Ganz anders beim irregulären Verb: hier ist die Indikativform von der des Konjunktivs wesentlich verschieden, da beide von je einem besondern Stamm gebildet sind: neben Ind. umf der Konj. ubbumd Ind. ahmbd der Konj. "hubbuud. Die negative Konjugationsart blieb daher ganz naturgemäß bei diesen Verben die ältere, wonach den einzelnen Tempusformen ohne Unterschied das Negativpräfix , ¿ vorgesetzt wird; negativer Konjunktiv und Indikativ sind schon durch die Stammform hinreichend unterschieden, was bei analoger Bildung mit präf., ¿ beim regulären Verb nicht der Fall gewesen wäre, weshalb auch eben diese ältere negative Konjugationsweise beim regulären Verb aufgegeben und durch eine andere ersetzt wurde. Übrigens findet sich ausnahmsweise die negative Flexionsart des regulären Verbs auch auf das irreguläre ausgedehnt. So p. 25 25: 34u f hupt, du kannst nicht« für gewöhnliches չկարես 1). Dagegen für die gewöhn-

<sup>1)</sup> Analog hat noch heute die westliche Schriftsprache folgende Indikativformen: 2hd hphup (aus älterem 2hd h huphuu); 2hd qhubp (älter 2hd h qhub) neben 2qhubd, 2hubd; cf. Aid. II 86.

liche regelrechte negative Flexion die folgenden Belege: Indikativ: գի առանց ձիաւորութեան չկայ Հասակ »denn ohne նին ի պարոնին ձեռն կայ, չկայ ի դարպսուն »denn die Pfänder sind im Besitz des Lehnsherrn, nicht im Besitz des Gerichtshofs < 33 5; um my zhmy gwu np hnishu >80 ist keine andere Möglichkeit vorhanden, außer dass sie kämpfen« 35 23. Konjunktiv: Թե տղայ չկենայ 19 13, որ վկայ չկենայ 33 15, Թե չկենայ Թուղթ 39 22, Թէ չկենայ կենդանի տղայ 45 13, Թէ Թուխթ , կենայ 59 37. 38, թե , կենայ վկայը 81 11 etc. — Indikativ: չունին այլ բեղ պացխուն այնել »habe mich dir fürder nicht zu verantworten« 23 10; bu hulh anches gen யுயருமாட்ட >ich habe dir gegenüber keine Verantwortungspflicht« 67 8; չունի այնուհետեւ իշխանութիւն »er hat von da ab keine Gewalt« 9 11; ¿n. top spundidup er hat keine Berechtigung« 49 12; եւ այս վանց այնոր է, որ պարոնն չունի կարողութիւն >deswegen, weil der Lehnsherr keine Vollmacht hat« 13 25. Konjunktiv: որ ցաև չուննայ 25 16, թե չուննայ 31 10, եթե չուննայ 75 6, որ չուննան 51 8, թե չուննան 51 10, չուննայ » soll nicht bekommen « 55 9 etc. — Indikativ: չկարէ պարոնն մատորդընել »es kann der Lehnsherr nicht verjüngen« 17 24; > hunt unt ne mun > kann nicht verschreiben und verschenken« 21 1; չկարէ այնել »kann nicht thun« 53 2; չկարէ առնույ »kann nicht nehmen« 53 13; չկարէ լինայ »kann nicht stattfinden« 59 33; չկարեն ուգել »sie können nicht fordern« 17 14. Konjunktiv: որ տղայ չկարենայ բերել 21 19; und so alle tbrigen hierhergehörigen Verba wie: Ind. չ ինլիմ, Konj. չ ինլամ : Ind. չկասիմ, Konj. չկասենամ : Ind. չուգեմ, Konj. չուգենամ : Ind. չգիտեմ, Konj. չգիտենամ ; Ind. չպարտիմ, Konj. չպարտենամ ; auch Ind. , kar 1), Konj. , was.

Anm. Analog wie in der positiven Konjugation so finden sich auch in der negativen ausnahmsweise die erweiterten Formen thurst auch u. s. w. als Indikativ. Z. B. p. 21 19: hu munita thurst u. s. w. als Indikativ. Z. B. p. 21 19: hu munita thurst und thurst auf thurst auch thurst auch thurst und the spätern medizinischen Litteratur zu Tage.

<sup>1)</sup> Häufig belegt in der III sg.: ½ = »ist nicht« und als Adverb in der Bedeutung »nein!« 31 5. 19. 23, 33 10, 35 22, 57 11. 16, 71 3 etc.

Das Futur, obschon nicht belegt, ist gleichzusetzen mit dem Konj. Präsens. Im übrigen richtet sich die negative Flexion des irregulären Verbs nach der entsprechenden des regulären Verbs. Die negative Konjugation des unregelmäßigen Verbs hat sich wesentlich bis ins Neuarmenische erhalten. Vgl. Aid. II-p. 86 § 238.

## Negatives Paradigma des irregulären Verbs.

## Präsens.

| Indikativ.                                                    | Konjunktiv.                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Sg. I thus çgam (çəgam) II thus çgas (çəgas) etc.             | ှုံမှုပ်စော ငိုgenam (ငုံခgenam)<br>မူမှုပ်စော ငိုgenas (ငုံခgenas) etc. |  |
| Impe                                                          | rfekt.                                                                   |  |
| Indikativ.                                                    | Konjunktiv.                                                              |  |
| II thugh égayi (éəgayi)<br>Sg. I thughp égayir (éəgayir) etc. | չկենայի է́genayi (է́əgenayi)<br>չկենայիր է́genayir (է́əgenayir) etc.     |  |

#### Futur.

Sg. I sybruus égenam (éegenam)
II sybruun égenas (éegenas) etc.

Infinitiv: Yhrung čgenal (čagenal).
Imperativ: A hrung mi genar(?).

Aorist.

Sg. I Magay čgeça (čəgeça) etc.

Prät. comp. has has has been geciel.

# Anhang:

# Syntaktische Eigentümlichkeiten.

## I. Substantiv und Adjektiv.

§ 431. a) Determination des Substantivs.— Schwache Ansätze zum Ausdruck des unbestimmten Artikels zeigt schon die alte Sprache; namentlich erscheint in volkstümlicher Diktion das Zahlwort mi in dieser Verwendung; vgl. hierüber A. Meillet, Mém. d. l. soc. d. ling. de Paris X p. 266. Im Kilikischen setzt sich diese Erscheinung derart fort, dass der unbestimmte Artikel ausgedrückt wird durch das dem Nomen nachgesetzte¹) und unflektierte mi. Z. B.: pundfü dp >ein Teil< 69 9, 77 2, 41 7; dimui dp >ein Teil< Rb [m; mmph dp ni op dp >Jahr und Tag< 67 10; mmpn dp ni minip dp Genitiv von mmph ni op 69 17, 77 23; mqq dp >ein Verwandter< 71 2, Rb sop; poppi dp >ein Arzt< 25 18; hunp dp >ein Stück< 79 6; hit dp myl >eine andere Frau< 47 10; ferner in allgemeinen Bestimmungen wie: ng dp 79 12, mg dp 75 3, subymg dp Rb sop.

Anm. Vereinzelt, vor vokalischem Anlaut, findet sich die Form afü min Ass. Ant. p. 47 3 in pany than afür frum sgiebt nicht einen Heller zurück«.

Der unbestimmte Artikel ist jedoch noch nicht allgemein, wie dies im Neuarmenischen der Fall ist; vielmehr ist er, als grammatische Kategorie im Kilikischen noch in der Entwickelung begriffen, und, wie die Beispiele zeigen, handelt es sich in manchen Fällen noch mehr um eine reine Hervorhebung der Vereinzelung, die mit unserm unbestimmten Artikel nicht ganz identisch ist. In späteren mittelarmenischen Quellen erscheinen statt kl. In mi resp. In min die Kürzungen I mn (men) oder I m dem Nomen enklitisch angehängt. So auch bereits

<sup>1)</sup> Entgegen dem Ostarmenischen, wo Artikel mi dem Nomen vorangeht.

bei Mx. Her. uulus sagavmen ein wenige p. 9 etc. 1). Im Neuarmenischen entspricht meist me resp. men vor unmittelbar folgendem Vokal (vgl. Aid. II 24, 25).

§ 432. Völlig entwickelt ist bereits kilikisch der bestimmte Artikel, repräsentiert durch postponiertes n, wie sich auf Schritt und Tritt in unsern Quellen nachweisen lässt. Hierdurch unterscheidet sich das Kilikische einerseits von der alten Sprache, in welcher bekanntlich das Pronominalsuffix n noch wesentlich pronominale Natur zeigt; vgl. über den demonstrativen Charakter des altarmenischen sog. »Artikels « A. Meillet Syntaxe comparée de l'arménien in Mém. d. l. soc. d. ling. Paris X pp. 264 u. 265. Andererseits in formaler Hinsicht auch von dem Neuarmenischen, wo die ältere Form des Artikels n zwar nach Vokal, d. i. bei vokalischem Auslaut erhalten bleibt, bei konsonantischem Auslaut hingegen zu o wird. Vgl. Aid. Kr. Gramm. II p. 22 ff.

Anm. Werden die Adjektiva ungs arci, skups verci, skus hedi und ähnliche in substantivischer Verwendung durch den bestimmten Artikel determiniert, so tritt der Artikel an die der classischen entsprechende Form auf -siz. z. B. ungsti der erste< 41 12, s skussiä van Letzten< 41 13 etc. Vgl. oben Formenl. p. 250—251.

§ 433. b) Attributive Bestimmung des Substantivs. — Im Classischen wird bei attributiver Bestimmung des Substantivs das Adjektiv dem Nomen teils vor- teils nachgesetzt. Vorgesetzt bleibt das Adjektiv meist unflektiert; nachgesetzt wird es regelmäßig flektiert; regelmäßig flektiert wird auch das vorgesetzte Adjektiv, falls es einsilbig ist.

Im Kilikischen ist — analog wie z. B. im Neupersischen — jene alte Mannigfaltigkeit dahin reduziert worden, dass jener Typus der attributiven Stellung, wonach das Adjektiv seinem Substantiv vorangeht, als alleinige und ausschließliche Norm des

<sup>1)</sup> Die Kürzung von mi zu m ist namentlich schon früh erfolgt im Pol. So zeigt eine Lemberger Urkunde vom J. 1492 b. Min. Leh. p. 117 die Formen: qquid, fohold; ferner eine Urkunde aus Kamenec-Podolskij b. Min. Leh. p. 141 ff. die Fälle: upofolt proplund, hunglund, zurplund, hungl upofolt, die hungl, die hungl, w upofolt hungl aufürgend; ferner eine andere Kamenecer Urkunde b. Min. Leh. p. 149 ff. mit Formen wie: щимплиций фици, die hungl, w щимприрд; daneben auch щимприям Min. Leh. p. 142. Vgl. hierüber auch Aid. I 174.

attributiven Ausdrucks sich festgesetzt hat; das seinem Substantiv voraufgehende, und mit ihm gleichsam zu einem einzigen Begriff verwachsene attributive Adjektiv ist somit zum flexionslosen erstarrt, wie folgende Belege zeigen: ծեր եւ դիտուն մարդիքն odie alten und kundigen Leute« 39 23; ճանչած չաւույի oeines zuerkannten (verordneten) Büttels« 9 15; ճանչած Համըերութեներն ու օրերն die festgesetzten Fristen und Termine« 23 26; աղէկ վկայը »gute Zeugen« 19 15, 33 17; աղէկ վկայնի »gute Zeugen « 53 4; fp wewq npgengt »seinem ältesten Sohne « 21 17; ի վերալ երդված մարդոյն »auf einen geschworenen Mann« 51 16; առջի այրկանն ›des ersten Gatten< 37 26; լետի կնկանն »der letzten Gattin« 47 17; pynpy jb miliugi »den rechtmäßigen Erben « 21 16; ավեն ապրնօբն »mit dem ganzen Vermögen « 21 7. — Bezeichnend für die mittelarmenische Sprachstufe ist, dass der Instrumental adjektivische Funktion erlangt. Z. B. gelmmnt of the gut of the das schwache und das starke « Mr A 15; առ սերկեւիլ դաժծն ու գջրոփ »nimm Quitten, große und saftige« Mr B [4]; այլ ուժով »stärker« B 4/6; թ. ե. ուժովընութիւն մարդ wenn man von kräftiger Natur ist B Fr. — Wie eigentliche Adjektiva werden auch behandelt adjektivisch funktionierende Substantiva: z. B. կոյս աղջկներոյն »der jungfräulichen Mädchen, der Jungfrauen« 47 28; կոյս աղջկան »einer Jungfrau« Rb եր: լիճ ճորտեր »Lehnsleute« 13 11, 27 4; լիճ ճորտերու »der Lehnsleute 3 4 etc. — Wie eigentliche Adjektiva werden endlich auch konstruiert folgende Verbindungen adjektivischer Natur: ոչինչ ազգ »keinerlei«, այլ ազգ »anderartig«, այս ցեղ, այտ ցեղ, யும் நிரு dergestalt, derartige; யும் பயுத் யுற முற யுற் பயுத் (letztere auch zu einem Wort verbunden) »solch, so groß« und ähnliche. Z. B.: " way hepway > auf keinerlei Weise « 9 12; այս երեր ազդ կերպովս »auf folgende dreifache Art« 17 4; վասն ոչինչ ազգ պտտճառի »wegen keinerlei Vorwand « 79 7; յայլ ազգ գործեր san anderartigen Beschäftigungen« Rb ձիսր; շատ աղդ ցաւեր »mancherlei Krankheiten « Rb ձծա ; յայա ցեղ սարութեներ von solcherlei Gerät, von derartigem Gerät 45 11. 12; ghnug րար դեկանս »so und so viel Geld« Rb ճժր u. s. w.

§ 434. Hinsichtlich der Stellung des Adjektivs und dessen Unveränderlichkeit steht das Kilikische bereits auf der Stufe des Neuarmenischen, wo ebenfalls das Adjektiv stets seinem Substantiv vorangeht und flexionslos ist. Vgl. Aid. Kr. Gramm.

II 26. Das substantivierte Adjektiv wird natürlich flektiert und wie ein Substantiv behandelt; z. B. fluib ungthe »zum Wohle, zur Besserung« Rb adu; brignende »Geschwornen« 57 9, 67 16; strande »von den Geschwornen« 51 13 etc.

§ 435. c) Steigerung des Adjektivs. — An Stelle des veralteten classischen Komparativs auf -4416 -goin tritt ein neuer Ausdruck für den Komparativ: es wird im Kilikischen der Positiv zum Komparativ gesteigert durch Vorsetzung des Adverbs mil ail mehr«. Z.B. bu mil shi bul jubuhan sich bin älter nach meinem Assignatenschein « 41 4. 5; pp uhuhu will հին է »sein Schein ist älter« 41 20; ինը այլ հին լիճ ճորտ »er ist der ältere Lehnsmann« 41 21; gfg mj/ 5f66 »als älteren« 41 23, 43 1; եթե որ տուն վարձե տարոյ եւ կան անսոյ պոմնով եւ վարձվորն այլ կանուխ ուզենայ որ ելնէ »wenn einer ein Haus mietet auf das Ziel von Jahr und Tag, und der Vermieter verlangt, dass jener frither ausziehe < 71 6. 7; Suitig up will die de չկարէ լինել »so dass sie größer nicht sein kann« 9 7; թե Հագար այլ մօտեւոր ազգը լինի »wenn er auch tausendmal näher verwandt sein sollte < 71 3. 4; fu uhabay mij shu f gun amij անսիգվորացդ » mein Schein ist älter als derjenige der übrigen Assignatinhaber 41 5. Ferner aus Geoponica: բան դիւր դինին այլ աղէկ »besser als sein Wein« 124 15; այն այլ պակաս է dieses ist geringer« 184 19; Pt. will Mad neglen »wenn du größeren (scil. ,Lauch') willst< 165 19; we die fifth er (der Lauch) wird größer« 165 21; np mjj maffy mbag mennemy welcher einen besseren Ort verlangt« 155 letzte Zeile; will wolft gente դայլ շինած վանձնատոն 221 1. Aus Mx. Her.: որպէս այլ Junus wumgun »wie wir weiter oben gesagt haben« 3 8; gop will h strang shift fundful was ich weiter unten erwähnen werde « 59 6. 7; ծարաւն այլ շատ լինի թան — »der Durst ist größer als « 90 11 infr.; mjl hmpd ifth wird kurzer « 115 9; will long qui skommt stärker« 129 3 infr. An weiteren Beispielen, mit Inbegriff der adverbialen Komparative, finden sich in Rb: will winter »lieblicher « [w; will winter » silter « &f; will խիստ »stärker« 7է; այլ կանուխ »früher« Հր; այլ Հարաւտա reicher« μ; ωμ dho »größer« ζμ, άμ; ωμ 2ημα »schneller» ճՀէ; ի յայլ պեղծն »zu Schlimmerem« Հբ; այլ ցածջն »die Niedrigeren « 5; quij guð shohlifnegu »die niederen Ritter « 5; mil jum mehr & &f: mil welth mehr & &q. bim: mil ikunke »später« ճլե. In Mr B: այլ աղեկ »besser« ճղզ; այլ զաւրաւոր
»kräftiger« ճղզ; այլ Թանձր »dichter« ճձ; այլ ԹեԹեւ »leichter« զզ, ճդ; այլ ծանդր »schwerer« ճխ; այլ ուժով »stärker« մի;
այլ սուր »schärfer, akuter« ճա; այլ սպիտակ »weißer« խզ; այլ
պակաս »weniger« ճՀդ, մժդ; այլ աւելի »mehr« ճձր. In Mr A:
այլ շուտով »schneller« 199; այլ ուժով »stärker« 199 u. s. w.¹).

Im Neuarmenischen, wo analog der Komparativ mittels präponierten adv. al (= kl. wyl) bezw. ostarm. el, oder auch mittels evel, eveli (= cl weble) etc., gebildet wird, steht das Objekt der Komparation teils nach kan resp. kanc, kanz im Akkusativ, oder aber es steht ohne kan, kanc im Ablativ. Vgl. Thoms. Dial. v. Tiflis § 351, 352, 353 etc., Aid. II p. 27, 167.

§ 437. Für den Superlativ hat, ebensowenig wie Altund Neuarmenisch, das Kilikisch-Mittelarmenische eine eigene, festausgeprägte Ausdrucksweise entwickelt. Häufig dient die Komparativform, zumal wenn mit Artikel verbunden, auch als Superlativ. So Mr B 36: my mgth der Beste«.

## II. Zahlwort.

- § 438. In selbständiger, substantivischer Funktion flektieren sämtliche Kardinalzahlen, und zwar als Singularia nach Formenl. § 274.
- § 439. In adjektivischer Funktion, d. i. in Verbindung mit dem Nomen des gezählten Gegenstandes, zeigt im Classisch-Armenischen das Zahlwort folgende Beziehung zu dem

<sup>1)</sup> Vereinzelte Fälle erscheinen schon in der spätclassischen Litteratur; so auf der proßer« bei Vardan Hist. S. 158 17. 18.

<sup>2)</sup> Als archaistische Form erscheint daneben auch noch das alte gut Kan >als<.

gezählten Nomen: Es können sämtliche Kardinalzahlen dem Nomen beliebig entweder vorangehen oder nachfolgen. sichtlich der Übereinstimmung mit dem Nomen zerfallen die Zahlen in zwei Gruppen: die erste Gruppe umfasst die Zahlwörter: Lphn., Lphp, ynpp; dieselben sind bereits in ihrer Endung als Pluralia, bezw. Lulur als Dual gekennzeichnet, und werden stets flektiert sammt dem gezählten Nomen, beide pluralisch. Die zweite Gruppe, umfassend alle übrigen Zablen von thun ab, stimmt mit jener darin überein, dass, falls das Zahlwort dem Substantiv nachfolgt, beide, sowohl Zahlwort als gezähltes Nomen, pluralisch flektiert werden. Ist hingegen das Zahlwort dem Nomen des gezählten Objekts vorangestellt, so bleibt es regelmäßig unflektiert; der gezählte Gegenstand aber wird flektiert, und zwar nach Belieben, entweder singularisch oder pluralisch (vgl. Aid. altarm. Gramm. pp. 33—34). Z. B.:

> Nom. Եւթ այր neben եւթ արբ Gen. Եւթ առն » եւթ արանց Akk. դեւթ այր » դեւթ արանց Abl. յեւթ առնէ » յեւթ արանց Instr. Եւթ արամբ » եւթ արամբը.

Im Kilikischen nun hat sich blos der durch das erstere der beiden Schemata dargestellte Typus der Beziehungsweise von Zahlwort und Nomen des gezählten Gegenstandes erhalten, und hat überdies auch auf die Zahlwörter der ersten Gruppe sich verallgemeinert. Mit andern Worten: sämtliche Kardinalzahlen, mit Einschluss des Zahlwortes der Einheit A-4 meg, haben im Kilikischen adjektivische Natur angenommen und werden dementsprechend dem gezählten Nomen vorangestellt und zwar unflektiert. Das Nomen aber wird flektiert im Singular. Beispiele: Ath 44-us der eine Teil 49 5; h Ath houg >zu einer einzigen Aussage « 35 17; f. Al-4 murf »in einem Jahre « 93 17; *մեկ կնկանն* »der einen Gattin« 47 15; *մեկ վկային* »des einen Zeugen« 59 35; bphn. unth //unj »zwei gute Zeugen« 81 8; երկու դաժինն »die zwei Teile« 49 19; երկու երդված »zwei Geschworne 65 19; hphnl 1/65 fapus > zwei Lehnsmänner 25 13; երկու խիսմե »die zwei Gegner« 35 15; երկու աղալ »zwei Kinder« Smp. Chron. Dul. p. 622; bphn. dhay »zwei Zeugen« 59 39; երկու շարաթ »zwei Wochen « 65 18; երկու շարթեուն »der zwei

Wochen « 65 18; երկու դեկին »beider Teile « 39 26; երկու կնկանն »beider Frauen« 47 14; լերկու խսժեն »von den zwei Gegnern« 65 27; երեր ազգ են sind drei Arten « 17 3; երեր լին ճորտ sdrei Lehnsmänner« 13 9, 15 13; hphp flugud until tall a drei bezeugterweise rechtschaffene Frauen 47 1. 2; bpbp op drei Tage « 77 7; que pla muph solie drei Jahre « Rb 🛱 ; sum bebe տարպայի »nach drei Malen« Rb 📆; այս երեր ազդ կերպովս »auf diese dreifache Art« 17 4; երեր չորս հետ »drei oder vier Male « Geop. p. 116; hphp supu shup »drei oder vier Liter« p. 124 4; յայս երեր պատճառէս »aus diesen drei Gründen« 17 11; լերեր րաժնէն գոէկ »von drei Teilen einen, = ein Drittel « 53 13; Jupun musich affi von drei Teilen einer, = ein Drittel • 53 25. 26, 49 18; չորս ակն »vier Augen • Geop. p. 64; երեր չորս անգամ »drei oder viermal « Smp. Chron. Dul. 630; չորս Հինկ տարոյ բնդ ներքսէ »innerhalb drei oder vier Jahren« 17 23. 24; ի չորս տարոյ տունկն »auf einem vierjährigen Stamme« Geop. p. 64; ի չորս դաժնեն մեկն »von vier Teilen einer, = ein Viertel « 47 13; զՀինկ պահուն ադաւթերն »das Gebet der fünf Stunden « Rb / j j f f f g mudult de f mudfu »ein Sechstel « 47 12; ifty and sechs Jahre Rb 4; new mapp sacht Jahre Rb 4; տասնումէկ տարոյ »elf Jahre alt« Rb ձիզ; վաթյառն տարոյ »von sechzig Jahren « 11 6; Հադար դեկան »tausend Tegans» 31 7 etc.; ferner auch in Ziffern: 4 uol 61 21; bb hupshp uniph 31 8; db օր 13 15; ժե տարի 51 20; ժե տարոյ 51 2; ժե աւուրն 13 21, 77 1; 7 pyp 61 21 etc.

Immerhin finden sich noch, wenn auch mehr vereinzelt, Fälle von nachgesetztem Zahlwort. So: with byby be of byby adrei Monate und drei Tage 51 1; unp prof byby adrei neue Trams L 155 26; unp prof spunt sp

Im Neuarmenischen gilt, wie schon im Kilikischen, allgemein die Regel, dass die flexionslose Kardinalzahl dem als Singular flektierten gezählten Gegenstand vorangeht<sup>1</sup>). Ob vielleicht in diesem Punkte Mittel- und Neuarmenisch von dem Numerale des Neupersischen beeinflusst worden sind? Oder ist die beiderseitige Übereinstimmung eine mehr zufällige, so dass beide gleiche Erscheinungen unabhängig von einander entstanden wären?

Anm. Bemerkenswert ist, dass bei Substantiven, die einen Zeitpunkt oder eine Zeitdauer sowie Klasse und Rangstuse bezeichnen, die Kardinalzahl im Sinne und in der Funktion unserer Ordinalzahl steht. So z. B.: h zapu opis am vierten Tage 77 8, Smp. Chron. Dul. p. 647; hrphr yww? die dritte Stunde Geop. 38; hofis opis am siebenten Tag Geop. 21; nanglig Laundin munitursstühl munitus fühl munitus fühl munitus fühl munitus fühl munitus fühl munitus hander erlangen die Reise im stunsehnten Jahre 51 1; munitus hun munitus das stunszehnte Jahre 81 1; munitus hun munitus das zwölfte Jahr Rb sip; gumutunsstühl munitus das sechzigste Jahr Rb sift; jusst opis am achten Tage B sift; siby musitus der sechste Monat B si; situs quant stunste Rb sift; situs quant der sechsten Klasse Rb si; sund spun bis ins vierte Glied Rb qq.

#### III. Pronomen.

§ 440. a) Pronominalsuffixe. — Die enklitischen Pronominalsuffixe: s, d, n haben ihren Funktionskreis dahin erweitert, dass sie nicht nur determinierend an Nomina, sondern auch an Präpositionen und präpositionale Adverbia antreten, wo im Classischen, welchem letztere enklitische Konstruktion noch fremd ist, die Partikel das von ihr logisch regierte Pronomen stets als selbständiges Pronomen im Kasus obliquus nach sich verlangt. Solche Beispiele von neuer enklitischer Pronominalkonstruktion des Kilikischen sind: պարոնն կամ պայլն պարոնքն արարանն կամ պայլն պարոնքն բերե գինը առջեւն »der Lehnsherr oder der Amtmann des Lehnsherrn lässt ihn vor sich kommen« (cl. առաջեաւ իւր оder նարա) 9 20; երբ երդնու չավուշն նա արբսաեցաւ ի վերայն ու Հերիր եղաւ »sobald der Büttel schwört, so ist die Bestätigung hierüber erbracht und zur Genüge geschehen« (cl. ի վերայ

<sup>1)</sup> Vgl. Aid. Kr. Gramm. II 32.

**Նորա) 11** 3; որ *Թե շատ վկայ բերե*ն կամ կեցութիւն *ի վե* բայն »so dass, mögen sie auch viele Zeugen oder Beweise gegen ihn vorbringen« (cl. *ի վերայ նորա*) 11 10; *նա աՀա որ ճշմարտե*ցաւ վկայութեւն ու ուժն ի վերայն »da ist die Zeugenaussage und die Usurpation bestätigt gegen ihn 1) (cl. p stepus unpu oder այնը) 29 10. 11; թե ուննայ տղայ ի մեկն »wenn er von ihr ein Kind besitzt < 37 14; np mqmj t lbl h stegt dass ein Kind von ihr geboren ist« 37 17; ne unque > 16th 161 h st. 9 t. •und falls ein Kind von Ihnen nicht geboren ist« 47 21, statt ի ահիջ իրենց, wie zu lesen 195.6; չՀանդաւ ի Հետն աղջիկն »das Mädchen pflegte keinen Umgang mit ihm« Smp. Chron. J. 665; սայար զգինն ի Հետն Թող բերէ »den ganzen Preis bringe er mit sich < 69 18. 19 (neben kl. þ 54 m þp 61 16, 54 m իր 61 17 »mit ihm«); թե ու մարդ այլ ուցես ի Հետդ »wenn du noch jemand bei dir haben willst« (für / 5/2 pm pm) Rb 5; wngben vor mir Rb & ; f fulfi >zu ihm, zu ihr, zu inner Rb & zweimal; whygher darunter Mr B Jop, by; ի յառաջդ »oben, im Obigen« Mx. Her. p. 61; յերջեւն »hinter ihm« Mr A 222. Auch in dieser syntaktischen Erscheinung spiegelt das Kilikische die Verhältnisse des Neuarmenischen wieder; freilich hat sich im Neuarmenischen die Konstruktion des Pronominalsuffixes mit Partikeln noch weiter entwickelt und verallgemeinert. Man vergleiche Aid. II p. 121, 123.

b) Relativkonstruktion. — Ein eigentliches Relativpronomen besitzt, nach Formenl. § 303, das Kilikische nicht mehr: das altarmenische Pronomen an or ist zur Relativpartikel herabgesunken. Der Ausdruck von Kasus- und Numerusverhältnis wird dadurch erreicht, dass dem flexionslosen Relativadverb up vor das Pronomen personale III p. oder das Pronomen demonstrativum in derjenigen Kasus- und Numerusform, die logisch dem Relativum gerade zukommt, nachgesetzt wird; dabei kann das selbständige Demonstrativ natürlich durch das Demonstrativsuffix vertreten werden. Beispiele: Kl. որ իր »wessen« für cl. որոյ։ այրի իրիցկինն՝ որ իր այրիկն յեկելեցւոյն սպասաւորութեւնն լինի աեռել »die Priesterwitwe, deren Gatte im Dienste der Kirche gestorben iste Rb այն՝ որ դատըստնած է ի յիր վերայ »derjenige, gegen welchen geklagt ist« (kl. որ ի յիր վերայ für cl. յ-որդյ վերայ) 67 5;

<sup>1)</sup> Oder auch: >in betreff dieser Sache, in diesem Punkte«.

ի ֆուլանայ վերայ, որ իր անսիզն յետեւ է բան զինն ›gegen den und den, dessen Assignate junger ist als die meinige« 41 22; analog վասն կնոց՝ որ ցույն ի խեչն գտվի »in betreff der Frau, bei welcher der Buhle angetroffen wirde Rb  $\zeta_{\mu}$ . Kl.  $\eta_{\mu}$   $h_{\mu}$ »wem, welchem« für cl. որում ։ այն՝ որ ուժն իր լինի այրած »jener, dem Gewalt angethan worden ist« 57 22; դայն մարդն՝ որ իր պարտենայ »jenen Mann, welchem er schuldet« 81 23. 24. Kil. np 1/ppdf. >von wem, von welchem« für cl. 1 ppdf.: quiboqu' որ գգրաստն առին յիրժէ »der Finder, von welchem man das Lasttier weggenommen hat « 63 22. Kl. np ppbug » welcher, derer, welchen, denen« für cl. որոց։ որ լինի իրենց սահմանն այսպես »für welche folgendes verordnet wird« L 154 20. 21 etc. Auch die Geoponica zeigen folgende Fälle dieser Konstruktion: p. 93 2 infr.: այն գինին՝ որ այն կնոջ Հոտն ի յինքն դիպի »derjenige Wein, zu welchem der Geruch jener Frau stößt«; p. 104 27: Թղենի փայտոմ որ տերեւքն յինքն կենան »mit Feigenholz, an welchem sich die Blätter befinden«; p. 126 16: 9men ած աղբիւրի, որ գինքն սուրբ մարդ առնու յաղբերէն »bringe Quellwasser, welches ein reinlicher Mann aus der Quelle schöpft«; p. 129 letzte Zeile: յայգին, որ շատ ազգեր կենայ in dem Weinberg, worin viele Sorten sich befinden«; p. 190 8. 9: եւ խոտ մի կայ՝ դոր արապերեն Հայա ասեն, որ մեղուն գինայն խիստ սիրէ »und es giebt ein Kraut, das man auf arabisch ,Hasha' nennt, welches die Bienen sehr lieben«; p. 155 unten: էրէ մի կայ՝ որ իւր անուն սարու ասեն »es giebt ein wildes Tier, dessen Namen man "Saru' nennt«; p. 163 2. 1 unten: եւ Թէ ուզես Հազար չինել, որ Թրընջի Համ գայ յիւրմէ »und wenn du Lattich erzielen willst, von welchem der Geschmack der Warzenpomeranze ausgeht«. — Analog bei Mx. Her. p. 83 15: ջուր՝ յոր եսիած լինսի յինսըն »Wasser, in welchem gekocht ist«; p. 84 6: Զուր տուր՝ որ լինըն եւկած լինի »gieb Wasser, in welchem gekocht ist«; p. 38 3: դառաջին ցեղն, որ իւր պատճառն die erste Gattung, deren Ursache«; p. 65 9. 10: முட் ரடிகிக், որ հաւասար եւ ի յար լինի տաքութերւնն »jene Gattung, deren Wärme gleichmäßig und andauernd ist«. — Aus Mr A: سروه իրոքին՝ որ իրենց ընտւթեւն »jene Objekte, deren Natur« 193; այն իրվին՝ որ իրենց մարժինն »jene Objekte, deren Körper« 193. - Aus Mr B: np - . Ifile > auf welchen « Cap. 4q, 4ft; br 4wj սունկն՝ որ արոյն ելնե յիրժե . und es giebt einen Schwamm

(Fungus), aus welchem Blut heraus fließt Cap. I hu; wjung: np h hupginafdbut hihum uha ihuh swuahuhi hibuy sjenen, welchen vom Leibweh starker Schwindel zugestoßen ist Cap. at.

Die bloße Relativpartikel ohne entsprechendes Demonstrativ erscheint Mx. Her. 65 4.5 infra: wjung np wphiiu zww fluß fo swpolfu sjenen, in deren Körper das Blut reichlich strömt«; Ass. Ant. 79 15. 16: zwh swpolfu —, np zwu quwpnuncofbeniu swwib-swfu wywaq henny h slepwy »Mardzbanmass, worauf ein anderartiges Siegel sich befindet, als dasjenige der Herrschaft«. — Mr B \$\frac{1}{4}\$: zwi wju \$\frac{1}{2}\$ np quju hwpsfraz fluß »der beste ist derjenige, dessen Farbe dunkelrot ist«; B \$\frac{1}{2}\$ to slepwy wyu wbqufr np zwi \$\frac{1}{2}\$ auf jene Stelle, an welcher das Übel ist«; B \$\sqrt{1}\$ up yu zh \$\frac{1}{2}\$ auf fießt«.

Nur ganz vereinzelt zeigt sich in der classischen Sprache obige Relativkonstruktion, und zwar als Semitismus<sup>1</sup>), während dieselbe uns im Kilikischen als wirklich armenische Spracheigentümlichkeit entgegentritt, die sich wohl selbständig aus der Sprache heraus entwickelt hat, und keineswegs auf die gleiche Relativkonstruktion des Neupersischen oder Arabischen zurückzugehen braucht. Noch heute ist dieselbe syntaktische Erscheinung im Neuarmenischen vorhanden; vgl. darüber Aid. II 202.

#### IV. Partikeln.

§ 442. Hinsichtlich der Kasusrektion der Präpositionen sind bezeichnend folgende Fälle: p. 51 12: Fl. npphpu put hunt quithum nitumt h fbpwj nidbg wenn die Waisen einen Handel oder eine Klage gegen jemanden haben«; p. 61 5: h fbpwj nidbg wegen jemanden«; p. 59 26. 27: qualfi jnjqu, fwug jnid quanumutti le das ganze strittige Objekt, um dessentwillen der Prozess ist«; Rb 4p: 4bm wjl nidbg » mit sonst jemandem«. Daraus ergiebt sich folgendes: die altarmenische Kasusrektion, wonach Präpositionen wie h fbpwj und fwut (kl. fwug) den Genitiv nach sich haben, ist im Kilikischen dahin verschoben, dass die betreffenden Präpositionen den Dativ regieren. Zum Vorschein kommt diese Verschiebung der Kasus freilich nur bei Pronominibus: bei

<sup>1)</sup> Vgl. Aid. II p. 202.

andern Wortkategorieen ist äußerlich kein Unterschied vom Classischen vorhanden, da bei denselben Genitiv und Dativ der Form nach zusammenfallen.

Analog zeigt verschobene Kasusrektion auch das Neupersarmenische, worin nach Aid. I 200 folgende Fälle: hown folk (westarm. howner folgend); wnwing to (westarm. wnwing winn); the absorbeng (westarm. winn htopt); ferner hid folgen, the folgen is a fellen is the folgen filler is the folgen fallen is the folgen folge

§ 443. Überhaupt tritt zum Ausdrucke des Possessivverhältnisses der Dativ ein, wie folgende Beispiele zeigen: 73 10: Pt qpmuluw nivum np mn hup nidbp »si quelqu'un a chez lui le gage d'un autre«; 61 5: jmqmqu qmmmummuh nidbp »des plaintes de quelqu'un«; Rb 55m: nidbp whunib »Jemandes Tier«; Rb 55t: nidbp qpmum »Jemandes Lasttier«; Rb 55t: nidbp pulum »Jemandes Tier«; Rb 55t: quilbp hpp »Jemandes Habe«; Rb 54p, dw: nidbp lib »Jemandes Frau«: Rb 55t: quilbp whunib Akk. »Jemandes Tier«; Rb 55t: quilbp whunib »in wessen Namen«; Rb w: h juid bplip quill mylum t »auf wessen Grundeigentum es gefunden wird, dem gehört es«; Rb 4p: h juid shah phuh »in wessen Distrikt ist«1).

## V. Verbum und Satzbildung.

§ 444. 1) Übereinstimmung des verbalen Prädikats mit dem Subjekte. - Ist das Subjekt ein Plural, so stimmt das verbale Prädikat mit demselben regelmäßig im Numerus überein; es kann jedoch auch im Singular stehen. Z. B.: աներ այնենը »wir machen« 63 18; Թե շահին աղայրն ու Թե ւ/գենկին »wenn die Kinder gewinnen und wenn sie verlieren « 51 17; ործ աղայքն ի տասնուհինկ տարին ունին գհասակն »die männlichen Kinder erlangen ihr Reifealter im fünfzehnten Jahre« 51 1; ապա Թե վկալըն չկամենան գկոիւն »wenn aber die Zeugen den Zweikampf nicht wollen« 59 18; ապա թե վկայնին կաժենան դկոիւն » wenn aber die Zeugen den Zweikampf wollen« 59 23; *թեե լետմնացըն ավենն աղջիկներ լինին* »wenn die Erben sämmtlich Mädchen sind 21 5. Dagegen im Singular: 'bu u վայր ուննալ այնոր յետմնացըն »so sollen es wieder haben seine Erben« 23 19; նյանին ի պարոնին ձևոն կայ vihre Pfander sind in der Hand des Lehnsherrn« 33 4; թե այլ օտար ապրճեր կենալ ի դուրը » wenn noch andere Güter außerdem vorhanden sind « 21 9; նա այս բյայթերիս ջաջեցաւ »so sind diese Bestimmungen annulliert« 55 12. Namentlich ist der Singular beim Prädikate Regel für den Fall, dass das Subjekt ein Plurale tantum mit Singularbedeutung ist. Z. B.: ԹԷ Հայրենիը կենայ »wenn Erbgut vorhanden ist« 59 19; լինի վկայիցն խօսջն մէկ die Aussage der Zeugen gestaltet sich zu einer einstimmigen < 29 2.

§ 445. 2) Kasusrektion des Verbums. — Der von den Verben des Sagens und Erzählens abhängige sog. Kasus narrativus der alten Sprache lässt sich für das Kilikische nicht mehr nachweisen, ebensowenig wie das Kilikische noch einen Kasus eireumlativus kennt. Die beiden Kasus, Ablativ und Instrumental, besitzen nicht mehr die Kraft, an sich allein und vermöge ihrer ursprünglichen Natur unter bloßer Vorsetzung des Präfixes q-z- jene Beziehungen auszudrücken. Vielmehr wird im Kilikischen das entsprechende Umstandsverhältnis durch die respektiven Präpositionen oder präpositionalen Ausdrücke: und pubpung i vera ein betreff, über«, 2nup? surč und pubpung einer ausgedrückt.

Anm. Auffallenderweise wird das Verb night uzel wunschen, begehren, verlangen, fordern« auf zweifache Weise

§ 446. 3) Verwendung der einzelnen Tempora und Modi. — Die Tempora in ihren entsprechenden Modis schließen sich hinsichtlich ihrer Anwendung wesentlich denen der classischen Sprache an. Eigentumlich ist den »Assises d'Antioche« die häufige Verwendung des Aorists als Perfektum präsens oder logisches Perfekt. Solche Perfekta präsentia sind in Ass. Ant. folgende: եւ մնաց գրկօդն տուգնաց ներբեւ 29 11; եւ **Մեաց յաստ**ուծոյ եւ ի դարպսուն Համանքն 31 20; նա մեաց ի պարոնին Համանըն 33 3; եւ մնաց ի պարոնին Համանըն 33 9. 10; եւ մեաց ի պարոնութեան ի Համանջն 35 1; Նա մեացել է շաճև ու վցենն ամէնն ի յիր Հաւատոցն ի վերայ 83 20. նա գիտելի է որ ապա Հագաւ գանգանըն 29 17; հա Հագաւ գանգանըն 31 7; հա ահա որ հաղաւ գահորանըն 31 20; նա անդրէն հագաւ գահորանքն 35 1. Նա ելաւ ի ժամն ի Հարկէ 25 21; եւ ելաւ ի պարտուց 9 24; Նա աՀա որ ելաւ այտ բյայթետ ի դարպսէն, ու ի յիրենց շյնին ընկաւ 33 6. 7; նա ժամ եղաւ իր 51 4; նա եղաւ 51 18; ու Հերիք եղաւ 11 3. 4; եւ ազգն ընաւ ելել են 49 15; նա միտնջենաւոր կորոյս գայն իրյն 57 11; նա կորոյս գրյայթեն 59 9; նա սպկիկ կորոյս 67 1; Թի չի՝ կորոյս 13 22. Նա գնաց կտրեցաւ 81 11; Նա մէկայլին բանն ամրցաւ 69 6; Նա իր խիսմ ազատեցաւ 67 3; Նա լուծեցաւ դատաստանն 67 15; Նա աՀա որ ի վերայ նորա Հաստատեցաւ 67 7; Նա կտրեցաւ 67 12; Նա աՀա որ ճչմարտեցաւ சிழ்யு வடுக்கு 29 10. Bezeichnenderweise gehören sämtliche Fälle dem Gebiete der Nach- oder Folgesätze an.

- § 477. Verbalnomina: Infinitiv, Partizipia. Die Verwendung derselben in Verbindung mit dem Verbum substantivum ist weit ausgedehnter und allgemeiner als im Altarmenischen. Man denke nur an die Rolle, die der Infinitiv bei der negativen Konjugation spielt, sowie an die zahlreichen mit Hülfe der Partizipia gebildeten Tempora composita; das Kilikische nähert sich hierin schon dem Neuarmenischen.
- § 448. In selbständiger Verwendung dagegen, als Vertreter von ganzen Sätzen, sind die Verbalnomina, dem Altarmenischen gegenüber, sehr zurückgewichen. So ist die altarmenische Konstruktion h i + Inf., im Sinne eines temporalen Nebensatzes, im Kilikischen nicht mehr nachzuweisen; ersetzt ist sie durch Bildung von eigentlichen, durch Konjunktion eingeleiteten Nebensätzen. Zum Teil tritt auch für Infinitive, die von einem Verbum finitum abhängig sind, im Kilikischen ein konjunktionaler Nebensatz ein. So wird z. B. in der alten Sprache das Impersonale which piti >oportet < stets konstruiert mit dem Infinitiv: im Kilikischen dagegen verlangt es stets einen konjunktivischen Nebensatz nach sich, eingeleitet durch Konjunktion np vor »dass«, oder auch ohne dieselbe; z. B.: պիտի որ առնու 55 15; պիտի որ ուննայ 19 11; պիտի լինի 47 27. Spurlos geschwunden ist ferner die der classischen Sprache so charakteristische selbständige Konstruktion des Partizipium präteritum im Sinne eines Verbum finitum: das dem classischen Partizip auf -bu, -eal entsprechende kilikische auf -b, -iel findet sich, wie in Formenl. § 404 dargethan, ausschließlich noch in Verbindung mit dem Verb subst. in den zusammengesetzten Zeiten. An Stelle jener dem Altarmenischen eigentümlich absoluten Partizipialkonstruktionen treten im Kilikischen Nebensätze mit Verbum finitum. Satz- und Periodenbau ist hiermit einfacher und weniger mannigfaltig, zugleich aber auch weniger schwerfällig als in der classischen Sprache.
- § 449. Ein eigentümliches Gepräge wird namentlich dem Satzbau und Satzgefüge des Kilikischen aufgedrückt durch die so häufigen Bindeglieder. Bereits oben Formenl. § 316 wurde Konjunktion np vor vorgeführt als regelmäßige Einleitepartikel der Konsekutivsätze, Finalsätze und abhängigen Aussagesätze, als Vertreterin von cl. Pt, LPt, qh, nputu qh etc. Vgl. Gloss. Neu ist auch folgendes syntaktische Gesetz: Die Nachsätze

der hypothetischen, temporalen und Relativperioden werden regelmäßig eingeführt durch das Bindewort bu (h m) na. Im Classischen steht dafür bekanntlich Konjunktion ev, jedoch nur vereinzelt und fakultativ, während das Kilikische die Einleitepartikel na in diesen Fällen regelmäßig und obligatorisch setzt. a) Nach Bedingungssätzen: թե լիճն երդնու՝ նա րին է սպկիկ »wenn der Lehnsmann schwört, so ist er frei und rein« 11 9; թե կարենան գտնույ գինը 'ի տեղն՝ նա մեկն ասե »wenn sie ihn am Orte finden können, so spricht der eine« 15 14; Թե չգայ՝ Նա պատեն է որ ապա դարպամ յառաջ երթայ »wenn er nicht kommt, so muss darauf das Gericht weiter schreiten« 15 24; եւ Թե ոչ՝ նա Համբերե պարոնն »und wenn nicht, so gewährt der Lehnsherr eine Frist« 15 26; L. F. տղայ կենայ տիկնոջն՝ նա պիտի որ ուննայ տիկինն զմէկայլ կէսն դապրնացն »und wenn die Dame ein Kind hat, so muss die Dame den andern Teil des Gutes erhalten« 19 11. Ebenso pp. 9 21, 11 10, 21 3. 13, 23 7. 15, 25 8. 10, 27 6. 9, 29 5. 7 u. s. w., ferner häufig in Rb, Mr A, Mr B, Geop., Mx. Her., Smp. Chron. u. s. w. Zuweilen tritt zu uw verstärkend noch ապա aba oder ահա aha hinzu: եւ Թէ խիսքն ֆայլէ ու չկովի՝ նա աշա որ սուտ է »und wenn der Gegner sich entzieht und nicht kämpft, so ist er im Unrechte« 61 17; be felt ihs shudbing երդնույ՝ նա ապա րերեն գչավույն »und wenn der Lehnsmann nicht schwören will, so lässt man den Büttel kommen« 11 25. b) Nach Temporalsätzen: երբ այնե չավույն գՀրաւերբն՝ նա щири L » wann der Büttel die Vorladung macht, so muss« 9 16; երբ յին ճորտն վտթսուն տարոյ յինի՝ նա այյ ծառութիւն չպարտի »sobald der Lehnsvasall 60 Jahre alt ist, schuldet er keinen Lehnsdienst mehr« 11 16; յորժամ՝ ու գայ՝ նա մինակ ի ժամե առնու անյապաղ » wann auch immer er kommen mag, nimmt er es sofort, ohne Verzug« 13 28. — c) Nach Relativsätzen: վասն զի այն որ զապրանքն կայել լինի տարի մի եւ օր մի՝ նա իսկի իր պացխուն չպարտի որ այնե weil der, welcher das Gut ein Jahr und einen Tag besessen hat, ihm ja nicht Rede zu stehen schuldet« 17 18; որ իրաւ ու մօտեւոր լինի՝ նայ այն առնու գիրջն »wer im Rechte und der Nächstverwandte ist, der erhält den Gegenstand < 69 31).

<sup>1)</sup> Vgl. die analog fungierende Bindepartikel ne im Neuarmenischen (Tr.) bei Aidynian II 99. Vgl. als weitere Analoga für denselben Fall: russisch ro, deutsch >da<.

§ 450. Wie sehr auch fremdsprachlicher Einfluss auf das Kilikische sich äußern mag in dem Eindringen von fremdem Sprachgute, so hat sich doch im allgemeinen die Syntax davon rein gehalten: Satzbau und Satzgefüge des Kilikischen sind wesentlich echtarmenisch, im Unterschied z. B. von der neuwestarmenischen Schriftsprache, deren Syntax nach Satzbau und Satzgefüge bekanntlich die osmanisch-türkische ist¹). Die in unsern kilikischen Quellen zum Teil hervortretenden nichtarmenischen Eigentümlichkeiten der Syntax sind gelehrte Nachbildungen eines fremdsprachlichen Originals, und als solche der eigentlichen Volkssprache fremd geblieben.

<sup>1)</sup> Die westliche Sprache hat starken türkischen Einfluss erfahren: die Türk-Armenier sprechen bekanntlich ebenso gut osmanisch-türkisch als armenisch.

## Nachträge und Erweiterungen.

Zu p. 21, Rdn. 3. Von der neuostarmenischen Lautentsprechung des alten "ausgehend hat bekanntlich Schröder im Thesaurus denselben Lautwert auch auf das Classisch-Altarmenische verallgemeinert und übertragen, indem er classisches "allgemein mit uë transskribierte. Vgl. Schröder Thes. ling. arm. p. 13.

Zu p.74, §84 Anm. Zu den Fällen: san, Gen. von sun, derutan, Gen. von derutien u. s. w. stellen sich auch folgende normal ostarmenischen Formen des Pronomens III Person, in welchen na. a altarmenischem ea in letzter Silbe entspricht: Sing. Dat.-Akk. իրան, Abl. իրանդից, Instr. իրանով, Lok. իրանում: Plur. Nom. իրանց, Gen. իրանց, Dat.-Akk. իրանց, Abl. իրանցից, Instr. իրանցով, Lok. իրանցում: So in der oa. Hochsprache n. Palas. p. 136. Etwas differenziert zeigt Ag.: Gen. <sup>j</sup>իրանն, Dat.-Akk. <sup>j</sup>իրանն, իւրանն, Abl. <sup>j</sup>իրանսից, <sup>j</sup>իրանանից und իւրանից, Instr. <sup>j</sup>իրանաւ, Lok. <sup>j</sup>իրանամ etc. (n. S. Sarg. Dial. v. Ag.); ferner Tf. (n. Tom. Dial. v. Tf. § 358): Sing. Gen. iran (neben ir und ira), Dat.-Akk. իրան, Instr. irmov, Abl. irmen, Lok. iranum. Plur. Nom.

irank, Gen.-Dat.-Akk. iranç, Instr. irançmov, Abl. irançmen und irançemen, Lok. irançum.

Zu p. 134—135, Rdn. 3 erstes Alinea. Zu dem in der altarmenischen Version des Dionysius Thrax (Ed. Cirbied, Paris 1830) überlieferten nichtclassischen altarmenischen Sprachgute gehört auch die Präposition up (Dublette upu) Dion. Thr. p. 54 § 19. Dieselbe Partikel kehrt sehr häufig wieder in der aa. philosophischen Litteratur (speziell bei Dav. Phil.) in der Form & derart, dass letztere als regelmäßiges Lokalpräfix der vokalisch anlautenden Nomina genau dem präpositiven h der konsonantisch anlautenden Nomina entspricht; Beispiele s. oben p. 239 Rdn. Dazu stellt sich nun im neuarmenischen Dialekt von Agulis als ganz paralleles Gegenstück die Indikativbildung vokalisch anlautender Stämme mittels des Präfixes n; so z. B. n. Patk. dial. p. 47 ff.: von wph/ (= kl. wjuh/ >machen <) der Ind. präs. Lupud-pd, -pu, -uj etc. gegen Konj. präs. uphd. արիս, արի etc.; von բՀել (= kl. ասել »sagen«) der Ind. präs. նш Сш С-ը Մ, -ը u, -ш etc. gegen Konj. präs. ш Сի d, ш Сի u, ш Сի etc.; von ըրվալ ( = kl. երեւիլ »erscheinen«) der Ind. präs. նրրվամրմ, -րս, -այ etc. gegen Konj. präs. բրվիմ, բրվիս, բրվի etc.; dagegen ohne präfigiertes n von mhutum, sehen« Ind. präs. mhu-ம்பார்-நார் Konj. präs. முற்றிரி: Das agulische Verbalnomen auf -am entspricht phonetisch dem normalostarmenischen auf -um, ist also Lokativ und folglich jenes n das Lokativpräfix und identisch mit jener altarmenischen in der philosophischen und grammatischen Litteratur erscheinenden Partikel n resp. no. Vgl. auch hieruber bereits Patk. dial. p. 20. Also sind jene altarmenisch belegten Formen nicht etwa grammatische Erfindungen (!) sondern durch das Vorkommen derselben Formen in der neuen Sprache als echtarmenisch, d. i. in diesem Falle altdialektisch gesichert; ein weiteres Zeugnis für die dialektische Spaltung des Altarmenischen. — Präp. n (= no, non bei Dion. Thr.) ist natürlich, wie schon Patkanean (Patk. dial. p. 20) eingesehen hat, identisch und zusammenzustellen mit Lokativpartikel gr. èv, lat., goth., deutsch in etc. David Phil. ist diese Präposition bei konsonantisch anlautenden Nominen nicht mehr zugelassen und so gut wie ausschließlich auf die Fälle mit vokalischem Anlaute beschränkt, in welcher Stellung sie schon früh mit dem Nominalstamm zusammengewachsen sein muss; nur deshalb, weil diese Partikel

schon frühzeitig im Sprachbewusstsein als solche verblasst war und als integrierender Bestandteil des mit ihr verschmolzenen Nomens galt, konnte dieselbe in erstarrter Form sich halten und überleben zu einer Zeit, als sämtliche altsprachlichen Flexionspräfixe im NA. zurückgedrängt und aufgegeben wurden.

Zu p. 192 Zeile 19 und zu Rdn. 5 ibid. Als moderne Ausläufer von entsprechenden mittelarmenischen vi-Pluralen begegnen außerdem im AK. auch noch Fälle wie: ¬nnn.fp. >Thüren«, zunn.fp. >Hunde«, unun.fp. >Häuser« nach Čanik. p. 284.

Zu p. 193 Zeile 8 ff. Vgl. auch na. կրթ-ար-բ (aus \*կըն--ար-բ) » Frauen«, na. արկ-ար-բ » Wurzeln« im AK. (n. Čanik. p. 284.

Zu p. 193, § 248 Zeile 6 ff. Vgl. auch als neuarmenische Fortsetzungen von älteren Grundformen auf -vodi folgende Plurale des Dialektes von Akn: ահր-ուրտաը (aus \*ահր-ուրտի-ար) »Wurzeln, Wurzelenden«, բուր-ուրտաը (aus \* բուր-ուրտի-ար) »Schwestern«, տալ-ուրտաը (aus տալ-ուրտի-ար) »Schwägerinnen«; dagegen vom mehrsilbigen աղդար »Bruder« die Pluralform: աղդր-տար (= \*աղրար-տի-ար), n. Čanik. p. 283.

Zu p. 226, § 283 Anm. Die modernen pronominalen Dativformen auf -i, wie pubh, dhyh haben (gegen S. 226 Z. 25-26) nicht sowohl genitivische als vielmehr akkusativische Funktion zugleich in sich vereinigt, und zwar infolge einer eigentümlichen Verschiebung der Kasusformen, die vom Pronomen der II Person ihren Ausgang nahm. Nachdem nämlich durch den Schwund des Akkusativpräfixes z beim Pronomen II pers. der Akkusativ mit dem Dativ zu der gemeinsamen Form sg. phy, pl. 14 zusammengefallen war, gewann es den Anschein, als sei hier die Dativform zugleich auf den Akkusativ übergegangen; analog wurden nun auch beim Pronomen der I und III Person die Dativformen auf den Akkusativ verallgemeinert unter Verdrängung der ursprünglichen Akkusativformen; und wie fus, the, gla, aleq, so traten natürlich die sie ablösenden jüngeren Dativformen | | Laph, | Laph, | Laph zugleich in Akkusativ-Funktion ein.

Gleichwohl ist diese Erscheinung nur schwach ausgeprägt im WA. (vgl. Aid. II § 150 und Han. O Języku Ormian Polskich): zur vollen Geltung gelangt sie dagegen im OA. — hier standen sich gegenüber beispielsweise im Ag. der Nom. sg. is und

Akk. sg. is, im Tf. der Nom. sg. yis und Akk. sg. is, so dass hier zudem das Deutlichkeitsbestreben der Sprache der Verdrängung dieser unbequemen Akkusativform und ihrer Ersetzung durch eine neue Form Vorschub leisten musste —. wo auch die übrigen Pronomina mit in die Analogie der Personalia hineingerissen wurden. So flektiert denn die oa. Litteratursprache (Palas. Kerak. maireni lezvi p. 135 ff.), nicht nur Nom. sg. bu, Gen. hd; Dat. und Akk. ful; Nom. sg. une, Gen. gn, Dat. und Akk. glrq; Nom. sg. βίρρ, Gen. βρ, Dat. und Akk. իրան, sondern auch Nom. sg. աա, Gen. արա, Dat. und Akk. மரமம், Nom. pl. மரமம்த, Gen. மரமம்த, Dat. und Akk. மரமம்த etc. Analog zeigt Tf. (Tom. Dial. v. Tf. p. 200 ff.): Nom. sg. yis, Gen. im, Dat. und Akk. inj, inji, Nom. pl. mink, Gen. mir, Dat. und Akk. miz, mizi, ebenso Dat. und Akk. sg. kiz, kizi, pl. jiz, jizi zu Pron. II pers., Dat. und Akk. sg. iran, pl. iranç zu Pron. III pers.; ferner Ag. (vgl. S. Sarg.): sowohl Dat. sg. שונה als Akk. sg. 464 zu Nom. fu, sowohl Dat. pl. 4fg als Akk. pl. 4fg zu Nom. In: ja sogar mit Verallgemeinerung dieses Vorganges auf das Nomen entstand folgende Flexion: Nom. sg. waywa (= kl. աղրայր), Gen. աղարեր, Dat. աղարեր, Akk. աղաար und աղպուր; Nom. կնակ<sup>f</sup> (= kl. կնիկ), Gen. կնկու, Dat. կնկու, Akk. կնակ<sup>j</sup> und կնկու. Letztere Erscheinung hat sich schließlich in jungster Zeit in mehreren nördlichen und nordöstlichen Grenzdialekten unter slavischem Einflusse dahin festgesetzt und verallgemeinert, dass sämtliche Nomina, welche belebte Wesen, Mensoh oder Tier, bezeichnen, die Genitiv-Dativform zugleich zum Ausdruck des Akkusativs verwenden.

Zu p. 234 2. Ganz ebenso wie Neh. flektiert der verwandte krimarmenische Dialekt, wie folgende Beispiele aus den von Navasardeane in Tiflis publizierten »Hay žογοντdakan hekiatner zeigen: ημημω Gen.-Dat. sg. VIII 69 6. Σωημω Gen.-Dat. sg. VII 52 11, 54 17. 22, 57 5 a. i., 58 17, 58 2, 60 2. 3. 6. 17, 61 3, 62 6. 8. 9, 63 5. 19, 64 3. 5. 8 a. i., 66 4, 67 2 a. i., 68 3, 69 9, 72 13. 16, 73 11. 12; VIII 68 12, 72 18. 20. Σωημώ Gen.-Dat. sg. VII 58 21, 60 21; VIII 69 1. Σωημωθέ Abl. sg. VII 59 4. Σωημω Nom.-Akk. plur. VII 50 4 a. i., 53 6. 27, 55 2. 13, 57 7, 63 11, 66 7, 69 8. 2 a. i.; VIII 68 1. 2, 72 20. Σωημω Gen.-Dat. plur. VII 50 8. 17, 52 6 a. i., 53 3. 14, 55 8, 56 2. 2 a. i., 66 2, 67 2. 3, 69 4 a. i.; VIII 68 3, 70 7 a. i., 72 15 u. s. w.

Zu p. 243 Zeile 2. Wie Nch. so zeigt auch der verwandte Dialekt der Krimarmenier noch die älteren Formen hum. how how and zwar mit reiner Demonstrativbedeutung. Dazu folgende Belege aus »Hay žoγovrdakan hekiatner« Bd. VII: իսա ատենս (= այս ժամանակ) »zu dieser Zeit, jetzt« 58 14, 60 18, 63 1; hum whyu, hum whye san diesem Orte, hier 62, 64 1; իտա տեղը »an diesem Orte, da« 52 19; ինա պահ մ՝ այ vor einer Weile« 59 letzte Zeile unten, 62 3; wwp hum strage dieses < 71 6. 7; "uniful funtur "fity & sich will sehen, was dies ist« 52 3; իսա ճամրէն շիտակ գնա »gehe gerade von diesem Wege aus < 64 letzte Zeile unten; գարկ իտա վար մարդուն գետինը »schlage diesen gemeinen Menschen da zu Boden« 69 9; film լլրարի-Ջէնկիին »jenes Arabi-Jenki« 64 18. Und auch: իսա ինչ ինսանի ֆոտ կայ 63 unten, իտա խատար յոգնիյ իս 64 oben, իտա վարդապետի իսատար VIII 70 3 unten etc. Ebenso floriert noch dasselbe Pronomen im na. Dialekt von Arabkir, woraus nach Hant. ams. XIV p. 251 f. folgende Beispiele angeführt sein mögen: իսա պաճայէն վար, իտա խօճան, ինա օսկիները, իսա լաներօրս, իսա հահուտուն, իտա գրզի լայրի բան ա՞, իսա հահուտին, իսա վրբիս գիրքս, իսա մարդը. Danach bezeichnen die Demonstrativa իստ, իստ, իստ, im Unterschied zu den übrigen Demonstrativen, eigentlich das Nahestehende, Gegenwärtige, unmittelbar vor Augen liegende; von dieser ihrer ursprünglichen Funktion zu der oben § 299 fürs Kilikische nachgewiesenen Verwendung ist der Übergang ein leichter und natürlicher.

Zu p. 276 Zeile 4 unten. Vgl. jedoch die von Pol. und Nch. abweichende Gestalt des Kausativs im Krimarmenischen:
-gniuhi, -gniuhu, -gniuh, -gniuhu, -gniuhu, -gniuhu. So z. B. zeigen Navasardeanc' Hekiatner die Formen he sugniuhu II s. pr. VIII 66; he sugniuh III s. pr. VIII 66; he sugniuh III s. pr. VIII 66; he sugniuh III s. pr. VII 59, 70, 71; shumgniuh III s. pr. VII 71; shumgniuh III s. pr. VII 59; he sugniuh III s. pr. VII 54; he sugniuhu III pl. pr. VII 59; he sugniuhu III pl. pr. VII 49; he sugniuhu III pl. pr. VII 49; he sugniuhu III pl. pr. VII 68 etc. Zu untersuchen wäre, ob hier morphologische Umbildung aus älteren neuarmenischen u-Stämmen vorliegt, oder aber, ob diese Formen urspünglich sind, so dass das u in -gniuhu, -gniuhu etc. sich aus älterem s rein phonetisch herausentwickelt hätte, in welch letzterem Falle die p. 276 aufgestellte Erklärung des Kausativs auf -num, -unum entsprechend zu modifizieren wäre.

Zu p. 288, § 347. Als weiterer Beleg zur Begründung meiner Theorie der kilikischen Stämme auf -ena und der durch sie bedingten unregelmäßigen Konjugation sei auch folgende Mitteilung Thomsons bezuglich des neuarmenischen Dialekts von Tiflis (Tom. Dial. v. Tifl. § 398) hier angeführt: >Suffix -ena- bildet im Tifliser Dialekte an zehn Verba, die zu entsprechenden, vorwiegend mit Suffix a und i gebildeten Verben parallel laufen. Die Verba mit Suffix -enal haben eine besondere Bedeutungsnuance, die sich mehr oder weniger vergleichen lässt mit der Bedeutung des iterativen, andauernden oder unvollendeten Aspektes unserer (d. i. der russischen) Verba. In den Handschriften begegnen diese Formen vom 11. Jahrhundert ab und sind offenbar hervorgerufen durch die Vulgärsprachen jener Zeit, denn im Classischen gab es ähnliche Verba nicht, obschon in demselben Suffix -enal existierte. « Und weiter: »Im Tifliser Dialekte erscheinen sie (die Stämme auf -ena-) in allen Tempora, während die parallele einfache Stammform dieser Verba sich erhalten hat fast ausschließlich nur im Präsens und den mit dem Präsens zusammenhängenden Bildungen«. Solcher einfacher Stämme, die ihre alte Indikativform gerettet haben, beobachtete Thomson (Dial. v. Tifl. § 415) in der Tifliser Mundart folgende sieben: im, unim, gidim, kam, pitim, aže und kanam (karam = կயருக்கீ); lauter Verba, die, mit Ausnahme des Verbum substantivum im, Parallelformen auf -ena besitzen und auf das Mittelarmenische zurückgehen. Vgl. auch Tom. Dial. v. Tifl. § 427. Weniger ruckhaltlos vermag ich Thomsons Ansicht zu teilen, dass diese ena-Stämme bereits in der urarmenischen Sprache, noch vor dem Verfall derselben in Dialekte, entstanden seien. Sicher fällt ja die Entstehung dieser Stammgruppe in vormittelarmenische, d. i. altarmenische Zeit; sie dagegen weiter zurückzuverlegen in die Zeit der sprachlichen Einheit, des Urarmenischen, verbietet der Umstand, dass die classische Sprache diese Bildung nicht kennt, da doch, wenn dieselbe schon in urarmenischer Zeit entstanden wäre, sie sowohl dem classischen wie den übrigen altarmenischen Dialekten hätte gemeinsam sein müssen.

Zu p. 302 Rdn. Doppeltgesetzte Indikativpartikel zeigt der Dialekt von Arabkir, woraus Hant. ams. XIV p. 251 f. folgende Beispiele bringt: 4' psh line sist, wird«, 4' nebbung line

»hat«, կ' ըսա կու »sagt«, կու գայ կու »kommt«, կ' էնա կու »macht«, կ' առնա կու »nimmt«, կուզա կու »verlangt«, կուտա կու »giebt« p. 295 u. s. w. Daneben erscheint noch die einfache, bald vor-, bald nachgesetzte Partikel: կ' եթա »geht«, կու Հարաէ »zählt«, տեսնա կու »sieht«, գրկես կու »schickst«, կ' եթա յլըս-կան գնա՝ »er geht, lehnt das Ohr an«, կ' եթան Համաին կու »gehen und gelangen« u. s. w. — Analog entstand in derselben Mundart durch Verschmelzung der zwei abwechselnden Futurformeln di + Präsens, Präsens + di eine dritte Kombination für das Futur: di + Präsens + di; z. B. nach Hant. ams. ibid.: ի՞շ տ՝ էնա տի »was wird machen?«; գանդատ տի տամ տի »werde Klage stellen«; տ՝ էնիմ տի »werde machen«; տի գայ տի »wird kommen« p. 296 etc. Daneben noch: չառնա տի »wird nicht nehmen«; տոնաս տի »wirst nehmen«; տ՝ եթամ »werde gehen« etc.

Zu p. 307 Zeile 1 ff. oben. An die Stelle des indikativbildenden Verbalnomens auf -um resp. auf -is tritt ausnahmsweise im Jlf. ein Partizip auf -man. So entstehen nach Patk. dial. p. 90 ff. die Indikativ-Präsensformen:

ານເປັນກັນ ພາປີ >ich gehe«,
ພາຍເປັນກັນ ພາມ >du siehst«,
ຈຳພາຍເປັນກັນ ພາງ >er flieht«,
ພາເປັນກັນ ພາກ yein nehmen«,
ພາເປັນກັນ ພາກ yeinet«,
ປູພາງເປັນກັນ ພາກ >sie sind vorhanden«.

> Tooler son huncunty Antiphis w Me umples quit questions
>
> Sed mendose loquitur Sjulfajensis,
>
> Dicens: Guln gulmana (lupus venit).

Vgl. auch aus ητρ Ωπιτρωμέτοιση (Ališan » Armenian Popular Songs« p. 13)

V. 3: Գերի գնաման ար ղէպ ի խորասան. V. 11: Ռում ար Թողման՝ դուր որ գնաման ար.

Dazu Partizipium präsentis: գնաման, տեսման, փախման, առման, լալման, կալման etc.; und weiter mit Übertragung der man-Form auf das Präteritum:

```
գնաման ի »ich ging«,
ահաման իր «du sahst«,
փախման էր »er floh«,
առման ինք »wir nahmen«,
լալման իր »ihr weintet«,
կալման ին »sie waren vorhanden« Patk. dial. 90 ff.
```

Sonst erscheint diese Bildung lediglich als Partizip prät. pass. So im Ak. (Čanik. p. 393): appliate k = normal na. appliate k; appliate k = normal na. appliate k; appliate k = normal na. partite k; ferner im Sr. (n. Margoliouth im Journal of the Royal As. Soc. vom J. 1898): goxman \*gehängt\*, zardrman \*geschmückt, gekleidet\*, kašman \*gezogen\*, krman \*geschrieben\*, paçman \*geöffnet\*, kovman \*gelobt\* etc.; wie denn auch Zt. dieselbe Form, hier zu -mon differenziert, zeigt, als ipmon \*gekocht\* nach Lautl. § 43 Anm. 1.

Das Verbalnomen auf -man ist identisch mit dem neupersischen Derivatum auf im mān; dementsprechend ist es im allgemeinen nur den mehr oder weniger unter persischem Einfluss stehenden östlichen oder zentralen Mundarten eigen; von der gebietenden Stellung, die dasselbe im pers-armenischen Dialekt von Julfa einnimmt, stufenweise absteigend, je weiter das Sprachgebiet nach Westen hinläuft, verschwindet diese Verbalbildung fast gänzlich im eigentlichen Westarmenischen. Das Kilikische kennt nur das vereinzelte man-Derivatum pluich lman (aus \*li-man) in der Verbindung fallichen Verbindung fast gänzlich im eigentlichen Verbindung fallichen voollständig, ganz 41 18, 57 1, 71 11, 93 17, welcher vereinzelte Fall auch auf die modernen westlichen Dialekte übergegangen ist.

## Exkurs.

Über die vulgärsprachliche Fabel- und Morallitteratur der mittleren Zeit,

spez. die sog.

Vardanischen Fabelsammlungen in ihrer

sprachgeschichtlichen Bedeutung.

Das sehnlichst erwartete Werk N. Marr's: Сборники притчъ Вардана Матеріалы для Исторіи Средневъковой Армянской Литературы liegt nun endlich in 3 Bänden abgeschlossen vor. Von dem richtigen Standpunkte ausgehend, dass der Versuch einer sog. »kritischen« Textausgabe für dieses Litteraturgebiet verfehlt oder doch verfrüht wäre, hat Marr die sogenannten Sammlungen von Vardanischen Fabeln und Parabeln in all ihren mannigfaltigen Redaktionen und Überarbeitungen unverändert mitgeteilt und so ein Werk geschaffen, das eine wahre Fundgrube sowohl in stofflicher als in sprachlicher Beziehung für die nacholassische Fabel- und Morallitteratur darstellt. Die sprachlichen Eigentümlichkeiten dieses Litteraturkomplexes hat schon Marr gehörig gewürdigt und, soweit es im Plane seines Werkes lag, verwertet: die mit vulgärsprachlichen Elementen durchsetzten Stücke gelten ihm mit Recht als spätere Produktionen, die von den eigentlichen Schriften des Fabeldichters Vardan zu sondern sind; das vulgärsprachliche Element wird hier mit entschiedenem Scharfsinn als Kriterium für Echtheit und Ursprünglichkeit oder Unechtheit der verschiedenen Texte gehandhabt.

An diese rein litterar-historischen und textkritischen Vorarbeiten Marr's anknüpfend wird folgende Untersuchung denselben Gegenstand von sprachgeschichtlichen Standpunkte aus weiter verfolgen und beleuchten, indem sie sich folgende Fragen stellt: 1) Welches ist das gegenseitige Verhältnis der verschiedenen Redaktionen zu einander in vulgärsprachlicher Hinsicht, und lässt sich daraus irgend ein Schluss auf Alter und Entstehungszeit dieser Redaktionen ziehen? 2) Wie verhalten sich die dialektischen Elemente dieses Litteraturkreises zu dem Kilikischen? und in wieweit bieten diese »Materialien zur Geschichte der mittelarmenischen Litteratur« in ihrem nichtelassischen Teile auch wirklich mittelarmenisches Sprachgut? Die Lösung dieser Probleme wird sich ergeben aus einer Zusammenstellung der verschiedenen Rezensionen, wobei jede einzelne derselben je nach dem in derselben hervortretenden vulgärsprachlichen Material charakterisiert werden soll<sup>1</sup>).

 $\mathbf{Mr} \ \mathbf{F} = \mathbf{Ejmisciner} \ \mathbf{Codex} \ \mathbf{No.} \ 2281. \ \mathbf{Graphisches}. \ \mathbf{Alteres}$ b in nichtletzter Silbe wird zum Unterschiede von jotiertem e-Laute mit է bezeichnet: ցէրեկն 325 15, աւէրեց 280° 11, աժէցնօգն 331 4, րերել 320 6, էրիտասարդ 308 6, էկին 324 6. 7, էփեց 341 2, էլաւ 184 10, Eller 116 17, Enter 319 1, 332 5, 334 4 etc. — Phonetisches. Vokalschwund: mugmg 329 18, mugfu 325 2, 329 18, րերանին 175 10, երևեսք 116° 11, լամաայ 96° 8, 329 11, անանի 317 2, սուլանալ 324 12; դժար 325 5; լուսնկին 325 6; դրկեցի 170 9. cl. յա = յե ։ ի յեռջեւն (= kl. ի յառջեւն) 335 19, յեռջեւ (= kl. յառջեւ) Var. 170 2. cl. ե = ի։ յիրիկունն 326 6, 301 10, 109 13; արինին Var. 168 12; գինին 328 1. cl. ու = ը։ ըզորդ 314 7, 331 18, 333 11 cl. p = h: 4hdmp 325 7. cl. mj = m: m2 335 12, m2 320 7 neben այլ 324 14, այնոր 313 9, այտոր 331 13. ol. ոյ = ու : երդմեցուց 335 11, կանչեցուց 301 13, Հատուց 341 2, անուշ 333 9, anch 24 4, thuch 326 5, on Lugarem 339 3 neben alterem ha Lugare ibid. cl. այ = է (ե)։ էգի 301 7, ի յեղաւն Var. 168 28, դէդէպանն Var. 168 28, After 327 2. cl. ha = h: hapty 116 3, Shothi 280° 5, dirate 318 1. cl. tem = m; pron. ppmp 95° 7, 176 4.8. cl.  $\mu_{\mu\nu} = \xi_1 q \xi_{\mu\nu} 310 1.2.$  cl.  $\mu_{\mu} = \mu_1$  pron.  $\mu_{\mu} 340 4$ ,  $\mu_{\mu} \mu_{\nu} 333 3$ , իրենը 320 7. Konsonantenschwund: աժէ 324 4, 331 6, աժէցնօդն 331 4, Later 337 4, Lock 332 7.10, 334 3. Aspiration des Auslantes: գթացն (= cl. գթացն) 334 5, երփ (= cl. երբ) 220° 7, 306 4, 318 4, 319 2, 324 14. 17, Var. 189 2. cl. & = /: /www.manly 163b 10.

<sup>1)</sup> Zitiert wird in Folgendem nach der laufenden Kapitelnummer von Marr's Textausgabe. Die als Varianten gegebenen Vulgarismen sind ebenfalls angeführt unter Verweis auf das betreffende Textkapitel mit Hinzufügung des Zeichens Var. Zitationen aus Bd. III werden durch die römische Ziffer III gekennzeichnet; außerdem wird sämtliches Material aus Teil III nach der Seitenzahl zitiert.

cl. ո = ը: արևեմ 301 14, 313 13. 15; արևես 68 4, 293 6, 320 5, 339 2; արնվ 306 8, 328 1, Var. 168 3; արնվոր 324 12-13, Var. 188 7; mfult, Var. 184 8, Var. 186 5-6. Einschaltung: Fredumpf 276 8. — Morphologisches. Gen. sg. auf -h für cl. -nj: 9phi Var. 187 6, ադին 314 10, Var. 183 4. Gen. sg. auf -վան ։ գիշերվան 331 29. Instr. sg. -- topne für ol. -- topp: qtumbqtpne 336 4. 5. Akk. Plur. -g: wa jacog 116° 2, quiju duligu 280° 12, quelejacgu Var. 175 16, գինչ ըն 325 13, գկուրծը 304 8, գեհութն Var. 189 11, գմաթդիթն 142° 12, ի բերանթն 329 9, ի ծայրջն 338 4, ի շլնիջն 96° 7, ի յայլ աշխարեր 335 7, յերկինըն 334 6, խնդիրը արար 307 2. Gen. plur. - bg: 2/26bg 333 7, 2/26bg2 333 10. Plural auf - bp: 9w4ներն (Akk.) Var. 186 4, բագրկներ 324 6, գրերներն Var. 188 1, գգոցերն 325 14, ժամերն 331 29, ծագեր und Հագերն 340 2. 4. 5, ծառեր 176 s, 142° s-9, դճանապարհերն 329 2, դպէխեր und դպէխանորա 325 12. 16, դակականըն 338 6; Gen.-Dat. թենահորան 276° 10, ծադերուն 340 2. 3. 4, ծառերուն 338 4, կոներուն 276° 11; Abl. ի ծառերուն 338 7, ի կարճերուն 340 7, ի լերկանվգերուն 340 7. 8. Instr. chalibrand 338 3. Plural auf -uh: pumptuh (v. pumpnet) 338 2, գուրպանիտ (v. դուրպայ) 96° 9, խելօբնին (v. խելօբ) 324 18, Akk. գկարսընին (v. կարաս) 301 8, բլընի (v. բլուր) 332 5, գլխընին (v. գլուխ) 338 5, ի յապլա Կինս (v. ապլա Հ arab. آبُلُه 324 15. 17. 18, ությանորնին (v. ما الله arab. np. tr. مُنِمُونِ) 338 6, տոլանորնի (v. տոլպանդ) 338 3, Akk. դառլաբանին 338 5; Gen.-Dat. նայիպետյն (v. նայիպ ծակուիտ »deine Kniee« 96° 10; ոտոքի »Füße« 335 19, ոտոքին »die Füße « 335 22, 336 3. Plural auf -m'n: q Lhuitin >die Pferde « Var. 182 4. Personalpron.: I pers. h allequality 163b 9; III pers. hp 340 4, իրեն 306 8, 333 3, Var. 188 3, յիրենը 320 7. Reziprokpronomen: прин 95<sup>b</sup> 5. 7, Var. 176 4. 8. 12, h прин 298<sup>a</sup> 4. Demonstrativa: Suffix III p. in in Suicem 28° 2, Sughin 339 4, Sughlin 339 5, Հայետ 24° 6, դաւազանիտ Var. 189 13; Gen. այնոր 313 9, այտոր 331 13; Pron. from in f from g7gft 319 9. Präsensstamm: a) aktiv: 1964 of 308 7, Luppungubar 116 8, almbar 116 5. 9. 14, 2 Simbru 116 5, Simbru 338 4, philipinu 329 5, hhrand 336 1. 2, hhran 328 4, intributed 95b 3. 5, 333 11, intribute 325 15; b) passiv: Թողվի 322 7, խորվի Var. 168 24, փոխվի 336 6, լցվինը 163 4, I pers. plur. mathing 116 18, aphing 324 18, hing 333 9, neuropeեներ 326 4, չգիտենը Var. 185 4; լինինը 336 3, Ժուինը 1636 3,

Հատանինը 218<sup>a</sup> 3, ունինը 163<sup>b</sup> 2, տանինը Var. 175 19, չահուանինը Var. 182 3; 4 min 95 7, hpp-min 163 3. 5, 280 5, 329 5; mhnuncle 95° 7. Indikativ präs.-impf.: μnc unclied 116° 19, 339 3, կու արնեւ 313 13, կու ելնեւ 325 6, կու իջանեւ 325 7, կու Հաանան 325 9, կու ճանայեմ 325 10, կու մահան 116° 5, կու շարժեմ 325 12, for neight 305 11, for youth 329 12, for neighbor 331 17, կու տեսանեն 4° 5, կու մեռնին 331 9, կու նային 314 10, կու բա-Նամ 325 7, կու գամ 325 4, կու երթժամ 68° 8, կու կե**ծ**ամ 329 4, կու տամ 320 7, կու ցանկամ 314 14, կու առնում 68° 5, 313 12, you Frances Var. 1898, you introduced 31414; you willbu Var. 1845, yar wplate 68 4, 293 6, 320 5, 339 2, yar wellphu Var. 171 11, կու խնդրես 333 5, կու ուցես Var. 184 12, կու ցանես 339 4, կու unmu Var. 171 6; yne muf 320° 7, 331 19, yne megmf Var. 170 10, կաւ կրէ 305 9, կու խնդրէ 305 2. 15, կու Հարցանէ 308 9, կու Հրամայլէ 218° 3, կու ձգե 320 9, կու մակ 220° 4, կու նշանակե 276° 11, կաւ աւտե 319 10, կաւ սանձահարե 280° 15, կաւ սպանանե 220° 4, կու վախել 163<sup>b</sup> 9, կու դամարեցնել 305 8. 9, կու փնդոէ 116<sup>a</sup> 18, կաւ բարկանայ 314 18, կու գայ 95 2, 280 2. 3, 308 11, 314 9, 319 7, կու շատնայ 142 14, կու տայ 305 2. 16. 17, 321 10, կու տանի 380 8, կու առնու 310 3, կու սպաննենը 325 4, կու գանը Var. 171 6, կու երիժանը 325 3, կու փախչիր 95 2, կու գործեն 142° 14, կու պատառեն 331 19, կու վախեն 95° 5, կու տեսանեն 338 1, կու Հատնին 340 5, կու ուսանին 338 2, կու կենան 338 4, կու Թողուն 325 12, կու տեսնուն 338 6; կու խրտաէի 304 6, կու փորձէի 305 15, կու գայի 69° 5–6. կու երթեայի 302 19, կու յայպէիր 313 17, կու անցանէր 331 25, կու այրէր 276° 12, կու ասէր 322 4, կու արևեր 324 12–13, կու բերեր 313 2, կու գրեր 324 13, կու գներ 331 28-29, կու ելաներ 142° 1, 331 28, կու լիներ 218° 1, կու լլկեր 116° 8, կու ծծէր 276° 2, կու կարէր Var. 187 1, կու կչոէր 298° 1, կու Համը[ր]էր 304 1, կու ճանաչէր 325 15-16, կու ճչէր 116 7, կու Նշանակեր 142 9. 14, 276 3. 5. 9. 10, կու շիներ 329 2, կու այրեր 340 3-4, կու ուտեր 329 3, կու ջրեր 331 25, կուսատկեցուցաներ 4° 5-6, կու վարեր 116° 3, կու ցաներ 339 2, կու քարչեր 142 17, կու բանայր 331 29, կու գայր 293 2, 331 21, կու երթժայր Var. 169 2, Var. 189 1, 276 9, 308 9, Une hepdup 319 6, Une mup 301 11, կու առնուր 306 5, կու յնուր 276 4, 306 5. 7, կու աղաղակերն 307 7, կու առներն 306 2, կու դներն 142 13, կու ուտերն 325 1, կու չափեին 331 30, կու տանեին 306 4, 318 1, կու ցանեին 306 2, 4ne mujht 142 7, 329 2-3, 4ne funcht 306 3; daneben erscheint Präfix Int. mit folgendem vokalischen Anlaut verschmolzen in lander 68 3. 4. 5, herpfrand 116 9, 318 5, 331 9, 335 4, herp-From 335 3, Granter 313 13, 305 10, Gunt 15 4, Grant 305 10, կուտէ Var. 182 5, կուցէի 313 21, կտոկր 293 2, կարնէր 315 2, կերթժայր Var. 176 1, 335 1, կուտեր 276 10, կուպեին 331 5, կեր-செயுந்த 306 9. Acristformen mit doppeltem Augment: டிநட்க (III sg. Aor. n. mm/) 304 10, 313 21, 324 10, Var. 169 3, Var. 184 12, Var. 189 4, neg. ¿Lphun Var. 187 3; Lphul (III sg. Aor. n. 444) 163b 4, 301 14, 318 4, 319 2, 324 7, 331 16, 335 6. 8, 341 2, Var. 183 2. 3, 116° 4, 304 8, 318 2, 324 11, 325 3, 336 4. Aorist III sg. auf -bg: wanty 116° 8, wanauhuhy Var. 183 3, wel-pbg 280° 11, aubig Var. 180 2, 324 1, 341 1, aping 324 13, tiping 341 2, pulping Var. 184 11, julig 329 12, fujlig Var. 168 35, Suifulig Var. 180 3, Justing Var. 109\* 4, Langling 298\* 2. Laughy Var. 175 8, 326 5, Lyning 341 4, humaphy 329 6, huhdby Var. 183 6-7, humphy 956 9, 333 11, Var. 168 29, Sunfuncting 327 5, Lating Var. 109 13, Var. 184 10, 326 4, 329 8. 17, 335 5, Հենեց 327 2, դայաթերց 220° 9, դրկեց 308 8, 325 14, 333 5, simplify Var. 168 18, Var. 180 3, Limburley Var. 186 9, 2 hung Var. 184 8, negleg Var. 187 3, washing Var. 184 10, 326 5, 301 10, 330 6, *չարալրանեց* 220° 6. 8, *չարչարեց* Var. 186 5, щининь 331 14. 15, Ушрулу 95° 9-10, ищибин Var. 109° 13, 298 3, 301 12. 13, Jungley 298 3, 314 20, huldley 95 8, hochefoley Var. 186 4. a-Aorist als Vertreter von classischem i-Aorist: Januar 116a 15, 280a 11, 327 2, 335 15; krung 280a 8, krum 280a 10, krung 301 16, Lyme (Lyme) Var. 184 10, 220° 6.7, 301 3.12, 320 4, 329 15, 335 7, Lymin (Lymin) Var. 109° 13, Var. 188 4, 333 4; gunung 68° 4, 280° 10, queez Var. 109° 5, Var. 180 3, 218° 6, 315 4, 329 18; 69 ml. 334 5; mbrum 315 7, mbrum 319 8, mbrum 142 16, 308 10, 315 5, 319 8, 320 4, 324 3, 327 3, 329 15, 333 7, 335 11, Var. 186 4; Irgust Var. 168 32, Irgust 218 2, 315 4, Irgust 340 1, neg. Janua Var. 170 9; fluit 308 1, 315 6, 335 14, neg. , fluit Var. 186 5. Aorist auf -uj für classischen Aorist auf -leuj: huhume 333 13, 335 6, Var. 169 7. Aoristformen von mult, mm, mputs:  $f_{nhp}$  ( $f_{nhp}$ ) III sg. 280° 11, 319 1, 332 5, 334 4, Var. 169 3, Var. 175 9. 10, Var. 189 2. 5. 11; apple III pl. 340 2; and fite III pl. 305 12, 324 16, Var. 180 8. 10; mp/m III pl. (v. mp/m/) Var. 170 7. Aorist des Passivs: pmg/mc 314 11, Panylmc 322 5, plmg/hgmc 335 8, փոխվեցառ 325 2, լցվեցան 163<sup>b</sup> 8. Imperativ Aoristi: II sg. բոնվ-116 19, Strot 304 8, humpet 116 4, Lyt 336 5, 2 m/ht 336 4, երդարնցիր Var. 189 11; II pl. ասցեր 325 4, խանցեր 301 18,

gplftgfg Var. 170 5, mffg 305 10. Gerundiv: ummncffpc f sist zu loben« 220° 10, bi quague »müssen gehen« 307 10. Partizip auf -ած։ անկած 307 5, բուսեցած 307 6, երկաթած 116° 7, կանկնած 320 5, կոտրած Var. 170 4-5, Հարրած 327 1, անուածն 309 2, աւահցած 305 5, տատակած 15° 1; գրած է 313 3, 316 1, 317 1, գրած էր 324 14, 331 22, Հանած էր 331 27, նշանած էր Var. 168 40, շինած էր 331 20. 26, փորձած էր 317 3, է շինած 331 3. 11. 31, էր կախած 22° 2, էր վարած 327 3, չես դրած 24° 4. Partizip auf -ել: ptpb/ bd 320 6, blb/ bd 116 18, tlb/ bd 116 17, mill bd Var. 189 3, july & Var. 184 16, multydly & 335 3, mumghy h'u 331 1, Var. 182 4, Հանդել են 321 9, արել էր 315 5, դրել էր 315 5, լաել էր 329 18, խատիանել էր 280° 10, լցվել էր 306 10, **Նուտել էին** 325 1, փախել էին Var. 171 2; եմ գրել 315 8, եմ Santy 329 10, but unbuby Var. 184 4, bu apply 324 15, & upby Var. 188 5, & mpb, 314 17, & Sob, 324 5, Var. 168 21, & hucub, Var. 175 16, L. aphte 218 6, L. Bunghe Var. 179 6, L. ww. Var. 184 16, L mbuby 313 19, bis upply 331 3-4, Lp willby 321 1, Lp male, Var. 109° 10, Lp 4ph Var. 175 21-22, Lp 4whit 293° 2, Lp 4hgh 329 18, եր սպանել Var, 109° 12; չեմ տարկել 318 3, չեմ եկել 116° 17, 2[4] just 313 19, 24 femerate 313 19-20, 24 femerate 313 20-21, 24 humple Var. 168 15, 2[4] 202 with 313 20, 24p with Var. 168 14, 24p 44ph 324 4, 24p malt, Var. 109 10, Var. 184 15. Außerdem finden sich sehon Anfänge des kp-Partizips: kpkp & 116 18, but make 320 6, to make 306 10, to fifte Var. 189 4. Indikativformen des negativen Verbs: Präs. , b d f humph, 331 8, չեսք ի կատիլ 321 3. 4, չես ի դայ 325 3-4, չես ի խօտիլ 331 17, չես ի վախիլ Var. 184 5, չեն ի առնույ 310 3-4, չեն ի խոստաարիլ 320 9, չէիր ի լաել 304 7, չէիր ի արնել Var. 186 5-6, չէր ի բացվիյ 306 9, չէր ի գիտան 319 7, չէր ի երթեալ 308 10, չէր ի հանգչիլ 307 2. Daneben erscheint erst vereinzelt das jüngere Verbalnomen auf -ր։ չի յիմանար »merkt nicht« 325 9, չեն ի կարեր ելեել »können nicht hinaufsteigen« 338 9.

Mr C = Ejmiaciner Codex No. 1684. Graphisches. Für altes w erscheint häufig die Schreibung wj: Lwjph 31°9, dwyh 45°12, gwjult 40°10, Mi dwhatunja 70°5, gwjunja 4°12, dw-pwjwh 96°12, phwjh 12, dwyh 139°11. — Phonetisches. Im allgemeinen findet sich Übereinstimmung mit F. Als besonders stark hervortretend seien nur folgende Einzelpunkte hervorgehoben: ol. h 2 = 11. wypun Var. 60°3, jwynuch III Var. p. 145; wante

422 Exkurs.

39° 6, 95° 1. 5, Var. 78 1, manida 4° 1. 5, 39° 1. 3. 8. 11. 12. 21, 95° 11. 12. 15. 19, 96° 4. 13, III Var. p. 144; Akk. gunned 95° 14, պառուծն 4<sup>b</sup> 6; Gen.-Dat. առուծոյ Var. 63 3, առուծոյն 96<sup>b</sup> 3, Var. 158° 25, առուծուն 96° 12, III Var. pp. 133, 144; Abl. ի յասուծուն Var. 78 5; wpm Var. 78 2. 7. 9. 15, III Var. p. 143, wpm War 452 2, դարունն III Var. p. 143, արունախառն 11167; հորջուր III Var. p. 134. Aspiration: μερφ (= cl. ερμ 43° 9, μωρφ (= cl. μωρφ 45° 4, կարթоոր (= cl. կարգաւոր)  $45^{\circ}$  1, արչն (= cl. արջն)  $96^{\circ}$  2, սաբերն v. ump (= cl. umq) 161° 2. Ferner: Guchid (= cl. Gucyd) 31° 1. 25. 27. 34, ԹուխԹն 31° 4, ախրերաց v. ախրուր (= cl. ադրինը) III Var. p. 145 u. s. w. — Morphologisches. Gen. sg. -h: Paph 31° 26, 44 m/m 16 8° 5, Var. 26 4, 44 m/m 16 29° 4. Gen. sg. -19: 104/4profit III p. 173, abunuft Var. 173 3. Vokalischer Instr. sg. auf -ud für ursprünglich konsonantischen: angenif (v. angenif) 45° 9. Singularflexion ursprünglicher &-Plurale: 2/4ph (Gen. v. 2/4/p) 45° 3, ibid. Tugha; pulgadu (Instr. v. fuble) 95° 16, haugad (Instr. v. haug) 39° 6. Akk. Plur. -p: q 4m/pg/ 111° 3, q.pa dlaq.pq. 96° 18, q dlamp 29° 23, պատամունըն 40° 8, պայն դեղացիըն 22° 2, գլուծըն 70° 1, գիմ տղայթն 70° 8, դմեր մերջն 31° 42, դերեջն III p. 173, դմարդիջ 31 - 6-7, ի կեանըն 40 - 6, ի խաչը 45 - 7, ի յին կամըս 43 - 5, ի բա կամբը 43° 6. Plural auf -եր: այծեր 31° 6, բաներ 24° 12, խոտեր 31° 18, կայերս III p. 173, Հաևերա 24° 9, Հկներն 242 7, մկներն 45° 2. 3. 5. 6, 26 hpt 111° 6, III p. 175, 2php 31° 18, mhqhp 31° 18, Akk. gáqbyú III p. 174, qdnppbp 1111 3; Abl. in der jüngeren Form auf -4: h Sabreto III p. 174. Plural auf -wh: hanchuft 9ուին 29<sup>a</sup> 6, 21/ին (aus 261/ին) 72<sup>b</sup> 5. Personalpron. I pers.: ի հետրանե 31° 15; II pers.: p 24 964 22° 14-15, 31° 9; Rezipr. p \_ppmp 70° 12, alth alth 46° 23, 39° 1, 70° 1. Demonstrativa. a) Suff. II pers. an in angun Var. 30 14, full puller 95 16; b) dem. mjund Instr. 36 17. Präsensstamm: այնել (= cl. առնել) III p. 174, այնեն III p. 173, անեն III p. 173, առներ (= cl. առնդյր) 43° 22, արդելեն 18° 8, կյասացնել III p. 174, դիտենայ III p. 174, կենսայն Var. 37 11, կենսայ III p. 174, Uhranie III p. 173, guntined III p. 174, unbrataned 22 13, 29° 14, mbulunin Var. 78 6-7, mbuluni 95° 7. 9, mbuluning 45° 5; pass. gdbmih 59b 20. Präsens I pers. plur. mbbbg III p. 173, pbphilip 96b 9, hilp 149a 14, Var. 30 17, fulling 111b 6, membing Var. 78 7-8, 111<sup>b</sup> 7, III p. 173, ujui Ching III p. 173, ujui qhing 29<sup>a</sup> 8, ujuiտենը III p. 173, տանը 22° 7, ծիծագինը 22° 6. Indikativ präs.impf.: կու վավահան 43° 5, կու ահատմահան 4° 9, կու հրմահա 149° 9,

har Sandaphra Var. 30 14, har powel Var. 30 12, har wast Var. 30 12, har before Var. 30 11, har humbelle Var. 158 20, har worke 59<sup>b</sup> 11, կու առնուն III p. 175, կու փրկեն III p. 175, կու գնայի 72<sup>6</sup> 7, կու երթեայի III p. 175, կու հաւատայիր 43<sup>a</sup> 10, կու բյչեր III p. 175, կու երկայեր Var. 37 4, կու կուտեր 36° 12, կու բայեր 40°7, har hibrary/br 72°1-2, hargbeff 70°1; mit vokalisch anlautender Verbalform verschmilzt hun: hunghib 182 15, hunghib Var. 163° 4, կապրին 8° 16. Doppeltes Augment: երեկ 96° 2, III p. 174, III p. 173 (bis); dazu Imp. II sg. mphh 29 8, 43 8, 70 5. Aorist III sg. auf -kg: mukg 40° 10, unbkg 29° 12, dudwbkg 36° 2, In the state of th uphateg 22° 12, dwateg 43° 22, juleg Var. 67° 3, Var. 93° 7, III p. 174, 1149 96 3, Sandply 44 6. a-Aorist als Vertreter von classischem t-Aorist: quant 95° 18, quant 24° 1, III p. 173, 174, quant 39° 2; 69 mt. Var. 37 7; intrume 36 15, III p. 174, intrumb 36 22; ifmut 22° 10, 36° 18, 70° 9; Irjunt 70° 16, III p. 174, Var. 93 7, Var. 37 6, by 242 5; by 11 p. 173, by 12 Var. 30 16, by 16 29 2, 39 2, III p. 175; hym. 82 4. Aorist auf -mj statt älteren auf -hmj: chulum. 4b 11, chulum 59b 13, Var. 163a 7. Aoristformen von alel. | 10h1: 10h2hp II sg. Var. 30 7-8; hqpp III sg. 70° 2, III p. 173; արթին III pl. 72<sup>b</sup> 5, 111<sup>b</sup> 8, Var. 26 1, Var. 37 4, Var. 158 3. Partizip auf -md: bomd 59b 12, Menud 39b 7, III p. 173, hunumd III p. 174, Whymd 966 8, uppmd III p. 174. Partizip auf -h/: my humby but 96b 6, but herely 161b 9, shing mbuby 36b 30. Daneben zeigt sich schon Übergang in das jüngere r-Partizip: , haf hlenden >habe nicht gegessen « III p. 173. — Von F unterscheidet sich diese Handschrift namentlich dadurch, dass sie für die älteren i-Präsensthemata regelmäßig e-Themata schreibt, so z. B.: //www.p (= kl. լիներնը) 70° 5; կովենը und կոուենը (= kl. կոուինը) 95° 10. 11; չունեքոր (= kl. չունինը) Var. 67 5; խեղարվեքոր (= kl. խեղարվինը) Var. 163° 2; ազատվենը (= kl. ազատվինը) Var. 163° 2; չփայիչեմ՝ (= kl. sharps ful) 95° 17. Es ist jedoch, in anbetracht der großen Übereinstimmung, die im übrigen dieser Codex in allen wesentlichen Punkten mit Cod. F zeigt, letztere Abweichung entschieden auf Rechnung späterer Kopisten zu setzen, ebenso wie noch einiges andere, den Stempel der Unechtheit an sich tragende, nachträglich in die Rezension eingedrungene Material, wie umqlepngle (Gen. pl. v. nuq) 1612 7, die oben zitierte Ablativform Pluralis p fightpft. sowie die folgenden Pluralformen des Personalpronomens III p.: Akk. anepurup 163° 8 neben der echten Form aperburg 31° 15;

Gen.-Dat. hrwing III p. 173 (bis). Nach Ausscheidung dieser, eine jüngere Überlieferungsschicht repräsentierenden, moderndialektischen Eindringlinge bleibt uns eine mit F wesentlich übereinstimmende, sprachlich eng verwandte Originalredaktion, die nur wenig jünger als F sein kann und wohl auf C<sup>2</sup> als Vorlage zurückgeht.

Mr C<sup>2</sup> = Ejmiseiner Codex No. 1711. Im Verhältnis zu C zeigt dieser Codex eine etwas altertümlichere von Vulgarismen freiere Sprache. Die bedeutendsten Vulgarismen von C<sup>2</sup> sind folgende: Gen. sg. pulhrpn9 Var. 37 7, Instr. sg. mphapmi Var. 452 9, Gen. sg. glengh Var. 26 4, Suilbalenhie Var. 158 4, Gen. plur. wondenung III 90° 3; ni-Plural: գգլիմսիս (Akk.) Var. 30 18, գգլիմսին (Akk.) Var. 37 4; vi-Plural: Հրոքին (für Հրճոքին) Var. 726 5; Pron. pers. ի ահայնե (Abl.) Var. 31° 15, apertugu (Akk.) Var. 163° 8; I Pers. plur. präs. untility Var. 67 6, numbing Var. 78 7-8, Var. 1492 5, mamming Var. 163 3, shiping Var. 70 5, folinghing Var. 163 3, hauching Var. 95° 10, hufup Var. 95° 11, hufumbp Var. 70° 8, Var. 163° 2; Indikativ mit hue: hue Sundimplen Var. 30 14, huelpfelen Var. 149 9, har by wife Var. 30 12, har world Var. 30 12, har homber of Var. 158° 20, you neight Var. 18° 15, you neight Var. 163° 4, you workly Var. 48 1, you put gate Var. 72 1-2, you 2096 Var. 70 23, you երկնչ էր Var. 37 4, կու երթժայ Var. 30 11, կու դան Var. 163 2, hal inhabital Var. 40 9; Acristformen: imp. workh Var. 44 5; jakghp II sg. Var. 30 7-8; III sg. -lrg: july Var. 67 3, Var. 96b 3, mypleg Var. 36a 16, altiby Var. 111b 2; Flowifity Var. 4b 11, humbity Var. 36° 16, Spinky Var. 43° 23, Jumpky Var. 36° 16, Var. 196° 3, Jumpky Var. 40° 8, Swifping Var. 44° 6, wwifing Var. 93° 8, imping Var. 22° 10; figure Var. 37 7, briefe Var. 22° 15, Var. 37 6, Var. 78 4, Var. 104 1, Irquing Var. 4b 13, Var. 30 16, Irquit Var. 68 1, quinuite Var. 196 6, mbumb Var. 163 8; Partizip auf -bj: simbij & Var. 46 9, Flundy bing Var. 30 17, & Soundy Var. 241 17, & muchy Var. 173 13-14. - Mit C<sup>2</sup> zeigt sprachliche Ähnlichkeit Codex E. Mr E = Ejmiaciner Codex No. 2189. Wie  $C^2$  so kennt auch Enur das Partizip auf -hi: " umwich, fp Var. 109° 12, buf umwich, Var. 301 15, & broke Var. 168 21, & Though, Var. 179 6, & whencybe Var. 301 15, shu mult, Var. 179 6. Im Übrigen finden sich: hp-Plural: ծառերն Var. 142° 8-9, ծառերուն (Gen.) Var. 142° 7; եր-Plural: գկարամեին (Akk.) Var. 301 8, նայանին Var. 301 2, նայալunch (Gen.) Var. 301 2; Indikativ: hne by whulf Var. 142 9. 14, կու գործեն Var. 142° 14, կու դնեն Var. 142° 13, կու բայէր Var. 142° 17, 4mc mmg 142° 9, 4mc mmb 142° 7, 4mc mmje Var. 301 11; Passivformen: purch Var. 142 19, premgift 313 2; Aoristformen: brokly Var. 301 14, broken Var. 313 21, Var. 314 12; quedby Var. 304 5, hulling Var. 1094 4, aging Var. 1094 12, 2 Sunfeling Var. 142 15; majfi Var. 109 12; mbume Var. 142 6. 11, Var. 313 5-6, Summer Var. 109 9, Irjune Var. 301 5, Irjune Var. 142 3, Irlune Var. 109° 6. — Hieran schließt sich von sprachlichem Standpunkte aus Mr H (= Ejmiaciner Codex No. 2282) mit Indikativformen wie կու վախես 356 8, կու ադաւթեա 356 6, կու առնվ. 356 4-5, կու ասէ 357 3, կու փոխել 358 2, կու չարչարի 357 7, կու աևսնում 357 3; Aoristformen wie z. B. , 4, ph 4 365 2, and by 364 14, unbume 364 2; hg-Partizip: muh f hu 365 3, 3 hd mpmph 356 5; md-Partizip: Arnus 366 3, Lumus 365 5. Die Versionen M, N und O kommen hier so gut wie gar nicht in betracht, da dieselben nur einige vulgärsprachliche Floskeln aufweisen, und im allgemeinen sich an die classische Sprache halten; so finden sich aus N nur der Lp-Plural: umake III p. 92, und teh-Plural: haptelieh III p. 92, die Präsensformen yne wilwybil III p. 92, yne Spwilwybn III p. 82, yne qualified III p. 82, Albe made III p. 92, sowie die Präterita quant III p. 92, h/ma III p. 90, dh/gh/ tp III p. 92. Kaum interessanter ist in dieser Beziehung Br (= Manuskript der königlichen Bibliothek su Berlin [Ms. or. Minut. 273]). Br. zeigt folgende Vulgärformen: weng III p. 104, petraleprod III p. 104, May III p. 99, fr May with III p. 99, ընդ իրար III p. 101, լինենա III p. 99, գորժենը III p. 99, խնտանենանը III p. 102, տանը III p. 99, պաՀուիս III p. 109, խաμετική III p. 101, Ισημένια III p. 101, Ισημή III p. 98, Ισημία III p. 101, տերուս III p. 99, 100, մտաւ III p. 102, մտան III p. 99, փախաւ III p. 101; է անցել III p. 100, ընկել էին III p. 100; գենաժ III p. 100, կապած III p. 104, պաՀած III p. 105. Etwas mannigfaltiger gestaltet sich in dialektischer Hinsicht die bereits der folgenden Überlieferungsgruppe sich annähernde Redaktion (= Ejmiaciner Codex No. 2189). Erwähnt seien hieraus: kp-Plural Stryler Var. 152 1, pholispus Var. 152 7-8; Ish-Plural պրուխանիդ Var. 220 11, խերօբանին Var. 225 27. 28. 38; I pl. Präs. numbing Var. 218 12, quality Var. 220 6, unuling Var. 225 53; Ind. կու խնդրեր Var. 225 40, կու ոպանանեի Var. 220 39; Aor. եպիր Var. 224 7; introny Var. 225 57, intromp Var. 225 56; Prat. gaphty & Var. 220 24, wws. f Var. 210 3, & Sinty Var. 225 17, & phylip Var. 218 13, woneben sich bereits die kp-Formen humpkp & Var. 152 3, aphp Lp Var. 152 2 stellen.

ag = >Fuchsbuch < [ ] quitumqhpp], Amsterdamer Ausgabe 1668. Mit der vorigen durch Mr F repräsentierten Gruppe stimmt diese Redaktion lautlich überein mit Ausnahme von folgendem Falle: ζηρηπείε Gen. v. ζηρη. (cl. ηρβ) Var. 10 1, ζηρβικέε Gen. v. Support (cl. npp) Var. 10 4. In morphologischer Beziehung zeigen sich folgende gemeinsame Berührungspunkte: Gen. sg. -ng in pahtpng Var. 123 8-9. 10, gmipng Var. 120 11. 14. 18. 21. 33. 34. 35, ppn9 Var. 120 7. 8. 26; Instr. sg. -bpn4 (= cl. -bpp) in baghpn4s 216 3, kaybeputte 216 5, Var. 132 3. Nom.-Akk. Plur. -R: queju չափ իրթս 175 19; մարդիկը 18<sup>b</sup> 19, 25<sup>a</sup> 2, 66<sup>a</sup> 11, 142<sup>a</sup> 6. 8, 142<sup>b</sup> 5, 175 23, 184 16. 19, 193 9. 11. 18. 26, 203 8, 211 2, Var. 10 12, Var. 29 12, Akk. դ մարդիկ ըն 1426 12, 188 4. Plural auf -եր: այժերն 214 14, Popleria Var. 89 10, fungleria 186 3. 8. 10, Sunder 142 7, ծառերն 142° 9, ժայրերն 18<sup>b</sup> 17, ժկներն 203 1, շներ 66° 11; Akk. գակներն 1864, գայծերն 2142, գրետներն 1881, գձագեր Var. 118, գրումներն 211 1; Gen.-Dat. խողերուն 18<sup>b</sup> 6, մօրերուն 18<sup>b</sup> 6; Abl. ի խողաքրոյն 186 14. Plural auf -նի: գյիննին 203 3, գյիննիդ 220 11, gnentfuft 18b 3. 5. 7. 13. 17. 20; Gen.-Dat. gnentfunju 18b 14-15. Plural auf -1/h; wonchie Var. 39 12. Plural auf -wie; yahwing 182 4. Demonstrativum: Gen. այդոր 25<sup>a</sup> 9, այնոր 158<sup>a</sup> 16, 214 6, 215 29. Präsensstamm: hount 158° 24, 216 3, mbutunut 79° 4, mbutunut 66° 12, կանչեցնեն 225 44, կանչեցնեին 225 52, թարչեցնեն 142° 3, ծարուրվին 203 9, կենալ 223 2, 225 11, չունենալ 61° 11. Präsens I pers. Plur. կատարենը 67° 5, կռուինը 203 4, չունինը 67° 5, տանը 225 46. Erweitertes Augment: hphus 184 12, 189 4, neg. , Lphus 187 3 (bis); Irplel, 183 2, 189 2; imp. uphl, 158 8, 189 10. Aor. III sg. auf \_bg: pnubg 67° 7, pulling 184° 6, hwuyling 158° 16, Laling 186 8, aphleg 187 5, Lugleg 187 3, Symmeg 188 4, Jungleg 158 22, chapter 186 3. a-Aorist für classischen i-Aorist: ppm. 201 23, introduct 189 6, 24mmj 220 38, 24mmil 109 5, tribe 158 22, 184 10. 13. 16, 188 3, 206 5, Junus 4 1. 12. 13. 14, 184 11, 184 15. 18, 188 7, 202 10, Janua 184 12, blun 186 5. Partizip auf -md: րերած 224 10, ժողոված 188 3, կախած 220 6. 8. 11, ձգած 192 2, Lumms 216 2, huhums 186 4. — Abweichend von der vorigen Gruppe zeigt zunächst ag jüngere Pluralformen, wie hannucht 18 13 und ความเหมือน 18b 2. 3. 5. 7. Auch die Indikativbildung verrät jüngeren Sprachstand, indem Präf. Ime vor vokalischem Anlaute nun regelmäßig zu 4 gekürzt wird; so finden sich zwar: 4ne quental 215 32. 20, for fort 220 14, for Summingulate 214 17, for yourse 185 6, hac good 215 18, hac goog 220 24, hac sample 142 9, hac

must 186 6, line unwished 158 16, 211 4, line unwisher 211 6, line Թերա Հաւատի 189 9, կու Թուի 220 27, կու լինիմը 18<sup>5</sup> 7, կու բերէր Var. 168 31, կու նշանակեր 175 22, կու մուրայր 188 2, կու շատցներն 142° 12, կու վճարուին 18° 14, aber mit Verschmelzung: կուghrif 215 15. 29, yangka 184 12, yangt 224 9, 216 3, yangte 221 11, կուտէ 182 5, կուտեն 18<sup>6</sup> 8, կառնես 184 5, կերթեայր 189 1. Für die I Pers. plur. Aoristi erscheint bereits das aus dem Präsens verallgemeinerte Suffix - in der Form her form hat sich das Verhältnis des L.-Partizips zum Lp-Partizip, welch letzteres in F und C erst ganz vereinzelt auftritt, dahin umgestaltet, dass das jungere kp-Partizip sich verallgemeinert und dem ersteren bereits den Rang streitig macht; so stellen sich neben die 4/-Formen արել է 188 5, ձգել եմ 187 7, լսել էր 5° 22, կուտել էր 175 16, bed supply 1885, bed quanter 2136, bed july Var. 959, beu dinter 186 9, f. Simby 184 14, f. umbrydby 203 10, f.p. upby 189 4, f.p. male glar 5 22, the hanger 2036, of much 18415 bereits die jungeren r-Bildungen julip & 184 16, www. fb. p & 184 16, offbp & 67 1; եմ թեոդեր 1898, էր անկեր 2136, էր կապեր 17518. Namentlich aber giebt sich der jungere Charakter dieser Redaktion zu erkennen in der negativen Konjugation. Während nämlich Mr F und überhaupt die vorige Gruppe stets noch das volle Indikativtempus b + b + Infinitiv aufweisen, kennt ag nur mehr die daraus hervorgegangene gekürzte Form ohne Präp. h: yku /wh// >du fürchtest nicht« 184 5, 24/ huple, sich konnte nicht« 175 14, 24/ pupdh, >bewegte sich nicht< 142° 18 (neben noch jüngerem ) h upmep yelowp durfte nicht bleiben 1887); III s. Präs. 3 p. apmer >weiß nicht < 185 2, 1/2 4/12/1/2 >stürzt nicht ein < 225 50. Demnach gehört ag sprachlich schon nicht mehr zur vorigen Gruppe, sondern repräsentiert eine jüngere Sprachstufe, zu welcher auch Mrr. I und D gehören.

Mr I = Ejmiaeiner Codex No. 0. Zunächst stimmt die negative Konjugation dieser Redaktion ganz mit der von ag überein: 2hd mehphe sich verwüste nicht« 171 11, 24p fung ser erfüllte nicht« 172 5-6. Wie in ag so ist auch hier das Verhältnis von el-Partizip zu er-Partizip ein gleichmäßiges; so finden sich neben den el-Formen dahe t 172 6, ummnehphe tp 170 8, undaphe tp 168 27, danhe tp 168 27, hapmente hu 168 11, unspughe t 31 18, t upmahe 168 14, has habe Var. 133 11 die ebenbürtigen er-Formen hunder has 10° 11-12, umsche hu 10° 6, angunghe hu 10° 5, t neunzghe 12° 11, the hunder 168 15, the uphe 168 14. Auch im

übrigen findet sich wesentliche Übereinstimmung mit ag, und zwar in folgenden dialektischen Eigentümlichkeiten: Aspiration im Anlaute: ζηρηίο (= cl. ηρβίο) 10° 7, Gen. ζηρβίη 10° 1; ζωρηρησή Instr. v. ζωρης (= cl. ωρος) 10° 19. Aspiration im Auslaute: ωιμε (= cl. мима) Var. 5 6, ума (= cl. ума) 10° 6, фра (= cl. фра) 12° 2, unly (= cl. unly) 170 7, nungy (= cl. unngy) 10° 12, Akk. qufpm-சியாஜம் (= cl. ஏ-மந்நயசியாவும்) Var. 27 1. Gen.-Dat. sg.: சிந்சிநிக் 12° 24, glago Var. 26 4, weekel 168 22, weekel 168 25. Instr. sg.: երցջերանի Var. 132 3. Pronominalformen: ի թեպանել Var. 135 14, mising Var. 135 34. Plural auf -bp: Misself (Akk.) Var. 13 2, պետագերքը (Akk.) Var. 118, մանրահագերը 1676, գայերուն (Gon.) Var. 59 3. Präsenssystem: hunching Var. 95 7, aftendruming 170 11, fullցնեն Var. 5 3, ողջացնել Var. 25 10; խափւին Var. 148 11, տահարկութն Var. 148 11; կու պահեմ Var. 135 33, կու աւիրես 171 11, կու խրատե 171 13, կու բունեն 169 7, կու փախչիս Var. 95 9, կու լինի 168 25, կու կոնչի 168 24, կու գա 168 20. 22, կու գամը 171 5. Aoristsystem: Irphun 10° 13, Imp. unph Irly Var. 20 9; quing Var. 11 1, խահեց 169 3, կարթեց 172 2, մուեց 170 9, ճանաչեց 169 6, սպանեց Var. 5 16, 19kg 172 3; 10kg/p Var. 30 7-8, workp Var. 53 4, kapp 169 3; quim 10°8, quimp 168 24, ppmb Var. 23 15, mbum Var. 5 16, unfrume 10° 12, 171 12, unfrump 168 9, frame 171 12, Var. 46 5, Var. 89 12, Suppose 172 3; quadue Var. 141 8. 11 und queme Var. 141 10. — Vereinzelt tritt hier auch der Lip-Plural auf in der Form Jacompublic (v. Jacompu arab. مُدرّبي) Var. 141 15. 18, eine Neubildung, die sich in Mr D fortsetzt.

Mr D = Ejmiaciner Codex No. 12. Als when-Plural findet sich die Form philogrup Var. 225 27-28 zu Singular philog, analog wie zum Singular ympung die Pluralbildung ympunghe Var. 221 6-7. Das Verhältnis von hi-Partizip zu hen-Partizip gestaltet sich analog wie in Mr I; Partizipia auf -hi: simbi & Var. 4<sup>b</sup> 9, multi bis 254 9, & humphi 196<sup>b</sup> 16-17, hu hhenti 254 9, & phinti Var. 168<sup>a</sup> 51, & unfli Var. 229 17, his appli 175<sup>a</sup> 22, & paphi 175<sup>a</sup> 18, & hu multi 254 10, & his multi 295 9; daneben die hen-Formen: 2 wiche his 297 11, his et 21<sup>a</sup> 7, & yhen & yhenti 297 12, & hu humphi 196<sup>b</sup>, & under 297 11, his et 21<sup>a</sup> 7, & yhen & yhen 297 4, & his unwiche 291 20-21, & hu punke 77<sup>a</sup> 8. Das negative Verb zeigt noch die vorigen Formen, so z. B. Ind. pr. II pl. & multi Var. 135<sup>a</sup> 10, Ind. pr. III sg. & humphi Var. 135<sup>a</sup> 70, Ind. pr. III pl. & humphi 100<sup>a</sup> 10, Ind. imps. II sg. & humphi Var. 213 8, woneben bereits die r-Form & Sandimphe 290 15 erscheint. Weitere Dialectica dieser Redaktion sind: aspirierte

Formen wie que (= cl. qhunq) 297 6, uppha (= cl. upqha) 297 5; Gen. sg. թ-դթին 126 16, հարրի 298 12, Abl. ի հարրեն 298 2; Nom. plur. մարդիկը 173° 42, 198° 7, 254 17. 18, 259 10, 274 14, 298 12, Var. 10 12, Var. 30 16, Var. 110 9, Var. 135a 45, Var. 191 4, Var. 191 11, Akk. զմարդիկը 294 8, գայծըն Var. 31 15, գգօրըն 291 21, գիելըն 24<sup>d</sup> 27, գժառալըն 295 7. 10, գՀովիւըն Var. 31 23, գձեռըն Var. 191 4, գահեցը Var. 75° 9, գահար 261 14, գ չունըն եւ գպոռնիկըն Var. 190 16; եր-Plural: Ժառերս 291 19, հորտերն 175° 9, ձագերն 198° 2, բարեր Var. 200 9, Akk. գայծերն Var. 214 8. 9, Instr. ձագերոֆե Var. 46 6; Նի-Plural: գլինին Var. 203 8, զգյուինին (Akk.) Var. 37 4, fulrjogisfic Var. 225 38; pron.-pers. f. glegenist. (Abl.) Var. 222 5, 256 3, pron. rezipr. Akk.) Var. 215 3, pron. dem. mjuni (Instr.) 295 24; Präsensformen: ahmmgulus Var. 31 8, iluրացնեսն 175° 24, փոսացնե Var. 108° 2, գիտենամ 292 2-3, գիտե-Lung 295 14, Uhrung Var. 22 10, 233 2-3, 261 12, Uhrun 268 5, կենալն Var. 37 11, կենալ 284 4. 7, կաահնատ 294 8, ունենայ 299 2. 5, hornin 297 13, unbutuned Var. 215 37, unbutunen 292 4, pass. լցուի 245 11, խերդարանը Var. 200 16; գնանը 1966 18, երթժանը Var. 222 18, Var. 236 6, White 196 19, handing Var. 203 4; Indikativ: 4mc mules Var. 221 17, 4mc mul. Var. 135° 67, Var. 221 17, hal glibu Var. 222 10, hal gapolf 294 5, hal himmilfor Var. 214 13, կու խնդրեմ Var. 222 6, կու խնդրէ Var. 224 9, կու խնդրէր Var. 221 10, Var. 225 40, has bumphi 18° 13, has bumbhi Var. 214 6, կու ծածկեմ 294 6, կու ծախէր 298 1, կու կախեմը Var. 158° 20, уп. Сшиви Var. 51 6, уп. Сшивр 297 10, уп. Сринбијв Var. 67° 11, упа апр. Var. 108° 6, упа бить 100° 10, упа чыр 272 16, упа щшСвей Var. 135° 69, уп. инвишивер Var. 168° 21, уп. дисвен 77° 8, կու բարչեն 100° 9; կու գայ 295 14, կու գայր Var. 168° 50, կու գնան 254 15, կու գնամ Var. 168° 14, կու Հաւատաս 235° 18, կու перийну Var. 222 24, Inc must 254 10, Inc must Var. 214 5, Inc ளவு 150° 13−14, டிரட மைப் 18° 7, டிரட மைப்βர Var. 214 13, டிரட ஓய− ղցրանալ 294 4; կու Թուիմ 282 17, կու լինիմ Var. 225 48, կու முவந்பி Var. 296 6, புளட் புயவிச்சி Var. 215 29, புளட் புயன்னந் 235 9, կու ահռանիմ Var. 135° 49, կու շրջի Var. 225 12, կու տանի 263 7, 254 11, կու երկերէր Var. 37 4; կու բնուս Var. 214 5; կառնես 235° 16, Var. 214 4, Guntined 294 3, Gunth 297 8, Glapfing 13° 2, 175° 17, Heretium 297 9, hull 18° 5, 100° 5, 254 10; Aoristformen: Irphun Var. 201 23, imp. II sg. unphily Var. 44 5; funushy 296 3, Shoky 295 7, purply Var. 215 32, july 295 16, july Var. 93° 7, julight Var. 31 11, 297 11; aph 235° 16, liaph 175° 5, 235° 13, 430 Exkurs.

Var. 229 12, Var. 233 1, apply Var. 37 4, Var. 158 3, Var. 224 7; unnif Var. 222 27, miff Var. 222 24, Var. 224 18; quinung Var. 213 4, дини. 254 6, диний 291 14, Var. 200 7, Var. 201 16. 44, руш. Var. 37 7, mbump Var. 225 56, mbume 254 8, 292 10, 295 8, Var. 75 2, Var. 2002, Jimme 2912, 235 1, Var. 4 2, Var. 1105, Var. 184 7. 16, Smut Var. 201 14, Irjun. 293 3, 297 17, Var. 37 6, Var. 168 47, Var. 191 7-8, Var. 206 5, Var. 236 12, Irgun Var. 222 38, Irgune 77<sup>a</sup> 1, 196<sup>b</sup> 17, 247 7, Var. 45<sup>a</sup> 5, Var. 222 14, hequite Var. 191 11, ьции Var. 93 5, Var. 238 2, уыции 295 20; ид-Partizipia: цищий 291 7, Shuhmd Var. 238 8, Inmud Var. 10 4, www. 256 2, 294 1-2, /gmb 278 2, pmggmb 235° 3. — Gegenüber ag, welches erst die vereinzelte teg-Form der I pl. Aoristi herfüg zeigt, findet sich hier diese Form bereits verallgemeinert: bjefig Var. 222 27, blusher Var. 222 27, Summing Var. 222 26. Neu und in den vorhergehenden Rezensionen noch unbelegt sind auch Plurale wie Julie Var. 203 5 zu Inch für alteres Illuly-L. Mr D bildet zugleich mit dem sprachlich ähnlichen Mr B die Überleitung zu Gruppe III.

Mr B = Ejmiaciner Codex No. 453. Die Verwandtschaft mit den vorhergehenden Redaktionen erhellt schon aus Fällen wie: neg. Ind. , bru wuby II sg. 135 48, , bru nanpdby III pl. 135 34, woneben sich auch als Eigentümlichkeit der pronominale Dativ #24 Var. 222 7. 29, sowie noch folgende Dialectica zeigen: qnpq (= cl. neqղորդ) 168° 62, գրկել (= cl. յուղարկել) Var. 215 8, Հորգի zu Հորգ (= cl. npp) Var. 10 1, sprmencing (= cl. prmencing) Var. 10 11, յապատակ (= cl. նապատակ) Var. 89 10–11, լապատակին (= cl. Նապաստակին) Var. 89 12; Plur. Nom. մարդիր Var. 10 2, 135 45, Akk. գաղիթն Var. 4<sup>b</sup> 11, Gen. պահրեցն 135° 5; այժերն Var. 214 11, թերերն Var. 89 10, Հոյերս 135° 68, շներն 72° 21, Akk. գայծերն Var. 214 8, դձագերն Var. 46 6, գրերծերն 72° 17; իշվան Var. 225 19 nebst իշան Gen. իշանուն Var. 225 11; Pron. pers. ի բեզանվ 135° 14 und p phytil Var. 221 7, Pron. rezipr. Jhpup Var. 215 3; Präsensstamm: justingulaus Var. 224 18, Swugtel. Var. 223 2, Sungula Var. 224 19, Uhitum Var. 223 2, 168 61, Uhitum Jp 196 9, untrubunca Var. 215 37, whoten 72° 26, quiting Var. 225 7; quinghting 168° 62, կու/ինը Var. 95 7, գանը Var. 224 3; Indikativ: կու առնեմ 135 10 կու առնես Var. 214 4, կու խնդրեմ 135° 14. 15, Var. 222 6, կո սպանաներն 135 52, կու յծեն 135 33, կու փրկեն 72 9, կու խառ ները Var. 214 13, կու բերբեր 168 41; կու գա 135° 6, 168° 35, կա դան 168° 27, կու դայր 168° 41, կու կենաս 135° 47, կու Հաւատաս 235 17, Line was Var. 214 17, Line was pp Var. 214 13; Line Market 135° 49. 54, կու ծիծադիս 135° 47. 48, կու շրջիս Var. 220 29, կու արածի Var. 5° 4, կու շրջի Var. 225 12, կու բլչէր 72° 10, կու երեւէր 168<sup>a</sup> 19; կելնեմ Var. 218 3, կապատես Var. 222 10, կաւիրես Var. 220 29, huntil Var. 224 22, hnigh Var. 5° 10, hnightig Var. 218 12, иперими Var. 222 24, ишпипей 135° 77, ишпипей 72° 8; Aoristformen: երեկ 235 1, երետ Var. 215 15; ազատեց 72° 12, գարդարեց 168° 70, լծեց 135° 38, խարեց 168 42, ծայեց 236 4, կանչեց 72° 10, lughing Var. 215 34, lumpling Var. 110 6, Var. 215 22, Sungifung Var. 222 9, Labry Var. 215 3, neguntality 168 79, which y Var. 89 7, 9 mp Flory 1352, Junyby Var. 89 10-11, ogliby 722 12; m// Var. 215 13, Var. 222 24, Var. 224 18, uniffp Var. 222 21, uniffu 168 28, unnifu 168 64. 66; Irafin 168 71, 235 13, Var. 224 7; Imm. 168 46, quin Var. 220 38, quanto 59 2, Irjuit Var. 224 13, Irjuit Var. 46 5, 236 4, ь дир 135° 47, ы шт 59° 5, Сирдил 168° 43; разв. / дирил 235 2; Partizip auf -md: 9mpgmpmd 168 82, hbanud tp 168 23, tp poul gud 168 78; Partizip auf -by: w/pumb/ fp 135 44, duiuկատտել էր եւ պնտել 168 52, կտպել էր 236 9-10. կորել էր 168 60, կարել է Var. 196 17, Հրամայել է 235 22, նստել էր Var. 224 15, Shifmununghi & Var. 5° 9, wunighi his bic washi Var. 10 4, mifte & Var. 220 24, mifte ffu 1682 65, fru fungfilte Var. 196 17, but hopocules 168 13, but mples 135 69, but mples Var. 225 28, buf bift, Var. 220 32, fp apb, 168 19, fp fbpb, 168 51, 4 Simble Var. 225 17, 4p Minight 168 22, 24 byle 168 84, 24 4byle 168° 85; Partizip auf -47 findet sich daneben nicht vor; dagegen zeigt sich vereinzelt der präfixlose Ablativ dungfu 1352 71 nebst negativen Konjunktivformen mit ,h: ,h qhunt 135° 27, ,h ւլատէ 135° 41, չի պարաին Var. 222 16, չի գենեն 135° 42, չի மைய்றிய 135° 36. 43; in letzterem zeigt diese Version schon Verwandschaft mit Mr G.

Eine letzte Gruppe von handschriftlicher Überlieferung eröffnet sich mit Mr G = Ejmiaciner Codex No. 0. Allerdings zeigt auch G noch viele gemeinsame Berührungspunkte mit den vorhergehenden Redaktionen; ich erwähne: Nom. Plur. dimpafig 31<sup>b</sup> 7. 13, 31<sup>c</sup> 8, Var. 135<sup>a</sup> 45, Gen. pl. munchphy Var. 135<sup>a</sup> 5; Nom. pl. qualbyte 31<sup>b</sup> 1, quanthyte 31<sup>b</sup> 9, 31<sup>c</sup> 4. 7, humpskrite 346 3. 13, hunghyte Var. 135<sup>a</sup> 73, cuchy 347 1, dimpakrite 31<sup>c</sup> 10, zuhrpte 31<sup>b</sup> 13. 15, 350 31, zuhrpte 31<sup>b</sup> 7, Gen. plur. humpskrite 350 21, quanthyte 31<sup>c</sup> 18, humpskrite 346 15, zuhrpte 31<sup>b</sup> 10, Canthura (sic!) zu Cauffe 31<sup>b</sup> 10, Nom. plur. humpskite zu fung 250 20. 34; ferner die Pronominalformen: Alleg 31<sup>b</sup> 2. 11, 350 14, hyphymite 350 5, hyphyte 348 5, hyphyg 31<sup>b</sup> 11,

յիրար 350 14, *Տետ իրաց* 31<sup>b</sup> 22, այնով 350 35, *ի*նա 346 12: Verbalformen: 4h hande 31 h 12, 4h hand 31 c 7, 4h hang 346 4, qualitated 31° 18, փակուէր 350 36, մորթեւր Var. 135° 41, արաժինը 350 16, յինսինաց 316 12, կումինաց 350 16, տասնաց 350 18, Ind. կաւ տահան Var. 135 49. 54, կու գնտեմ 348 1-2, կու խնադրեմ 350 50, կու պահեմ Var. 135° 69, կու երթեամ 345 5, կու ծիծադիս Var. 135° 80, կու ши t Var. 135° 67, уп. щинши t 346 10, уп. пири ур 346 14, уп. Mr. անի Var. 135° 66. 67, կու նմանի 343 3, կու գտնը 350 16, կու առածինը 350 14–15, կու կովինը 350 14, կու առնեն 31° 7, կու չարչարեն 346 10-11, կու կրտրէիր 350 33-34, կու տմաչէր 346 15, կու Թափեր 342 2, կու մաները 350 35, կանեմ 31° 18, կատեն 350 15, hneghu 350 51, hneghe 31b 9, hneght 346 12; Aoristformen: trptrin 350 5, neg. strptrin 348 5. 15; ifmigting 344 4; inife 348 11. 14, unchp 3496; trapp 350 39, untrany 3426, untrane 320°2, trans 350 29, blue 350 39; halum 350 9. 27; pass. halufugue Var. 229 10, huhulegus 350 28; Gerundiv Mentalegy & per muss sterben c 292 6-7, juilungal & muss gewaschen werden < 292 5. Dagegen hat sich das Verhältnis von L.-Partizip zu Lp-Partizip vollends umgekehrt: das kp-Partizip hat fast ausschließliche Geltung erlangt und die noch vereinzelt gebliebenen älteren Fälle bu mab, 349 5, Lp kyk, 350 31, Lp hppk, 350 34 verschwinden vor der Masse von եր-Partizipien: կարգեր էր 346 1, կովեր են 316 3, հեղանջեր (seil. ыб) 31°3, щиникър ыб 31°3, шрыр ыб 320°4, уырыр ыб 31°3, 343 2, untrulep ten 343 1-2, untrulep (8611. Lp) 342 5-6, unpeter L Var. 229 19, apkr fp 346 1-2, funzangkr f 316 5, anyungkr haf 320° 4, Նեղացեր էր 346 15; եմ ջայեր 31° 4, եմ ջրաներ 344 9, եւմ՝ կերեր 31° 4, էր կերեր 342 5-6, էր արարեր 344 1-2, է դարձեր 31° 5. 6; strif make 388 5, st intribe 343 6, stp htepte 342 5—6. Entsprechend erscheint nun auch im Indikativ Präs.-Imp. der Negativkonjugation das Verbalnomen auf -r verallgemeinert; so > h humphp III sg. Ind. präs. neg. Var. 135° 70, Lg wnukp II pl. Ind. präs. neg. Var. 135° 10, woneben nur noch vereinzelte ältere Formen [ ] Lipp unbrum-Table 344 8 and shalf h Sanatable 345 5] sich erhalten haben. In den übrigen Negativformen, d. i. im Konjunktiv, Aorist und den Verbalnomina hat sich älteres Präfix ço allgemein zu çi entwickelt: I sg. Konj. präs. , f. Maud 350 6, III sg. Konj. präs. , f. uffunf 346 11, I pl. Konj. präs. , h 4ndfing 350 17, II sg. Aor. pass. , h funummelingum 350 35. Hier auch begegnet 343 2 in der Form Juliu der schon in Mr B erschienene präfixlose Ablativ, eine Neuerung, die in dem folgenden Mr V noch stärker hervortritt und sich auch in Mr 8 wiederfindet

in der Form Arquit III p. 147. Übrigens erscheinen in S (= Codex No. 78 der Sevanschen Klosterbibliothek) nur spärliche Dialektformen, wie der ubp-Plural quanultubpu III p. 147, die bp-Partizipien & wohr III p. 160 und &p hulbp III p. 147, die jedoch deutlich die Zugehörigkeit von S zu der Gruppe G-V verraten.

Mr V = Codex No. 135 anc. fonds der Bibliothèque nationale zu Paris. Eine Sonderstellung nimmt Mr V ein in graphischer Beziehung. Es erscheint hier nämlich das Indikativpräfix regelmäßig in der Form կոյ: կոյ առնես 157 22, կոյ առնե 116 43, կոյ աւտեմ 161 8, կոյ աւտեն 126 7, կոյ կերցընտես 133 15, կայ կոկեն 91 5, կոյ Հանես 113 15, կոյ Հանեն 142 15, կոյ Հրամայէ 3 5, 116 57, 133 8, կոյ մտանես 116 36, կոյ պահեմ 135 33, կոյ վարեմ 133 14, կոյ Թայկտի 159 13, կոյ վաստակիմ 133 14, կոյ տապի 159 13, 4ng quag 146 7, 4ng quap 164 1; ferner aus Bd. III folgende Falle: կոյ ելևե p. 184 17, կոյ ուտեր p. 189 2-3, կոյ երթեամ p. 192 14, կոյ երթեանը p. 188 7, կոյ առնունը p. 188 9, կոյ առնուր p. 187 31-32, կոյ ելնունը p. 188 5, կոյ գնեն p. 184 24, կոյ կաթե p. 184 20, կոյ խոստե p. 183 22, կոյ վախես p. 184 18-19, կոյ թաղե p. 184 20, կոյ անկանի p. 182 5, կոյ լինի p. 184 29. 30. 31, կայ Հանդիպի p. 188 8-9, կոյ Խմանի p. 189 1, կոյ ցաւի p. 189 14. 17, կոյ գատ p. 186 34, կոյ գայ p. 182 26, 192 15, կոյ գար p. 179 23, 180 16—17, կոյ թժայկանար p. 183 10, կոյ լինայ p. 182 11, 184 28, կայ մզբնժկտար p. 1927, կայ տամ p. 1899, կայ մանայն p. 184 24–25, կայ ահանաւնը p. 188 7. Verschmelzung des կայ mit folgendem 'u-Anlaut liegt vor in hajaku (aus haj meaku) 151 13, hajak (aus կոյ ուղէ) III p. 183 26, կոյգեր (aus կոյ ուղեր) 164 1, III p. 182 10, կոյտես (aus կոյ ուտես) 133 14, կոյտէ (aus կոյ ուտէ) 81 1. Nur ausnahmsweise steht noch die mittelarmenische Form ynz, wie z. B. կու աշխատիմ եւ կու դատիմ 126 6. 7, կու նայինը III p. 188 6, hal man III p. 189 10. Dass wir es bei der Form has wirklich mit einer rein graphischen Eigentümlichkeit zu thun haben, geht hervor aus folgenden analogen Fällen: "yahru (= kl. "Lahru) 135 15, "yah-(= kl. ուցե) 116 45, 135 15, 151 13, մահայն (für մանաւն) III p. 184 24-25, neben welchen auch die Schreibungen mit ac einherlaufen; vgl. auch III p. 188 28 gn. Lugph dein Vater neben III p. 188 29 pag humungu » deine Rede«. Erwähnt sei auch die phonetische Schreibung hubhneb 1043, dunubh 301 statt der älteren historisch-etymologischen mit q. Dagegen lässt sich folgende weitere Eigentümlichkeit dieser Redaktion schwerlich mit Marr (Сборники I р. 169—170) als rein graphische Erscheinung auffassen:

es ist dies die Lautentsprechung - uju für classisches und kilikisches -անն, wie sie in folgenden Beispielen zu Tage tritt: ադյկայն (für -անն) 116 37, այիորհակայն (für -անն) 137 10, աւհաարայն (für -անն) 141 16, բերայն (für -անն) 43 1, 117 37, զբերայն (für -անն) 10 5, ի բերայն (für -անն) 24 4, 112 9, 135 18, գերեցմայն (für -անն) 58 8, դատասապե (für -անն) 30 6, դեկայն (für -անն) 156 13. 16. 26, երայն (für -անն) 133 13, իշխայն (für -անն) 1 13. 24, գիշխայն (für -անն) 1 20, կեկայն (für -անն) 152 3.10.28, ձկայն (für -անն) 149 3.7, գլերայն (für -անն) 10 5, 35 24, 78 3, պատմունայն (für -անն) 74 1-2, գալարայն (für -անն) 11619; analog auch die Verbalformen արրենայն 35 24, ոգյիանալն 158 5, որսայն III p. 192 26, յանայն III p. 192 25 statt zu erwartenden -ພາໃນ. Diese Erscheinung, die entschieden zu trennen ist von rein graphischen, auch in andern Versionen vorhandenen Fällen wie կակդայցնե 1085, նեղայցնես 488, դանայցան III p. 179 8, difficulting 8 1, orklärt sich als Nasalvereinfachung oder Verschmelzung, die sich in der jüngeren Sprachentwickelung mehrfach beobachten lässt (vgl. Lautl. p. 106-107 Rdn. 1 a) und b)), und bezeugt somit den relativ jungen Charakter der Version V. Letzterer zeigt sich auch darin, dass gegenüber den andern Versionen, die noch häufig die alte diphthongische Schreibweise beibehalten, in Mr V regelmäßig und fast ausnahmslos die altüberlieferte diphthongische Schreibung durch die monophthongische ersetzt ist; so z. B. entsprechen alten my-Formen die folgenden m-Formen: mj 122 20, f jmj 120 12, qmj 39 1. 4, III p. 186 4, يارسيم 16 1. 12, 40 1. 2. 4. 7, 59 1. 7, 65 3, 68 1. 3, 91 1, 114 1. 3, ருமார் 66 1. 2, 78 6, மூமராட் 39 6. 12, 59 1. 7, 65 4, 114 13, முமரதம் 31 4. 14, quijng 31 2, who 117 11, III p. 180 7, quete 28 4, 114 21, 119 24, 135 7. 11, յան 117 25, III p. 180 5, անայիսի 43 9, յանժամեն 35 12, Հաներդ (plur.) 113 14, ածքն 31 13, պածս 31 15, որոрыя 68 1. 3, Ігарыя 5 4. 5. 6, 65 5, 68 5, 85 4, 112 2, 123 7, 138 4, 166 3, Sample 149 1, Samp 12 2, Sample 34 3, Million 12 6, In Samp 4 6, дырыр 4 12; III sg. Impf. дыр 43 30, 48 2, 59 9, 85 3, 116 8, 135 4, արևար 157 7, գողանար 90 2, երթժար 84 1, 85 4, 116 6, 123 5, 133 1, 136 8, թերթժար 157 3, թար 39 7, 40 7, 48 4, 90 3, 133 32, բինար 157 4, Gamp 24 3, 113 11, 117 15, 119 24, 146 2, Glating 119 4, примр 123 3, мир 90 2; I sg. Fut.: Церин 150 6, инирин 158 11; analog für älteres Luglug die Schreibung Luing 1128, 11727, 1416, 146 8, für alteres miller die Form miller 120 11, 133 19, 135 32 etc., für älteres ag steht ac in geneu 131 2, funpagneu 166 3, Arduggneu 14 2, 61 1, januarymanie 166 2, Proej 1 30, 3 4, 54 13, joen 62 1. 2,

անյուս 1 17, կուս 32 1, 41 5, ընկուղ 124 3. 6, շուտ 29 3, առնաւր 25 24, III sg. Aor. upphysica 36 11, poncy 46 11, 116 20, hugica 1 1, 4 2, 35 6, Swanig 8 7, Annug 5 13, gnig 35 5. Ubrigens zeigt V in phonetischer Hinsicht folgende, teils mit den vorhergehenden Redaktionen gemeinsamen, teils noch jüngere Lautformen. Zu letzteren gehören z. B. die abgeschliffenen Formen wparpummenp 2 2, արուրստից 2 10, Հրբլտակը 141 9, Հրբլտակըն 118 10. 16, 125 8, 142 11, 150 13, գերթյատկըն 150 11, գերթյատկան 20 18, երթյատկաց 1 23; ferner կիրիայն (= cl. կրիայն) 23 9, կիրիայն (= cl. կրիայըն) 23 1, ա-կիրիայըն (Akk.) 23 20, կիրայիցն (Gen.) 23 12 und hancli (= cl. hancly) 6 3. Dagegen mehr oder weniger mit den übrigen Redaktionen gemeinsam teilt Mr V folgende Lautentsprechungen: cl. jw- = jk: kn9k1 III p. 187 22, jkn9k1 III p. 185 7; cl. հղ- = աղ- in աղբարն 144 5. 7; cl. ուղ- = ող- in աղարդ 70 11, ողարդ է 70 10. 14; cl. այ = ոյ in պոյման (= kl. யுள்ளில்) 23 10; cl. bru = br; தூறியி 22 4, அம்மிய 185 11; cl. þr = எடி; Հարուր (= cl. Հարիւր) 77 3, Հուր (= cl. Հիւր) 159 10, Հուրին Gen. 15215,  $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{8}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{3}$ յառիւծոյն) 78 5; Aspiration: Հոր (= cl. Հոգ) 151 36, ի Հորս 46 9, ան Հոր 31 13, սարն (= cl. սազմ) 28 7, ակրբ (= cl. վիրգ) 12 1, դանիրըն III p. 182 28, III p. 183 1, գտիրայմարըն (= cl. գտիրամարդն) 27 1, gmyn. Phil 27 6; so erscheint auch der ältere Genitiv auf -n9 nunmehr stets in der Lautform -n, (s. weiter unten). Erhärtung: Prefuß 31 12, 66 1, 119 39. 40, 152 14, Prefum 119 43. 49. 50, ர சொடியர் 119 48; Ausfall und Erweichung: ரவரவர 133 27, இவரցայպան 133 28, 9երնու (= cl. 9եռնու) 133 3; Abfall: ուղարկե 116 44, աւդարկետաց 120 22, 119 35-36, աւդարկեցեր 119 38-39; quan. 159 8, begleq 104 3, Luch 149 2, 152 23, Such 21 1; Vorschlag und Stimmtonentwickelung: Jhpp 136 13, 147 6, III p. 188 5 und mit r-Schwund \_hp 5 19, 48 2, 156 9, III p. 187 6, \_npdud III p. 187 30; Հարաւրոֆի 10 10, Հորթեսյ 10 1, Հորթեոյն 10 4; ըստեղdbg 141 9, humhultung 135 26, 156 6, 157 11. 18; afterup 134 1, ադուվեսն 69 2. 6, 70 5; Umstellung: դարտակ 116 9. 13, 122 15. 18. 24; Einschaltung: Ժանդր 41 7. 8, 76 3, 118 10, 150 3, Ժանդրացաւ 30 7, Inchign 48 4, 75 2, Tuban 114 12, 124 3, 142 17. 19, 149 6, சின்படிரம் 149 4. — Als sprachlich jungste Version außert sich Mr V namentlich auf morphologischem Gebiete. In der Nominalflexion verallgemeinert sich als Fortsetzung der bereits in Mrr G und S beobachteten Erscheinung der präfixlose Ablativ: abplinne Glabla III p. 181 4, աւրախաւթենեն III p. 181 2. Ferner finden sich

folgende Flexionsformen a) der i-Deklination: Gen. 41/4/64 136 11, *թիսաին* 119 41, *թրիստի*ն 119 42, պադին 124 2, ադին 36 9. 17, գեղջի 8 1. 5, 26 4, գեղջին 35 8; Instr. գանձով 157 31, կարգով 15 19, եւդջիւրավա 132 3; b) der o-Deklination: Gen. այրոչ 146 15, կնայն 135 43. 44. 45, ընկերը, 123 8. 10, բրուրը, 30 2, 120 2. 7. 8. 11. 14. 18. 21. 22. 25. 33; c) der van-Deklination: Abl. amathle III p. 188 4. Uneigentliche g-Plurale, wie shung » Verstand « werden singularisch flektiert: Gen. Jingh 39 10. Von eigentlichen g-Pluralen seien erwähnt: պարտնալը 1273; մարդիր 1012, 115, 2912, 3615.16, 110 9. 16, 126 9. 11, 130 6, 148 11; Akk. գմարդիր 36 2, գմարդիրն 117 29, գորադարթն 131 2, գորուրթն 91 4, գորկանքն 38 12. գծնողջն 149 6, գահեղջն 11 11, 128 7, 142 37, գահեղաւորջն 18 17, գուոջն 114 9, գայլ է, ըն 14 2, ի ձեռը 70 9, ի Հահունային աւուրքն 73 1-2, ի սուտ կեանքս յայս 30 5, գիտի թս իմ 26 11, յորդիքն 159 8; Instr. ընձաւը (v. ընձայ) 31 6, արտասաւը (= cl. -ուաւը) 1 26. եր-Plurale: բեռներ 152 7, դոներն 152 22, դրացներ 152 17, Թոռներ 139 3, յեռներն III p. 180 16, ծառերն 142 17, ծովաչեր 117 19, Հարմներ 159 8, Հարմներն 159 24, ձագերն 46 2. 36, սագերն 69 1, մյջեր 159 3, ֆելեր 1521; Akk. դաչերն III p. 180 31, դրեռներն 152 12. 21, զդուներ 152 15, գ թխահրն 152 19, զձագերն 34 2, զնարընֆատերն III p. 180 11–12, գ թթերան 91 4, գայրաներն III p. 180 12; իմաստու– թիւներ III p. 180 s, Akk. դիմաստնայսիրութեններն III p. 180 13, պՀայըմութեններն III p. 180 12; Gen. մրգերոյն III p. 181 14, մրգերուն III p. 183 19, գալերուն III p. 186 7-8 und p. 187 3, խոտերուն III p. 181 6. 7; Abl. f Finishpagi III p. 180 5, f Finishpaci III p. 187 33; Instr. բեռներով 182 28; jungere Neuform ist Հկերե 149 14 zu sg. Հուկ. եր-Plurale: իսելոբերե III p. 181 8–9 und p. 182 3, կարդացողնին 147 6, ջաղացնի 159 3; daneben jedoch, tibereinstimmend mit Redaktion S, schon die jüngere ukp-Form: Հարիաներն (sg. Հարիմ՝) III p. 183 14; վի-Plurale: այւիդ III p. 186 19, அரசிந் III p. 180 10. Vom Pronomen personale I und II Person erscheint nur mehr die Dativform auf -h: | | 133 15, III p. 181 31, gligh 22 3, 116 53; Abl. shutif 116 45, h glitif 21 9; poss. garlyg »die Deinige« III p. 1897; rezipr. 4/pmp III p. 1898, "/ppmp III p. 188 25; demonstr. Gen. winn 116 39, winn 135 34, wjinn 147 9, Instr. wunn/ 113 16. Präsensstamm: wpqh/f- 116 52, wbh/ 120 11, 133 19, 135 8. 11. 12. 32, III p. 184 18, p. 185 14, with 133 8, 146 5, wb = 1 10, 114 21, 119 57, 135 33, 145 1, 154 21, 159 23, այնել 155 29, այներ 152 1, աներ 151 18, 155 1, մի աներ 133 6. 7, 156 27, Հասցնես 135 14, վերձցնէ 136 17, ժաժցնէր III p. 185 13,

շատոցներ 142 23, դիտացնեսնը 31 8; լինենայ III p. 182 22. 24, ան յինսար 127 8, կենսամ III p. 181 12, p. 185 5, կենսաս III p. 186 16, p. 190 35, կենալ 22 10, 134 6, 154 22, 184 3, կենար III p. 183 8, կենայն III p. 184 2; դանում III p. 185 19, p. 186 1, դրանում III p. 185 21-22, մի մտնուր 154 3; Passivformen: թարվի III p. 186 12, յարւի III p. 186 35, յուացվիս III p. 191 22, խարուին 16 11, 95 14, 148 11. 13, տաՀրկուին 148 11; I Pers. plur.: տաենք 113 7, բերենը 116 16, 136 14, true 114 17, atrative 136 14, Smithing 116 16, Spmաներ 39 10, պատասենը 136 15, կոուիրը 95 7, Հասանիրը 158 21, newstrag 24 19, III p. 188 4, and the 67 2, quite 158 21, unite 22 3, երթետնը 51 4, 116 16, 158 21, աղբատանանը 64 10, խնաժենանը 20 9. 13, փարթամանանը 64 9, առնունը 128 21. Indikativformen sind bereits oben angeführt; erwähnt seien noch: "

liu ber III p. 182 6, p. 185 10, կաժես 155 13, կատես 157 20, կասէ 134 3. 4, կասեն III p. 189 10, կելանսեմ 116 37, կերթժաս III p. 192 12, կուտէր III p. 189 13, p. 192 5. Das Präsenssystem hat im Gegensatz zu den früheren Redaktionen schon das Futurum mit m/ aufzuweisen: m/p գայ III p. 191 29, աի լինայ 156 15, տի մնանը 135 31. Das Aoristsystem zeigt zunächst die gewöhnlichen auch den übrigen Codices gemeinsamen Formen, als: pass. aphilipmi III p. 1828, [mimgilipmin 28 1; III p. sg. hphm 122 35, 152 21, nebst Imp. wph 20 9, 113 6, 114 12, 122 20. 26 (= wph bl 121 4); ferner III p. sg. -bg wyphg 11 8, բունեց 147 4, ընկեց 19 2, ըստեղծեց 141 9, իմաստնայսիրեց III p. 180 19, լարեց III p. 183 4, խալիսեց 155 31, խառանչեց 14 14, խնդրեց 151 16, Հայեց 135 29, 148 7, Հգեց 141 7, 156 17, 157 32, III p. 189 12, I hope works 163 10, I waste III p. 180 29, p. 190 28, p. 191 6, purpling III p. 182 2, p. 183 25, puling 5 19, 116 42, 120 28, 135 1, 142 12, 156 19, wozu Imp. II sg. <sub>[ul.]</sub> 43 31, analog wie zu with I mit Aor. web nun die Imperativform II sg. well 146 9 auftritt; altem Imperativ auf -bug entspricht natürlich der auf -bg: z. B. publig sarbeite 122 21. 26. Weiter finden sich auch Aoristformen wie Paus 94 5. 6, huhum 157 32, sowie die aktiven a-Aoriste der Verba quibned, unbubned etc. wieder in Mr V: quiug 38 6, 116 12, 148 2, 161 10, III p. 181 27, p. 187 10, quantup III p. 187 18, quant 89 3, 148 1, 151 9, III p. 185 18. 25, p. 186 4, циний 39 2, 50 1, 59 1, 160 1, four III p. 180 25, ингини 164 2, III p. 183 9, p. 180 27, p. 192 15, p. 181 22, p. 182 34, Jimul 20 1, 116 37, 117 13, dinate 10 3, III p. 180 6, be 72 7, be 100 106 3, by L 21 9, 72 2, 93 3, 142 19. 26, 146 11-12, 155 7, III p. 181 8, ь дшр 112 12, ь дшр 5 22, 25 17, эь дшр 4 13, ь цш. 144 5, 146 10,

III p. 186 3, p. 189 3. 13, p. 191 9, p. 192 15, hiput 166 1. Neu und dieser Redaktion charakteristisch ist hingegen die Gebietserweiterung eben dieses a-Aorists und die daraus entspringende gemischte Aoristslexion, wonach die III Person sg. des i-Aorists einsilbiger Stämme den Aoristcharakter a annimmt. So finden sich zwar noch die i-Formen app I p. sg. 152 24, 156 13, app II p. plur. 45 1, 123 2, unnifp II p. sg. 142 10, unnift III p. pl. 116 39, 136 5. 11, wrhp II p. sg. 133 7: dagegen III p. sg. auf -me, wie z. B. mpm. >er machte < 135 3, III p. 180 18, p. 181 1, p. 182 1; wnun. >er nahm < 78 5. Vgl. hierüber Formenlehre p. 324-325. — Als passives Partizip erscheint, wie allgemein, so auch hier das Verbalnomen auf -me, in den Formen: Amque 135 20-21, hupգած 159 1-2, կարած 38 5, ահռած 15 2, պահած 76 3, սոված III p. 180 17, անիծած է 145 4, մաքրած է 36 21, որոշած է 145 2, գրած էր III p. 188 24, Հատած էր 10 4, է հղած 59 6, է ջոած 36 21, էր լարած III p. 181 25, էր սպանած 110 10, էր ցանած III p. 181 23. Beim aktiven Partizip präteriti dagegen unterscheidet sich Version V von den übrigen durch die fast gänzliche Verdrängung des älteren by-Partizips: erscheint dech nur mehr die vereinzelte, vielleicht verderbte be-Form qube 17, 38 10, gegenüber folgenden top-Partizipien: july tof III p. 188 1, fumply & 38 10, գրեր էր III p. 187 6, ապրեր էր 159 6, Խոտեր էր III p. 189 2; րստեղծեր է 117 18, Թոդեր է 145 6, ուսեր է 133 35, ուսեր [էր] III p. 180 10, ուսեր էր III p. 180 14, տարեր էր 149 1, տեսեր էջ 36 16. 17. 19, huhungker ter 147 1; wawgler lite III p. 181 9, p. 182 3, p. 183 14, p. 187 20, գիշացեր է III p. 181 30, կարդացեր էր III p. 180 9–10 (bis), մոռացեր էր III p. 180 9. 14; են ասացեր III էր հիւանդացեր 125 2, եմ լսեր III p. 187 11, p. 187 26, (եմ՝) գրեր 152 11, եմ պահեր 155 33, է բաժաներ 39 5. 10, է դասեր 145 6, էր գներ 149 1, էր Թարկեր 156 2, էր պառկեր 133 28; (եսք) բարձեր 152 11, եմ կերեր III p. 181 29-30, եմ եկեր 152 11, (եմ՝) եկեր III p. 187 12, ես Հագեր 141 4, ես ուսեր III p. 189 21, է արեր 152 10, է ծներ 154 12, է ուսուցեր III p. 190 1, է տեսեր III p. 182 14-15, hug inhuby 36 18, bug hapter 133 11, bug neuby III p. 188 26, չեմ տեսեր III p. 187 13, չենը աեսեր 36 20. So hat denn auch das bereits in den vorhergehenden Redaktionen auftretende präsentische Verbalnomen auf -r des negativen Verbs hier ausschließliche Geltung erlangt; während in Redaktion G erst von den e-Stämmen das negative Verbalnomen auf -r erscheint, wird es hier von samtlichen Verbalstämmen ohne Unterschied gebildet, wie folgende Fälle

von negativem Indikativ Präsentis zeigen: را المراج الله إلى المراج الله p. 185 15, չեւք կարեր 22 8, չես վախեր III p. 189 5, չի այրիր 81 6, չի Հանդիպիր III p. 181 21, չի գնար 134 2, չի տար III p. 184 17, չի գտներ (= -եր) III p. 184 22, չի գտնուր III p. 184 26, չեն բացեր III p. 184 27; selbst der vom eigentlichen negativen Verbum finitum abhängige Infinitiv gestaltet sich durch Attraktion zum Verbalnomen auf -r; so die Phrasen: " կարե երևեր 182 27-28, չես կարել *Թարկեր* 156 8, չե*մ կարեր կենար* III p. 185 16. Im Konjunktiv dagegen, sowie überhaupt in allen außerhalb des indikativischen Präsenssystems stehenden Formen mit älterem 5-, entspricht dem in Mr G beobachteten Präfix , in Mr V regelmäßig die Variante , 4: Neg. Konj. präs. չէ ընկնիմ III p. 185 10, չէ լինիմ III p. 182 6, չէ տրոգայթեիմ III p. 181 13, չէ տեսնում III p. 191 4, չէ երկնչիս 122 3. 4, 14 mint 145 2. 3. 4. 5, 157 14, 14 quit III p. 184 22, 15 իջանել 147 3, չէ լինի III p. 181 10–11, չէ կայ III p. 182 17, p. 184 18, p. 185 26; neg. Konj. Impf. չէ գիտեր III p. 181 3. 4, չէ կար III p. 191 6; neg. Aor. of intrime III p. 181 26, of waft III p. 189 8, չ**է Հաւանեցան 1**17 30.

Nach obiger Zusammenstellung des Vulgärmaterials der verschiedenen nichtelassischen Redaktionen<sup>1</sup>) zerfallen dieselben in drei Gruppen: I. Gruppe mit Mr F und C als Hauptrepräsentanten, woran sich als sprachlich weniger wichtige die Codices C<sup>2</sup>, E und H, M, N und O, Br und A anlehnen, welch letztere, da in ihnen nur vereinzelte Vulgarismen zugelassen sind, für unsere Untersuchung nur sekundäre Bedeutung haben; II. Gruppe mit den Versionen ag, Mr I, D und B; III. Gruppe mit Version G, woran sich als weniger bedeutend S anschließt, nebst der sprachlich interessanten Version V. Hieraus ergiebt sich von selbst das gegenseitige Verhältnis und relative Alter der einzelnen Redaktionen. Von dem jüngsten, durch V vertretenen Sprachtypus schrittweise aufsteigend gelangen wir durch die eine zeitliche Mittelstellung einnehmende Gruppe II hindurch zu der frühesten Gruppe mit dem ältesten Sprachtypus, wie er am reinsten in Mr F und C<sup>2</sup> vorliegt.

Zur annähernden Ermittelung des absoluten Alters der verschiedenen Redaktionen, müssen wir zum Mittelarmenischen zurückgreifen, speziell zu der uns näher bekannten Spezies des Mittelarmenischen, dem Kilikischen; von letzterem ausgehend, gewinnen

<sup>1)</sup> Die von Marr noch angeführten Codices G<sup>2</sup>, K, L sowie wenige andere können, als dialektisch unbedeutend, hier außer betracht bleiben.

wir einen festen Stützpunkt zur chronologischen Fixierung des fraglichen Sprachstoffes. Die Vergleichung mit dem Kilikisch-Mittelarmenischen lehrt nun, dass zunächst sämtliche Redaktionen mit dem Kilikischen die allgemeinen Merkmale des Westarmenischen teilen; so entspricht altem w regelmäßig w gegenüber & im OA., die konsonantische Verschiebung liegt unverkennbar vor und äußert sich graphisch in Schreibungen wie կանկուն, ժառանկ, sowie in zahlreichen, oben beobachteten, aspirierten Formen; die Kasusformen der Deklination sind die westarmenischen; vor allem aber zeigt die Konjugation den westarmenischen Charakter in der negativen Indikativbildung sowie namentlich in der so markant ausgeprägten Indikativbildung des Präsens und Imperfekts mit hat, die dem OA. bekanntlich fremd ist: wir haben es also mit westarmenischem Sprachgute zu thun. Dasselbe zeigt auch im übrigen zahlreiche gemeinsame Berührungs-In phonetischer Hinsicht seien nur punkte mit dem Kilikischen. folgende gemeinsame Lautentsprechungen hervorgehoben: cl. / == If oder f, cl. f = f, cl. f = f beim Pron. III pers., cl. f = fwg-, cl.  $h_L = n_L$  (kl.  $n_I$ ) in letzter Silbe, welch letztere Eigentümlichkeit besonders schön in Mr C sowie auch noch in Mr V hervortritt. Bemerkenswert ist auch die Konsequenz, mit der, übereinstimmend mit dem Kilikischen, die Aspiration im Auslaute in den verschiedensten Manuskripten durchgeführt und graphisch ausgedrückt wird. man vergleiche hierin Mr F, C, I und V. In der Deklination finden sich unter anderem die erweiterte o-Deklination mit Gen. sg. -n9 (asp. -n2), ferner außer dem R-Plurale die Plurale auf -hp, auf -uh, auf -uh und auf -uh, ganz wie wir sie im Kilikischen kennen gelernt haben, und zwar nicht etwa blos in einzelnen Redaktionen, sondern fast allgemein; so hat F den by-Plural, bh-Plural, dh-Plural und wi-Plural; C den by-Plural, ih-Plural und //-Plural; ag den 1-17-Plural, 1-17-Plural und 11-Plural; D den 1-17und 1/h-Plural, V den 1/n-Plural, 1/h-Plural und 1/h-Plural. Beim Verbum finden wir, abgesehen von dem gemeinarmenischen Passivstamm auf -vi, die neuen hum-Stämme, ferner ebenso wie im Kilikischen die une-Stämme quiune, hyune, mbulune, sowie dinb, für cl. Jimmith, wozu sich im Gegensatze zur alten Sprache die aktiven a-Ariste புமையு, நிறியு, மிக்கம்யு, கிமையு stellen. Abgesehen von den gemeinarmenischen Partizipien auf -b, und auf -wb, sei noch erwähnt die Übereinstimmung in der negativen Indikativformation h + h + Inf., wie sie Gruppe I mit dem Kilikischen zeigt. Die abweichenden Negativbildungen der Gruppen II und III sind Produkte

1

historischer Weiterentwickelung jener Grundform, wie denn auch die meisten übrigen mit dem kilikischen Sprachtypus nicht in Einklank stehenden Dialectica dieser Redaktionen nicht sowohl auf ursprünglicher Grundverschiedenheit als auf der durch die historische Fortentwickelung bedingten Umgestaltung beruhen; so z. B. der schon verschiedentlich (in Gruppe III) auftretende, aus dem 2/1-Plural hervorgegangene Plural auf - Libr, das auf das bij-Partizip zurückgehende Partizip auf -Lp etc. Trotzdem darf das vorliegende Vulgärmaterial deshalb noch nicht als kilikisch, resp. auf kilikischer Grundlage ruhendes und daraus hervorgewachsenes bezeichnet wer-Zunächst stellt nämlich keine einzige der fraglichen Redaktionen den kilikischen Sprachtypus vollkommen und adäquat dar, selbst nicht nach Abstrahierung von dem etwaigen aus späterer Weiterentwickelung Entstandenen; ja, selbst als Gesamtheit betrachtet, geben unsere Texte kein genügendes Bild des Kilikischen. Auffallend ist namentlich das gänzliche Fehlen der eigentümlichen kilikischen Flexionsformen des Demonstrativs um, um; noch auffallender ist, dass von dem der kilikischen Mundart so charakteristischen Instrumental auf -om hier nicht einmal eine Spur vorhanden ist. Hierbei eine konventionelle, willkürliche Ausschließung dieser Formen, als nicht litteraturfähiger, aus der Schriftsprache anzunehmen, ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil sonst die mannigfaltigsten von der classischen Litteratursprache auch noch so sehr abweichenden Dialectica zugelassen werden. Veraltet können andrerseits besagte Eigentümlichkeiten zur Abfassungszeit unserer Redaktionen durchaus noch nicht gewesen sein, da z. B. jene pronominalen a-Formen wupu, wupu, wupu noch im heutigen Neuarmenisch fortleben. Nur eine Möglichkeit bleibt: die betreffenden Dialectica waren jenem Vulgäridiome, woraus den Redaktionen ihr vulgärsprachliches Material zugeflossen ist, fremd, folglich auch jenes Vulgäridiom nicht kilikisch. Dieses Resultat wird übrigens bestätigt durch das Vorkommen verschiedener nichtkilikischer Eigentümlichkeiten: so schreibt F, analog wie auch der Nordarmenier Mochitar Heraçi, regelmäßig முற்கெகி für kl. முற்கெகி; sodann finden sich die Formen: nug Mr F 308 9, Var. 171 8-9, wunnug Mr V 158 4, այլվայ und այլ վայ für kl. այլվայր und այլուի III p. 183 24, p. 184 11, p. 185 8, Shafe V 117 25 für kl. Shafuy, Sintincas Mr V für kl. Junt of etc. Da nun nach Gramm. p. 137—138 dieses ebensoviele Characteristica des nordwestarmenischen Sprachzweiges sind, so folgt, dass die Vulgärsprache, auf welche die fraglichen Versionen 442 Exkurs.

zurückgehen, zur nordwestlichen Abteilung des Mittelarmenischen gehört, allerdings einen mit dem Kilikischen eng verwandten und vielfach übereinstimmenden Dialekt jener Abteilung darstellt. In Gruppe I liegt dieser Dialekt in seiner relativ ältesten Gestalt vor, während Gruppe II und III jüngere Weiterentwickelungen desselben darstellen.

Es fragt sich nun, durch welche Zeitstadien hindurch diese drei Entwickelungsphasen jenes mit dem Kilikischen nahverwandten in unsern Texten vertretenen westarmenischen Sprachtypus sich erstrecken; mit anderen Worten: in welche Zeit fällt die Genesis der verschiedenen Überlieferungsgruppen sowie die einzelnen durch jene repräsentierten Sprachphasen?, liegt hier überhaupt, sei es in der Gesamtheit der drei Gruppen, sei es in irgend einer einzelnen derselben noch mittelarmenisches Sprachgut vor?

Betrachten wir zunächst Gruppe I, so finden wir schon in F die Verschmelzung des Indikativpräfixes int folgendem vokalischen Anlaute: im Kilikisch-Mittelarmenischen dagegen bleibt bes stets noch in seiner vollen Form erhalten; ferner erscheinen die ersten Spuren des Verbalnomens auf -r sowohl als Partizip präteriti als in der negativen Konjugation: das Mittelarmenische dagegen zeigt noch stets das Partizip auf -1/2 und das Verbalnomen auf -1/2; auch C kennt schon die Präteritalform 364 46pbp. Die übrigen Codices dieser Gruppe haben zwar entweder nicht oder nur spärlich derartige spätere Formen aufzuweisen; dies ist jedoch rein zufällig, da, wie bereits bemerkt, die betreffenden Codices (C2, E, H etc.) überhaupt nur ausnahmsweise vereinzelte Vulgärfloskeln aufnehmen und im Ganzen den classischen Sprachtypus festzuhalten suchen. Erwägt man, dass im übrigen die Versionen dieser Gruppe sprachlich mit dem Mittelarmenischen übereinstimmen, so muss zwar die Vulgärsprache derselben, wie sie in F und C vorliegt, für nicht mehr rein mittelarmenisch erklärt werden; die Abweichungen sind jedoch noch so gering, dass wir unbedenklich diesen Sprachtypus als den eines Übergangsstadiums an die Grenzscheide des spätmittelarmenischen Zeitraumes setzen dürfen; die Entstehungszeit der betreffenden Redaktionen wird also annähernd in die Mitte des 15. Jahrhunderts fallen. - Von diesem relativ ältesten Sprachtypus hebt sich deutlich der in Gruppe II vertretene ab, und zwar zunächst in der Konjugation des negativen Verbs. Die ursprüngliche zusammengesetzte Zeitform , b f + Inf. ist hier allgemein reduziert zu + + Inf. Ferner hat sich das Verhältnis von 🖅-Partizip zu 🛂-Partizip

zu Gunsten des ersteren verschoben, das nun eben so häufig wie das by-Partizip erscheint. Dieser sowohl in ag als in I und D hervortretende Sprachcharakter berechtigt uns, die betreffenden Versionen um ein beträchtliches jünger anzusetzen als diejenigen der I. Gruppe: man wird kaum fehl gehen, wenn man als Entstehungszeit derselben die Übergangsperiode von der Neige des 15. zum Anfang des 16. Jahrhunderts annimmt. — Wenden wir uns zur III. Gruppe. Dieselbe ist namentlich in ihrem spätesten Ausläufer, in Version V, um ein bedeutendes später anzusetzen. Sie trägt einen entschieden jüngeren, schon mehr neusprachlichen Charakter, zunächst in der Konjugation des negativen Verbum, wo die für Gruppe II vorhandene Formel har + Infinitiv sich zur ausschließlich gültigen Formel har + Verbalnomen auf -p umgestaltet hat. Als relativ späte Neuerung tritt uns hier auch das Negativpräfix či, resp. dessen Variante če für ursprüngliches co entgegen, wie denn 🏃 z. B. noch heute dialektisch (im Pol., Nch. etc.) existiert. Namentlich aber ist für den jüngeren Charakter dieser Version bezeichnend das Partizip auf -bp, welches hier als das regelmäßige auftritt und die ältere Ly-Form fast völlig verdrängt hat. Nun ist die Entstehung und das völlige Durchdringen dieser Partizipialform nicht vor der Mitte des 16. Jahrhunderts vollendet und zum Abschlusse gelangt: hiermit gewinnen wir einen Terminus post quem für das Alter der fraglichen Texte. Da andrerseits die Versionen dieser Gruppe sich noch im allgemeinen rein halten von späteren Neuproduktionen der jüngsten Periode des Neuarmenischen, als da sind: Plural auf - L. L., der erst in ein paar vereinzelten Exemplaren zum Vorschein kommt, Abschleifung des Indikativpräfixes har zu ha bezw. ha vor konsonantisch anlautender Verbalform, Abschwächung des unbestimmten Artikels A zu A bezw. A; da zumal noch keine Spur vorhanden ist von dem neusprachlichen Funktionswechsel des wd-Partizips (Gramm. p. 368-369) und im Gegensatz zur jüngsten modernen Sprachphase noch die verschiedenen mittelarmenischen Pluralgebilde lebendig sind, komponierte Plurale noch fast nicht vorkommen: wird auch der hier zum Ausdruck gelangende Sprachtypus nicht allzusehr über jenen Terminus post quem, d. i. die Mitte des 16. Jahrhunderts hinauszurücken sein, und dürfen wir deshalb mit annähernder Sicherheit als Entstehungszeit dieser III. Überlieferungsschicht den Abschnitt vom Ausgang des 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts ansetzen.

Im allgemeinen trägt die Sprache sämtlicher drei Gruppen, abgesehen von den speziellen Characteristica einer jeden einzelnen,

den gemeinsamen Charakter einer Übergangssprache. Mittelarmenisch im strengen Sinne des Wortes ist sie sehon nicht mehr; ebensowenig wie dieselbe nach den obigen Beobachtungen als schon eigentlich modernarmenischer Sprachtypus gelten kann. Es ist die Sprache der Übergangsperiode vom Spätmittelarmenischen zum Frühneuarmenischen, die zwar einerseits noch die meisten mittelarmenischen Eigentümlichkeiten bewahrt hat, andrerseits zugleich schon manche Besonderheiten des Neuarmenischen in sich aufgenommen hat. Darin eben liegt die hohe Bedeutung dieses schichtenweise überlieferten Litteraturkomplexes, dass die ihm zu grunde liegende Vulgärsprache (resp. die successiven Phasen dieser Vulgärsprache), die mit dem kilikischen Idiom in enger Verwandtschaft steht, uns ein anschauliches Bild gewährt von der stufenweise erfolgten Entwickelung, welche das Mittelarmenische, spez. das Westmittelarmenische beim Übergange in das Neuarmenische durchgemacht hat.

• į • . •

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

• • •

|  | • | • |   | •. |   |   |
|--|---|---|---|----|---|---|
|  |   | _ |   |    |   | • |
|  |   | • | · | •  | • |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   | I |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   | · |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    | - |   |
|  |   |   | • |    |   | • |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   | • |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |
|  |   |   |   |    |   | ı |
|  |   |   |   |    |   |   |

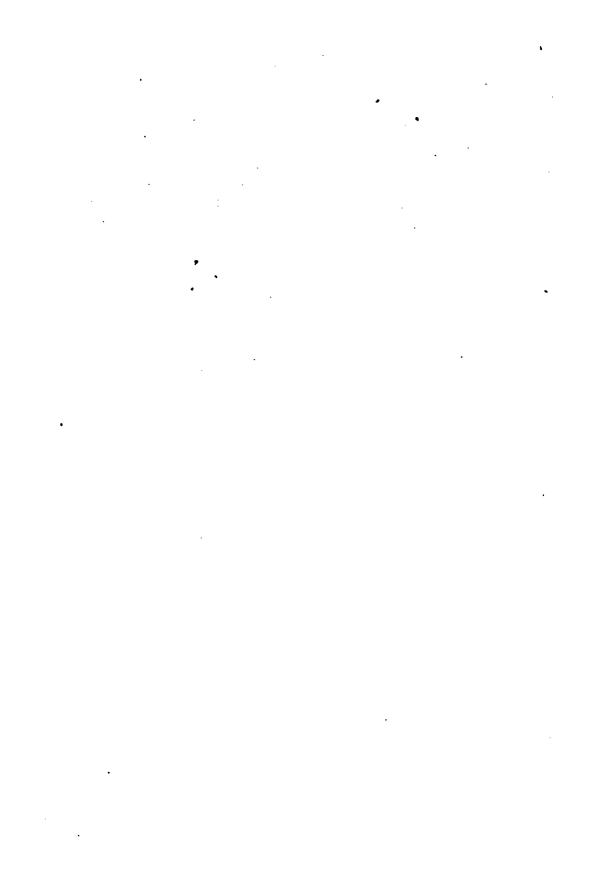

## LANE MEDICAL LIBRARY

This book should be returned on or before the date last stamped below.

P 219 K18 1901 LANE HIST

